



Isma Branchotph

# C. JULII CÆSARIS,

QUÆ EXTANT,

# INTERPRETATIONE ET NOTIS

ILLUSTRAVIT

# JOHANNES GODVINUS,

PROFESSOR REGIUS,

IN

# USUM DELPHINI.

THE NOTES AND INTERPRETATIONS TRANSLATED AND IMPROVED BY THOMAS CLARK.

FIFTH EDITION.



# PHILADELPHIA:

FUBLISHED BY THOMAS DESILVER, CAREY, LEA & CAREY, JOHN GRIGG, M'CARTY & DAYIS, BENNETT & WALTON, AND B. & T. KITE.

1827.



# EASTERN DISTRICT OF PENNSYLVANIA, to wit:

(L. S.) BE IT REMEMBERED, That on the fourth day of June, in the fiftyfirst year of the Independence of the United States of America, A. D. 1827, Carey, Lea and Carey, Thomas Desilver, John Grigg, M'Carty and Davis, Bennett and Walton, B. & T. Kite, and Anthony Finley, of the said District, have deposited in this office the Title of a Book, the right whereof they claim as Proprietors, in the words following, to wit:

C. Julii Casaris, qua extant, interpretatione et notis illustravit Johannes Godvinus, Professor Regius, in usum Delphini.—The notes and interpretations translated and improved by Thomas Clark. Fifth edition.

In conformity to the Act of the Congress of the United States, intituled, "An Act for the encouragement of learning, by securing the copies of maps, charts and books, to the authors and proprietors of such copies, during the times therein mentioned." And also to the Act, entitled, "An Act supplementary to an Act, entitled, "An Act for the encouragement of learning, by securing the copies of maps, charts, and books, to the authors and proprietors of such copies, during the times therein mentioned," and extending the benefits thereof to the arts of designing, engraving, and etching historical and other prints."

D. CALDWELL, Clerk of the Eastern District of Pennsylvania.



21223

# PREFACE.

UNTIL within these few years, it was universally the custom to edite the Latin classics with critical and explanatory notes in the Latin language.

The first commentators and editors of the Latin classics wrote, not for schools, but for men already well versed in the language. Of course, their object was not to explain the difficulties that occur to a reader imperfectly acquainted with the language, but in some measure to display their critical knowledge of the author, the extent of their reading and erudition. Moreover, the languages of Europe were then rude and unpolished. All who had any pretension to learning, wrote in the Latin language, which consequently became the key to every science. When the classics were published for Students of the Latin tongue, the explanatory notes were nearly of the same nature with those that had been already compiled for the use of the learned: without taking into consideration that the person, for whose use they were designed, required such assistance as would enable him to understand the idioms of the language; and that these notes, so far from being useful to him, would only add to his difficulties, if he attempted to read them. As respected the Student therefore, they became a useless appendage to the book: increasing its size, without any real increase of value. For he seldom turned his attention to them; when he did, it was only through the compulsion of his teacher; and then they became as difficult an object of study as the text itself. Hence the greater portion of the student's time was wasted in poring over the crudities of the commentator, when it might have been more usefully employed in studying the beauties of the author.

The plan pointed out by reason, to aid the Student of the Latin language, is to accompany the books, put into his hands, with notes, in his own language, explaining the difficulties that may occur from the idioms of the language, and the peculiarities of expression of the author; from allusions to ancient institutions; and from technical terms.

In the notes of this edition of Cæsar, the substance of the notes in usum Delphini has been given. The military terms, and allusions to the manners and institutions of the Romans and Gauls, have been particularly explained. The modern names of ancient countries and towns have also been given.

In preparing the text for press, much care has been taken to revise and collate it with several of the most approved editions. In the twelfth London edition in usum Delphini, from which the present one was printed, four hundred and sixteen typographical errors were corrected, many of them very important, exclusive of bad readings, and errors in accentuation. Much objection has been made to American editions of the Latin classics, for want of accuracy; but it may with safety be asserted, that few, if any, exceed the incorrectness of the late London editions, particularly those in usum Delphini.

The text of a work frequently reprinted will almost always become corrupted, unless collated with accurate and approved copies: but this is a drudgery seldom submitted to by editors, when any are employed.

I hope that the notes of the present edition of Cæsar may be really useful to the Student of the Latin language, and that those difficulties and disgusts, to which a youth is subject, in the commencement of his studies of ancient authors, may, in a great measure, be removed. Should I succeed in this, I shall consider my time most usefully spent. For if the acquisition of knowledge is rendered difficult to a youth, exclusive of the loss of time, the useless vexations and often unreasonable punishments it occasions him, he becomes disgusted with books and learning of every description: and for want of rational employment and amusement, during his leisure hours, he launches into every species of dissipation. Whereas, were the acquisition of knowledge rendered easy to the youth, he would insensibly acquire a taste for literature. and a habit of study. Books and scientific researches would to him be the most agreeable amusements; and would, in the most rational manner, give employment to those moments, not devoted to business or the duties of society.

Philadelphia, March 15, 1813.



As these Commentaries enter into the detail of most of Cæsar's transactions, a concise view of his life may be acceptable to the reader.

C. JULIUS CÆSAR, son of L. Cæsar, and Aurelia, the daughter of Cotta, was born on the 12th of July, A. U. C. 654. His ancestors pretended to trace their origin to Julius the son of Æneas. At the age of sixteen, he was made priest of Jupiter. Sylla the dictator, aware of his great ambition, endeavoured to remove him. but he avoided being apprehended by changing his lodgings every day. He was, however, some time after received into the dictator's friendship. When solicited to advance young Cæsar, he informed his friends, that they interested themselves for a man who would one day ruin their liberty and country. When Cæsar went to Rhodes to finish his studies, he was taken by pirates, who offered him his liberty for thirty talents. He gave them forty: and threatened to punish the outrage they had offered him. As soon as he was released from them, he armed a ship, overtook and conquered them. He ordered them all to be crucified. On his return to Rome, he became popular. On the death of Metellus, he obtained the office of high priest. After passing through the inferior employments of state, he was appointed to command in Spain, where he signalized himself by his military skill and intrigues, On his return to Rome, he was nominated consul. Soon after, he brought about a reconciliation between Pompey and Crassus. He was then, through the interest of Pompey, appointed to command in Gaul for the space of five years. By the influence of

his friends, he was continued in his command for five years more. On the death of Crassus, the mutual jealousy between Pompey and Cæsar ended in the civil war. After the defeat of Pompey on the plains of Pharsalia, Cæsar went to Egypt, where he encountered many dangers and difficulties. He at length, however, succeeded in reducing it. After conquering Pompey's partisans in Africa and Spain, he returned to Rome in triumph. Many of the Roman Senators, who had formerly been his friends, now became his enemies, and conspired against his life; among these was Brutus, his most intimate friend. He was murdered by them in the senate house, on the 15th of March, A. U. C. 709, and in the fifty-sixth year of his age; four years after Pompey's death. Cæsar was no less distinguished for his learning, than his great military talents. His ambition was unbounded. In Spain, he shed tears on beholding a statue of Alexander, who, at an age when he had done nothing, had nearly conquered the whole world. It is said that Cæsar conquered three hundred nations, took eight hundred cities, and defeated three millions of men, a million of whom fell in the field of battle.







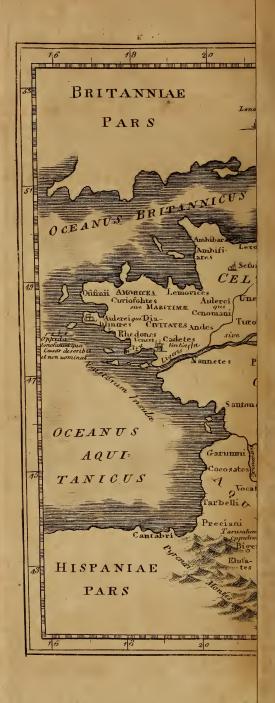

# C. JULII CÆSARIS

# <sup>1</sup>COMMENTARIORUM

# DE BELLO GALLICO

LIBER I.

# ARGUMENT.

Gæsar, introductory to the narration of his wars, describes Gaul, relates two battles wherein he defeated the Helvetii, and one wherein he overcame the Germans.

<sup>2</sup>GALLIA <sup>3</sup>est omnis divisa in partes tres: quarum unam incolunt

NOTES.

1 COMMENTARIORUM.] Memoirs. Cæsar's object seems not to have been the compilation of a finished history of his wars; but merely to notice the principal events that occurred under his command.

2 Gallia.] Gaul comprehended that part of Europe which now constitutes the French empire. It was inhabited by a brave and hardy people, who, at an early period of history, invaded Italy, and subdued a great part thereof. The Romans first crossed the Alps, in the six hundred and twenty-ninth year from the foundation of their city, and established themselves in some of the southern provinces of Gaul. Its warlike

inhabitants, for a long time, successfully opposed the extension of the Roman dominion over the whole country; until Julius Cæsar was appointed to command in Gaul: when their final conquest was by him completed.

3 Est omnis divisa in partes tres.] This division given by Cæsar does not comprehend all Transalpine Gaul; the boundaries of which were the river Rhine, the Alps, the Pyrenean mountains, the Mediterranean sea, and the Ocean; but merely the part conquered by himself. The province of Gaul extending from Geneva to the Pyrenees is excluded, as already subjected to the Roman authority.

<sup>1</sup> Belgæ, aliam <sup>2</sup> Aquitani, tertiam qui ipsorum linguâ <sup>3</sup> Celtæ nostra Galli appellantur. 4 Hi omnes linguà, institutis, legibus inter se differunt. Gallos ab Aquitanis, 6 Garumna flumen, à Belgis, 6 Matrona et <sup>7</sup> Sequana, dividit. Horum omnium fortissimi sunt Belgæ: propterea quòd 8 à cultu atque humanitate Provinciæ longissime absunt, minimèque ad eos mercatores sæpe commeant, atque ea, 9 quæ ad effeminandos animos pertinent, important: 10 proximique sunt Germanis, qui trans 12 Rhenum incolunt, quibuscum continenter bellum gerunt: quâ de caussà 12 Helvetii quoque reliquos Gallos virtute præcedunt; quòd ferè quotidianis præliis cum Germanis contendunt, quum aut suis finibus eos prohibent, aut ipsi in eorum finibus bellum gerunt. 13 Eorum una pars, quam Gallos obtinere dictum est, initium capit à flumine 14 Rhodano: continetur Garumnâ flumine, Oceano, finibus Belgarum; 15 attingit etiam à Sequanis et Helvetiis flumen Rhenum: 16 vergit ad

### NOTES.

1 Belgw.] The Belgw inhabited the territory, which formed the northern provinces of the French kingdom, and the Low Countries. In Casar's time they were divided into sixteen tribes.

2 Aquitani.] The Aquitani dwelt in the district, which composed the provinces of Guienne and Gascony of the French kingdom. They were originally divided into twelve tribes; but, in the course of time, were reduced to nine.

3 Celtx.] The Celtx occupied the interior of Gaul, and seem to have been its

first inhabitants.

4 Hi omnes linguâ.] The Aquitani in language and customs resembled their neighbours, the Spaniards. The Belgæ derived their institutions from their ancestors, the Germans. The language and manners of the Celtæ were peculiar to themselves.
5 Garumna.] The river Garonne rises in

the Pyrenean mountains, and flows into

the bay of Biscay.
6 Matrona.] The Marne river has its source near Langres, and joins the Seine

a little above Paris.

7 Sequana.] The river Seine takes its rise in the late province of Burgundy; and empties its waters into the English chan-

nel at Havre de Grace.

8 A cultu atque humanitate Provinciæ.] To the citizens of Massita, now Marseilles, founded by a colony of Phocean Greeks, the inhabitants of the Roman province were indebted for their knowledge of the useful, and agreeable arts of society; by which their minds became more informed, and their manners more refined than the other Gauls. Cultus relates to the ornaments of the body, humanitas to mental refinement and improvement.

9 Quæ ad effeminandos animos pertinent.] Which tend to effeminate the mind, name-

ly, the luxuries of life.

10 Proximique.] The conjunction que is omitted in the Delphini, and in several other editions: but in all the best editions it is preserved on the authority of the most authentic manuscripts. The sense of the passage also evidently requires it: for a second reason is assigned, why the Belgæ are the bravest, and most warlike inhabitants of Gaul.

11 Rhenum.] The river Rhine which divides Germany from France.
12 Helvetii.] In Cæsar's time the country of the Helvetii was reckoned a part of Gaul. It was, on the decline of the Roman empire, conquered by the Germans, and for several centuries remained subject to them: until oppressed by tyranny its inhabitants revolted, and formed the confederated republic of the cantons of Switzerland.

13 Eorum una pars.] One part of these

countries, or districts.

14 Rhodano.] The river Rhone rises in the mountains of Switzerland, runs through the lake of Geneva, and falls into the Mediterranean sea near Marseilles.

15 Attingit etiam à Sequanis, &c.] It also touches the river Rhine, on the side of the Sequani and Helvetii. The Sequani and Helvetii were afterwards added to the

Belgæ by Augustus.

16 Vergit ad Septentriones.] Extends to wards the north. Septentriones (compounded of septem seven and triones plowing oxen) was the name given to the constelSeptentriones. <sup>1</sup> Belgæ ab extremis Galliæ finibus oriuntur: pertinent ad inferiorem partem fluminis Rheni: <sup>2</sup> spectant in Septentriones, et orientem solem. Aquitania à Garumna flumine ad <sup>3</sup> Pyrenæos montes, et eam partem Oceani, quæ est ad Hispaniam, pertinet; spectat in-

ter occasum Solis et Septentriones.

II. Apud Helvetios longè nobilissimus, et ditissimus, fuit Orgetorix. <sup>4</sup> Is/M. Messala et M. Pisone Coss. regni cupiditate inductus, conjurationem nobilitatis fecit; et <sup>5</sup> civitati persuasit, <sup>6</sup> ut "de finibus suis cum omnibus copiis exirent: perfacile esse, quum virtute omnibus præstarent totius Galliæ imperio potiri." Id hoc faciliùs eis persuasit, quòd undique loci natura <sup>7</sup> Helvetii continentur; una ex parte, flumine Rheno latissimo atque altissimo, qui agrum Helvetium à Germanis dividit; altera ex parte, monte <sup>8</sup> Jura altissimo, qui est inter <sup>9</sup> Sequanos et Helvetios; tertia, <sup>10</sup> lacu Lemano, et flumine Rhodano, qui provinciam nostram ab Helvetiis dividit. His rebus fiebat, ut et minùs latè vagarentur, et minùs facilè finitimis bellum inferre possent: qua de caussa homines bellandi cupidi magno dolore afficiebantur. Pro multitudine autem hominum, et pro gloria belli atque fortitudinis, angustos se fines habere arbitrabantur: qui <sup>11</sup> in longitudinem millia passuum ccx1, in latitudinem clxxx patebant.

III. His rebus adducti, et auctoritate Orgetorigis permoti, constituerunt ea, <sup>12</sup> quæ ad proficiscendum pertinerent, comparare; jumentorum et carrorum quam maximum numerum coëmere; <sup>13</sup> sementes quam maximas facere, ut in itinere copia frumenti suppeteret; cum proximis civitatibus pacem et amicitiam confirmare. Ad eas res con-

### NOTES.

lation of the seven stars, or Charles' wain,

near the north pole.

1 Belgæ ab extremis Galliæ finibus oriuntur.] The Belgæ commence at the extreme confines of Gaul. By fines extremi Cæsar implies the boundaries the most remote from Rome.

2 Spectant in Septentriones, et orientem solem. Lie towards the north and east.

3 Pyrencos montes.] The Pyrenean mountains separate France from Spain. The territory of Aquitania was by Augustus extended, from the Garonne to the Liger or Loire river.

4 Is M. Messala, &c.] M. Messala and M. Piso were consuls, in the six hundred and ninety-third year, from the foundation

of Rome.

5 Civitati persuasit.] Persuaded the peo-

-1a

6 Ut de finibus suis, &c.] The reason for this was, that if any remained they would be exposed to the hostile incursions of their neighbours; and, destitute of the

assistance of their countrymen, would be unable to resist them.

7 Helvetii continentur.] The Helvetii are

confined on all sides.

8 Jurá.] Mount Jura extends from the Rhine to the Rhone, and is situated in the north-western extremity of Switzerland.

9 Sequanos.] The Sequani inhabited the district, which formed the late province of

Franche Comte.

10 Lacu Lemano.] The lake of Gene-

va.

11 In longitudinem millia passuum ccxl, &c.] There seems to be some inaccuracy in the dimensions, here assigned by Casar to Helvetia. The Passus of the Romans was nearly five feet, hence millia passuum was somewhat less than a mile.

12 Quæ ad proficiscendum pertinerent.] That might be requisite for the expedi-

tion.

13 Sementes quam maximus facere.] To sow a very great extent of their ground.

ficiendas biennium sibi satis esse duxerunt; 1 in tertium annum profectionem lege confirmant. Ad eas res conficiendas Orgetorix deligitur: is sibi legationem ad civitates suscepit. In eo itinere persuadet Castico Catamantaledis filio, Sequano, 2 cujus pater regnum in Sequanis multos annos obtinuerat, et 3 à S. P. Q. R. amicus appellatus erat, ut regnum in civitate sua occuparet, quod pater antè habuerat: itemque Dumnorigi Æduo, fratri Divitiaci, qui eo tempore principatum in civitate suâ obtinebat, ac maximè plebi acceptus erat, ut idem conaretur, persuadet; eique filiam suam in matrimonium dat. 4" Perfacile factu esse" illis probat, "conata perficere; propterea quòd ipse suæ civitatis imperium obtenturus esset: non esse dubium, quin totius Galliæ plurimum Helvetii possent: se suis copiis, suoque exercitu, illis regna conciliaturum," confirmat. Hac oratione adducti, inter se fidem et jusjurandum dant, et, regno occupato, 6 per tres potentissimos ac firmissimos populos, totius Galliæ sese potiri posse sperant.

IV. 7 Ea res ut est Helvetiis per indicium enunciata, moribus suis Orgetorigem ex vinculis caussam dicere coëgerunt. 8 Damnatum pænam sequi oportebat, ut igni cremaretur. Die constitutà caussæ dictionis, 9 Orgetorix ad judicium omnem suam familiam, ad hominum millia decem, undique coëgit; et omnes clientes obæratosque suos, quorum magnum numerum habebat, eodem conduxit: per eos, ne caussam diceret, se eripuit. 10 Quum civitas, ob eam rem incitata, armis jus suum exequi conaretur, multitudinemque hominum ex agris magistratus cogerent, Orgetorix mortuus est; neque abest suspicio, ut Hel-

vetii arbitrantur, quin ipse sibi mortem consciverit.

V. Post ejus mortem nihilo minùs Helvetii id, quod constituerant, facere conantur, ut è finibus suis exeant. Ubi jam se ad eam rem para-

### NOTES.

1 In tertium annum profectionem lege confirmant.] By a law they fix their departure, in the third year after this resolve.

2 Cujus pater regnum in Sequanis, &c.] The sovereign authority was not generally hereditary in the several states of Gaul; but was conferred by the people on the person, they judged, most worthy there-

3 A. S. P. Q. R. A Senatu populoque Romano. It was considered the greatest honour to be styled friend, by the Senate and people of Rome.

4 Perfacile factu esse illis probat.] He demonstrates to them that it would be very easy to accomplish their enterprise.

5 Inter se fidem et jusjurandum dant.] They enter into a mutual contract con-

firmed by an oath.

6 Per tres potentissimos ac firmissimos populos.] Namely, the Sequani, Helvetii, and Ædui. The Ædui inhabited the district which formed the late province of

7 Ea res.] Namely, the intrigues of Orgetorix to obtain sovereign authority over his country, and for which he was forced to undergo a trial in chains.

8 Damnatum pænam, &c.] This was the usual punishment for high treason among

the Gauls and Germans.

9 Orgetorix ad judicium omnem suam familiam, &c.] Orgetorix collected all his servants, about ten thousand in number, at the place appointed for the trial: there likewise he assembled all his numerous dependants and debtors. Obæratus properly signifies a debtor obligated to serve his creditor, until payment of the debt was made.

10 Quum civitas, ob eam rem incitata, &c.] When the state, highly incensed at such conduct, was preparing to execute

its law by force of arms.

tos esse arbitrati sunt, oppida sua omnia, numero ad duodecim, vicos ad quadringentos, reliqua privata ædificia incendunt: frumentum omne, præter quod secum portaturi erant, comburunt; ut, domum reditionis spe sublatâ, paratiores ad omnia pericula subeunda essent: ¹trium mensium molita cibaria sibi quemque domo efferre jubent. Persuadent ²Rauracis, et ³Tulingis, et ⁴Latobrigis finitimis, utì eodem usi consilio, oppidis suis vicisque exustis, unà cum iis proficiscantur: ⁵Boiosque, qui trans Rhenum incoluerant, et in ⁶agrum Noricum transierant, Noreiamque oppugnărant, receptos ad se socios sibi adsciscunt.

VI. Erant omnino itinera duo, quibus itineribus, domo exire possent: unum per Sequanos, angustum et difficile, inter montem Juram, et flumen Rhodanum, quo vix singuli carri ducerentur; mons autem altissimus impendebat, ut facilè perpauci prohibere possent: alterum per provinciam nostram, multò facilius atque expeditius, propterea quòd Helvetiorum inter fines, et <sup>7</sup> Allobrogum, qui nuper pacati erant, Rhodanus fluit, isque nonnullis locis vado transitur. Extremum oppidum Allobrogum est, proximumque Helvetiorum finibus, <sup>8</sup> Geneva: ex eo oppido pons ad Helvetios pertinet. Allobrogibus sese vel persuasuros, quòd nondum bono animo in populum Romanum viderentur, existimabant; vel vi coacturos, ut per suos fines eos ire paterentur. Omnibus rebus ad profectionem comparatis, diem dicunt, quâ die ad ripam Rhodani omnes conveniant. Is dies erat <sup>9</sup> a. d. v. kal. Apr. <sup>10</sup> L. Pisone, A. Gabinio consulibus.

VII. Cæsari quum id nunciatum esset, eos <sup>11</sup> per provinciam nostram iter facere conari, maturat <sup>12</sup> ab urbe proficisci, et quàm maximis itineribus potest, in Galliam ulteriorem contendit, et ad Genevam pervenit. <sup>13</sup> Provinciæ toti quàm maximum militum numerum imperat; erat omnino in Gallia ulteriore <sup>14</sup> legio una; pontem, qui erat

### NOTES.

1 Trium mensium molitacibaria sibi quemque domo efferre jubent.] They order each person to carry with him from home a sufficient quantity of ground corn for three months.

2 Rauracis.] The Rauraci inhabited the district, which formed the canton of Basil.

3 Tulingis.] The Tulingi are supposed to have dwelt north of the Helvetii; near where the town of Stulingen now stands.

4 Latobrigis.] It is not known with certainty what district the Latobrigi in-

nanted.

5 Boiosque.] The Boii established themselves, by the permission of Cæsar, in the district which formed the province of Bourbonnois of the French kingdom. They are supposed to have been of Gallic origin.

6 Agrum Noricum.] Noricum was a country of ancient Illyricum, and extended from

the river Danube to the Alps.

7 Allobrogum.] The Allobroges inhabit-

ed part of the district, which formed the late province of Dauphiny.

8 Geneva. The present city of Geneva, in Switzerland.

9 A. d. v. kal. Apr.] Ante diem quintum Kalendas Aprilis, twenty-eighth of March, reckoning inclusively.

10 L. Pisone, A. Gabinio consulibus.] In the six hundred and ninety-sixth year from the foundation of Rome.

11 Per provinciam nostram.] The Roman province in Gaul.

12 Ab urbe.] From the city of Rome. 13 Provinciætoti qu'am maximum militum

13 Provincia toli quam maximum militum numerum imperat.] He ordered a great number of soldiers to be raised throughout the province.

the province.

14 Legio.] The Legion under Romulus consisted of 3000 foot and 300 horse, it was afterwards augmented to 4000, to 5000, and to upwards of 6000; in Casar's

time it did not exceed 4500 men.

ad Genevam, jubet rescindi. Ubi de ejus adventu Helvetii certiores facti sunt, legatos ad eum mittunt nobilissimos civitatis; cujus legationis Numeius et Verodoctius principem locum obtinebant: qui dicerent, "sibi esse in animo, sine ullo maleficio iter per Provinciam facere, propterea quòd aliud iter haberent nullum: rogare, ut ejus voluntate id sibi facere liceat." Cæsar, quòd memorià tenebat, "L. Cassium Consulem occisum, exercitumque ejus ab Helvetiis pulsum, et 2 sub jugum missum, concedendum non putabat; neque homines inimico animo, datà facultate per Provinciam itineris faciundi, temperaturos ab injurià et maleficio existimabat: tamen ut spatium intercedere posset, dum milites, quos imperaverat, convenirent, legatis respondit, "diem se ad deliberandum sumpturum; si quid vellent,

<sup>3</sup> a. d. Idus Aprilis reverterentur."

VIII. Interea eâ legione, quam secum habebat, militibusque, qui ex Provinciâ convenerant, à lacu Lemano, quem flumen Rhodanum influit, <sup>4</sup> ad montem Juram, qui fines Sequanorum ab Helvetiis dividit, millia passuum decemnovem, murum, in altitudinem pedum sexdecim, fossamque perducit. Eo opere perfecto, præsidia disponit, castella communit; quo faciliùs, si, se invito, transire conarentur, prohibere posset. Ubi ea dies, quam constituerat cum legatis, venit; et legati ad eum reverterunt; negat "se more et exemplo populi Romani posse iter ulli per Provinciam dare: et si vim facere conentur, prohibiturum ostendit." Helvetii eâ spe dejecti, navibus junctis, <sup>5</sup> ratibusque compluribus factis, alii, vadis Rhodani, quà minima altitudo fluminis erat, nonnunquam interdiu, sæpiùs noctu, si perrumpere possent, conati, operis munitione, et militum concursu, et telis repulsi, hoc conatu destiterunt.

IX. Relinquebatur una per Sequanos via, quâ, Sequanis invitis, propter angustias ire non poterant. Iis quum suâ sponte persuadere non possent, legatos ad Dumnorigem Æduum mittunt, ut eo deprecatore à Sequanis hoc impetrarent. Dumnorix gratiâ et largitione apud Sequanos plurimum poterat; et Helvetiis erat amicus, quòd ex eâ civitate Orgetorigis filiam in matrimonium duxerat; et cupiditate regni adductus, novis rebus studebat, et quamplurimas civitates suo sibi beneficio habere obstrictas volebat. Itaque rem suscipit; et à Sequanis impetrat, ut per fines suos Helvetios ire patiantur; obsidesque utì

### NOTES.

1 L. Cassium Consulem.] This event took place in the six hundred and forty-seventh year from the foundation of Rome, fortynine years prior to this eruption.

2 Śub jugum missum.] The following was the method of passing under the yoke. Two spears were fixed in the ground, to which a third was fastened: under this the conquered were forced to pass, after being deprived of their arms.

3 A. d. Idus Aprilis.] The day preceding the Ides of April; the Ides of

April took place on the 13th of that

4 Ad montem Juram.] There appears to be some inaccuracy in this passage, which cannot be well explained; unless we strike out the comma after influit, and make admontem Juram denote the place, where lake Lemanus discharges its waters into the Rhone.

5 Ratibusque compluribus factis.] Rates, rafts formed by the junction of pieces of

timber.

inter sese dent, perficit: 1 Sequani, ne itinere Helvetios prohibeant:

Helvetii, ut sine maleficio et injurià transeant.

X. Cæsari nunciatur, Helvetiis esse in animo per agrum Sequanorum et Æduorum iter in Santonum fines facere, qui non longè à 3 Tolosatium finibus absunt, quæ civitas est in Provincia. Id si fieret, intelligebat magno cum Provinciæ periculo futurum, ut homines bellicosos, populi Romani inimicos, locis patentibus maximèque frumentariis finitimos haberet. Ob eas caussas ei munitioni, quam fecerat, 4 T. Labienum legatum præfecit: ipse in Italiam magnis itineribus contendit, duasque ibi legiones conscribit, et tres, quæ circum 5 Aquileiam hiemabant, ex hibernis educit: et quà proximum iter in ulteriorem Galliam per Alpes erat, cum his quinque legionibus ire contendit. Ibi 6 Centrones et 7 Graioceli, et 8 Caturiges, locis superioribus occupatis, itinere exercitum prohibere conantur. Compluribus his præliis pulsis, ab 9 Ocelo, quod est 10 citerioris Provinciæ extremum, in fines 11 Vocontiorum ulterioris Provinciæ die septimo pervenit: inde in Allobrogum fines; ab Allobrogibus in 12 Segusianos exercitum ducit. Hi sunt extra Provinciam trans Rhodanum primi.

XI. Helvetii jam per angustias, et fines Sequanorum, suas copias transduxerant, et in Æduorum fines pervenerant, eorumque agros populabantur. Ædui, quum se suaque ab his defendere non possent, legatos ad Cæsarem mittunt rogatum auxilium: "ita se omni tempore de populo Romano meritos esse, ut penè in conspectu exercitûs nostri, agri vastari, liberi eorum in servitutem abduci, oppida expugnari non debuerint." Eodem tempore, quo Ædui, <sup>13</sup> Ambarri quoque, 14 necessarii et consanguinei Æduorum Cæsarem certiorem faciunt, "sesse, depopulatis agris, non facilè ab oppidis vim hostium prohibere." Item Allobroges, qui trans Rhodanum vicos possessionesque habebant, fuga se ad Cæsarem recipiunt, et demonstrant "sibi præter

NOTES.

1 Sequani, ne itinere Helvetios prohibeant: &c.] The Sequani, on their part delivered hostages, that they would not impede the Helvetii on their march: the Helvetii, &c.

2 Santonum.] The Santones dwelt in the district, which formed the late province of

Saintonge.

3 Tolosatium.] The Tolosates dwelt in the vicinity of the present city of Toulouse.

4 T. Labienum legatum.] Legatus in a military sense corresponds with our lieutenant-general. The Legati were appointed by the Senate to assist the general, with their counsel; and in his absence they supplied his place.

5 Aquileiam.] Aquileia was situated on the north of the Adriatic sea, and was de-

stroyed by Attila.

6 Centrones.] The Centrones dwelt in the province of Tarentesia of Savoy.

7 Graioceli.] The Graioceli inhabited the district of Maurienne of Savoy.
8 Caturiges.] The Caturiges dwelt in the district which now forms the department of the Upper Alps.

9 Ocelo.] Now Exilles or Oux. 10 Citerioris Provinciæ.] That is the province situated on the side of the Alps near-

est to Rome.

11 Vocontiorum.] The Vocontii dwelt in the Provence of the French kingdom.

12 Segusianos.] The Segusiani inhabited the Lyonnois of the French kingdom.

13 Ambarri.] The district inhabited by the Ambarri is not known; but is sup-posed to have been situated between the territory of the Ædui and of the Allobro-

14 Necessarii.] Allies, engaged mutually

to support and assist each other.

agri solum, nihil esse reliqui." Quibus rebus adductus Cæsar, non expectandum sibi statuit, dum omnibus fortunis sociorum consump-

tis, in Santones Helvetii pervenirent.

XII. Flumen est <sup>1</sup> Arar, quod per fines Æduorum et Sequanorum in Rhodanum influit incredibili lenitate, ita ut oculis, in utram partem fluat, judicari non possit: id Helvetii, ratibus ac ilintribus junctis, transibant. \ Ubi per exploratores Cæsar certior factus est, tres jam copiarum partes Helvetios id flumen transduxisse, quartam verò partem citra flumen Ararim reliquam esse; 3 de tertia vigilia cum legionibus tribus è castris profectus ad eam partem pervenit, quæ nondum flumen transierat: eos impeditos et inopinantes aggressus, magnam partem eorum concidit: reliqui sese fugæ mandârunt, atque in proximas silvas abdiderunt. 4 Is pagus appellabatur Tigurinus: nam omnis civitas Helvetia in quatuor pagos divisa est. Hic pagus unus, quum domo exisset, patrum nostrorum memoria L. Cassium Consulem interfecerat, et ejus exercitum sub jugum miserat. Ita sive casu, sive consilio Deorum immortalium, quæ pars civitatis Helvetiæ insignem calamitatem populo Romano intulerat, 6 ea princeps pænas persolvit. Quâ in re Cæsar non solum publicas, sed etiam privatas injurias ultus est; quòd ejus soceri L. Pisonis avum, L. Pisonem legatum, Tigurini eodem prælio, quo Cassium, interfecerant.

XIII. Hoc prælio facto, reliquas copias Helvetiorum ut consequi posset, pontem in Arare faciendum curat, atque ita exercitum transducit. Helvetii repentino ejus adventu commoti, quum id quod ipsi diebus xx ægerrimè confecerant, ut flumen transirent, illum uno die fecisse intelligerent, legatos ad eum mittunt: cujus legationis Divico princeps fuit, qui bello Cassiano dux Helvetiorum fuerat. Is ita cum Cæsare egit: "si pacem populus R. cum Helvetiis faceret, in eam partem ituros, atque ibi futuros Helvetios, ubi Cæsar constituisset, atque esse voluisset: sin bello persequi perseveraret, reminisceretur et veteris incommodi populi R. et pristinæ virtutis Helvetiorum. Quòd improvisò unum pagum adortus esset, quum ii, qui flumen transîssent,

# NOTES.

1 Arar.] The river Saone falls into the Rhone at Lyons.

2 Lintribus.] Lintres were boats formed

by excavating trunks of trees.

3 De tertia vigilia.] The night was divided by the Romans into four watches: the first commenced at sun-set: the third at midnight: the second at a period equally distant from sun-set and midnight; and the fourth at a period equally distant from midnight and sun-rise.

4 Is pagus appellabatur Tigurinus.] The canton of Tigurinus is supposed to have been situated in the district, of which the modern canton of Zurich formed a

can and autuor pages.] These four cantons

were inhabited by the Urbigeni, Ambronés, Tugeni, and Tigurini.

6 Ea princeps panas persolvit.] It first

suffered punishment.
7 Quòd ejus soceri L. Pisonis, &c.] Czsar's first wife was Cornelia, Cinna's daughter, by whom he had Julia. At her death he married Pompeia, the daughter of Q. Pompey. Her he divorced, and married Calpurnia, daughter of the L. Piso here

8 Qui bello Cassiano.] The above mentioned war, which ended in the defeat and capture of Cassius and his army by the Helvetii. It was customary with the Romans to give a war the appellation of the

conquered.

suis auxilium ferre non possent: ne ob eam rem, aut suæ magnopere virtuti tribueret, aut ipsos despiceret. Se ita à patribus majoribusque suis didicisse, 1 ut magis virtute, quam dolo contenderent, aut insidiis niterentur. 2 Quare ne committeret, ut is locus, ubi constitissent, ex calamitate populi R. et internecione exercitûs nomen caperet, ac me-

moriam proderet."

XIV. His Cæsar ita respondit: "3 Eò sibi minus dubitationis dari, quòd eas res, quas legati Helvetii commemorassent, memoria teneret; atque eò graviùs ferre, quò minùs merito populi R. accidissent; qui si alicujus injuriæ sibi conscius fuisset, non fuisse difficile cavere: 4 sed co deceptum, quòd neque commissum à se intelligeret, quare timeret, neque sine caussa timendum putaret. Quòd si veteris contumeliæ oblivisci vellet; num etiam recentium injuriarum, quòd, eo invito, iter per Provinciam per vim tentâssent, quòd Æduos, quòd Ambarros, quòd Allobroges vexassent, memoriam deponere posset? Quòd suâ victorià tam insolenter gloriarentur, quòdque tam diu se impunè tulisse injurias admirarentur, seôdem pertinere. Consuêsse enim Deos immortales, quo graviùs homines ex commutatione rerum doleant, quos pro scelere corum ulcisci velint, his secundiores interdum res, et diuturniorem impunitatem concedere. Quum ea ita sint, tamen si obsides ab iis sibi dentur, utì ea, quæ polliceantur, facturos intelligat; et si Æduis de injuriis quas ipsis sociisque eorum intulerint, item si Allobrogibus satisfaciant, sese cum iis pacem esse facturum." Divico respondit: "Ita Helvetios à majoribus suis institutos esse, utì obsides accipere, non dare, consueverint: ejus rei populum R. esse testem." Hoc responso dato, discessit.

XV. Postero die castra ex eo loco movent. Idem Cæsar facit, 6 equitatumque omnem ad numerum quatuor millium, quem ex omni Provincia, et Æduis, atque eorum sociis coactum habebat, præmittit; qui videant, quas in partes hostes iter faciant: qui cupidiùs novissimum agmen insecuti, 7 alieno loco, cum equitatu Helvetiorum prælium committunt, et pauci de nostris cadunt. Quo prælio sublati Helvetii,

# NOTES.

1 Ut magis virtute.] Among the nations of Gaul, the stratagems of war were seldom made use of; and that victory only was considered honourable, which was gained by open bravery.

2 Quare ne committeret.] Wherefore he should not, by his temerity and obstinacy, be the occasion of the place, where they stood, taking its name from the overthrow of the Roman people, and the destruction of his army; and thus transmit his disgrace to posterity.

3 Eò sibi minus dubitationis dari.] That he was under the less hesitation what to do, because those things, which the Helvetian ambassadors had mentioned, were

present to his mind, &c.

4 Sed eo deceptum, quòd neque commissum d se intelligeret, quare timeret.] But were insnared, because they were not conscious of having committed any thing, that might be an occasion of fear, or suspicion to them.

5 Eôdem pertinere.] To the same pur-

pose, or of the same nature.
6 Equitatumque omnem.] Cæsar's cavalry was composed of Gauls: his Romans were all foot soldiers.

7 Alieno loco, cum equitatu Helvetiorum prælium committunt.] They engaged with the cavalry of the Helvetii, on disadvantageous ground.

quòd quingentis equitibus tantam multitudinem equitum propulerant, audaciùs subsistere, nonnumquam ex novissimo agmine prælio nostros lacessere cæperunt. Cæsar suos à prælio continebat, ac satis habebat in præsentia hostem rapinis, pabulationibus, populationibusque prohibere. Ita dies circiter quindecim iter fecerunt, uti inter novissimum hostium agmen, et nostrum primum, non amplius quinis

aut senis millibus passuum interesset.

XVI. Interim quotidie Cæsar Æduos frumentum, quod essent publicè polliciti, flagitare. Nam propter frigora (quòd Gallia sub Septentrionibus, ut antè dictum est, posita est) non modò frumenta in agris matura non erant, sed ne pabuli quidem satis magna copia suppetebat. Eo autem frumento, quod flumine Arare navibus subvexerat, propterea minùs uti poterat, quòd iter ab Arare Helvetii averterant; à quibus discedere nolebat. Diem ex die ducere Ædui, conferri, comportari, adesse, dicere. Ubi se diutiùs duci intellexit; et diem instare, 2 quo die frumentum militibus metiri oporteret: convocatis corum Principibus, quorum magnam copiam in castris habebat, in his Divitiaco et Lisco, qui summo 3 magistratu præerat (quem Vergobretum appellant Ædui, qui creatur annuus, et vitæ necisque in suos habet potestatem) graviter eos accusat; quòd, "quum neque emi, neque ex agris sumi posset, tam necessario tempore, tam propinguis hostibus, ab iis non sublevetur: præsertim quum magna ex parte, corum precibus adductus, bellum susceperit:" multò etiam graviùs, "quòd sit destitutus," queritur.

XVII. Tum demum Liscus oratione Cæsaris adductus, quod antea tacuerat, proponit; "esse nonnullos, quorum auctoritas apud plebem plurimum valeat, qui privati plus possint, quam ipsi magistratus: hos seditiosa atque improba oratione multitudinem deterrere, ne frumentum conferant; quod præstare dicant, si jam principatum Galliæ obtinere non possint, Gallorum quam Romanorum imperia perferre: neque dubitare debeant, quin si Helvetios superaverint Romani, una cum reliqua Gallia Æduis libertatem sint erepturi: ab iisdem nostra consilia, quæque in castris gerantur, hostibus enunciari: hos à se coërceri non posse: quin etiam, quod necessario rem Cæsari enunciarit, intelligere sese, quanto id cum periculo fecerit: et ob eam caus-

sam, quam diu potuerit, tacuisse."

XVIII. Cæsar hac oratione Lisci Dumnorigem Divitiaci fratrem designari sentiebat: sed, quòd pluribus præsentibus eas res jactari nolebat, celeriter concilium dimittit, Liscum retinet: quærit ex solo ca, quæ in conventu dixerat. Dicit liberiùs, atque audaciùs. Eadem se-

### NOTES.

<sup>1</sup> Diem ex die ducere Ædui.] The Ædui put off, bringing the corn, from day to day; saying, that they were gathering it up, that they were carrying it together, and that it was just Eady.

<sup>2</sup> Quo die frumentum, &c.] Among the Romans, instead of bread, corn was measured out to the soldiers, who baked their own bread.

<sup>3</sup> Magistratu.] For Magistratui.

mataras ac tragulas subjiciebant, nostrosque vulnerabant. Diu quum esset pugnatum, impedimentis castrisque nostri potiti sunt. Ibi Orgetorigis filia, atque unus è filiis captus est. 1 Ex eo prælio circiter millia hominum cxxx superfuerunt, eaque tota nocte continenter ierunt; nullam partem noctis itinere intermisso, 2 in fines Lingonum die IV pervenerunt; quum et propter vulnera militum, et 3 propter sepulturam occisorum, nostri triduum morati, eos sequi non potuissent. Cæsar ad Lingones litteras nunciosque misit, ne eos frumento, neve alia re juvarent: qui si juvissent, 4 se eodem loco illos, quo Helvetios, habiturum. Ipse, triduo intermisso, cum omnibus copiis eos

sequi capit.

XXVII. Helvetii, omnium rerum inopia adducti, legatos de deditione ad eum miserunt: qui quum eum in itinere convenissent, seque ad pedes projecissent, suppliciterque locuti, flentes pacem petissent; <sup>5</sup> atque eos in eo loco, quo tum essent, suum adventum exspectare jussisset, paruerunt. Eò postquam Cæsar pervenit, obsides, arma, servos. qui ad eos perfugissent, poposcit. Dum ea conquiruntur, et conferuntur, nocte intermissa circiter hominum millia IV ejus pagi, qui 6 Urbigenus appellatur, sive timore perterriti, ne, armis traditis, supplicio afficerentur; sive spe salutis inducti, quòd, in tanta multitu-. dine dedititiorum, suam fugam aut occultari, aut omnino ignorari posse existimarent: <sup>7</sup> primâ nocte, ex castris Helvetiorum egressi, ad Rhenum, finesque Germanorum contenderunt.

XXVIII. Quod ubi Cæsar rescivit, 8 quorum per fines ierant, his, uti conquirerent, et reducerent, si sibi purgati esse vellent, imperavit. Reductos in hostium numero habuit; reliquos omnes, obsidibus, armis, perfugis traditis, in deditionem accepit. Helvetios, Tulingos Latobrigos, in fines suos, unde erant profecti, reverti jussit; et quòd

projected darts and javelins from between was a javelin, or dart, peculiar to the Gauls. The *Tragula* was a javelin, with a barbed head; and was fastened to a strap.

1 Ex co prulio circiter, &c.] Strabo and Plutarch differ from Cassar in their account of the number these search faces.

count of the number that escaped from this battle. Cæsar however is more wor-

thy of credit.

2 In fines Lingonum.] The Lingones dwelt in the district, which formed part of the late province of Champagne. Pliny and Ptolemy assign the Lingones to the Belgæ; but they were afterwards consi-dered as part of the Celtæ.

3 Propter sepulturum.] The ancients paid particular attention to burying the dead, through principles of religion. The Romans, in their funeral rites, burned the

bodies.

4 Sc codem loco illos, quo Helvetios, habi-

turum.] That he would treat them, in the same manner, as the Helvetii.

5 Atque eos in eo loco, quo tum essent. suum adventum exspecture jussisset.] And he, Cæsar, ordered them, the Helvetii, to wait his arrival, in the place, where they then were.

6 Urbigenus.] It is not known what canton the Urbigeni inhabited.

7 Primá nocte.] At the commencement

of night.

8 Quorum per fines ierant, &c.] He ordered those, through whose country they had passed, to search for and bring them back; if they were desirous of being acquitted, by him, of participation in the

9 Reductos in hostium numero habuit. Being brought back he reckoned them in the number of his enemies. By this sentence is implied, that they were either put to death, or sold for slaves. gomnibus frugibus amissis, domi nihil erat, quo famem tolerarent, Alalobrogibus imperavit, ut his frumenti copiam facerent; ipsos, oppida, tvicosque, quos incenderant, restituere jussit. Id ea maxime ratione lfecit, quòd noluit eum locum, unde Helvetii discesserant, vacare; ne propter bonitatem agrorum, Germani, qui trans Rhenum incolunt, è suis finibus in Helvetiorum fines transirent, et finitimi Galliæ Provinciæ, Allobrogibusque essent. Boios, petentibus Æduis (quòd egregià virtute erant cogniti,) ut in finibus suis collocarent, concessit: quibus illi agros dederunt, quosque posteà in parem juris libertatis-

que conditionem, atque ipsi erant, receperunt.

XXIX. In castris Helvetiorum tabulæ repertæ sunt 1 litteris Græcis confectæ, et ad Cæsarem perlatæ; quibus in tabulis nominatim 2 ratio confecta erat, qui numerus domo exisset eorum, qui arma ferre possent, et item separatim pueri, senes, mulieresque. 3 Quarum omnium rerum summa erat, capitum Helvetiorum millia cclxIII. Tulingorum millia xxxvi. Latobrigorum xiv. Rauracorum xxiii. Boiofrum xxxII. Ex his, qui arma ferre possent, ad millia xcII. Summa Jomnium fuerat ad millia ccclxvIII. Eorum, qui domum redierunt, 14 censu habito, ut Cæsar imperaverat, repertus est numerus millium

c et x.

XXX. Bello Helvetiorum confecto, totius ferè Galliæ legati, principes civitatum, ad Cæsarem gratulatum convenerunt: "5 intelligere sese, tamesti pro veteribus Helvetiorum injuriis populus R. ab iis pænas bello repetîsset; tamen eam rem non minus ex usu terræ Galliæ, quam populi R. accidisse: propterea quòd eo consilio, florentissimis rebus, domos suas Helvetii reliquissent, ut toti Galliæ bellum inferrent, imperioque potirentur, locumque domicilio ex magna copia deligerent, quem ex omni Gallia opportunissimum ac fructuosissimum judicassent; reliquasque civitates 6 stipendiarias haberent." Petierunt, utì "sibi concilium totius Galliæ in diem certam indicere, idque Cæsaris voluntate facere, liceret: sese habere quasdem res, quas è communi consensu ab eo petere vellent." Eâ re permissâ, diem concilio constituerunt, et jurejurando, ne quis enunciaret, nisi quibus communi consilio mandatum esset, inter se sanxerunt.

XXXI. Eo concilio dimisso, iidem principes civitatum, qui antè fuerant, ad Cæsarem reverterunt: petieruntque, utì sibi secretò de suâ

# NOTES.

1 Litteris Gracis confecta.] The Helvetii only made use of the Greek alphabet, to write the words of their own language.

2 Ratio. ] An account or list.

3 Quarum omnium rerum summa erat.] The sum of all these was. Strabo, Plutarch, and Eutropius differ from Cæsar, and among themselves, in the above numbers.

4 Censu habito.] The number being taken. The word Census properly signifies

the numbering and valuation, of the estate of each individual at Rome.

5 Intelligere sese tametsi pro, &c. \ Saying, that though, on account of ancient aggressions of the Helvetii, the Romans had punished them by the war; yet, they were sensible, this had happened as much to the advantage of Gaul, as to the Roman people.

6 Stipendiarias.] Tributary, or obligated to the payment of a stated sum.

omniumque salute cum eo agere liceret. Eâ re impetratâ, sese omnes flentes Cæsari ad pedes projecerunt: "1 non minus se id contendere et laborare, ne ea, quæ dixissent, enunciarentur, quàm utì ea, quæ vellent, impetrarent: propterea, quod si enunciatum esset, summum in cruciatum se venturos viderent." Locutus est pro his Divitiacus Æduus: "Galliæ totius 2 factiones esse duas: harum alterius principatum tenere Æduos, alterius 3 Arvernos. Hi quum tantoperè de potentatu inter se multos annos contenderent, factum esse, uti ab Avernis Sequanisque Germani mercede accerserentur. Horum primò circiter millia xv Rhenum transîsse; posteaquam agros, et cultum, et 4 copias Gallorum, homines feri ac barbari adamassent, transductos plures; nunc esse in Gallia ad c et xx millium numerum: cum his Æduos, eorumque clientes, semel atque iterum armis contendisse; magnam calamitatem pulsos accepisse: omnem nobilitatem, omnem Senatum, omnem equitatum amisisse. Quibus præliis calamitatibusque, fractos, qui et suâ virtute et populi R. hospitio atque amicitia, plurimum antè in Gallia potuissent, coactos esse Sequanis obsides dare nobilissimos civitatis, et jurejurando civitatem obstringere, sese neque obsides repetituros, neque auxilium à populo R. imploraturos, neque recusaturos, quo minus perpetuò sub illorum ditione atque imperio essent. 5 Unum se esse ex omni civitate Æduorum, qui adduci non potuerit, ut juraret, aut suos liberos obsides daret; ob eam rem se ex civitate profugisse, et Romam ad Senatum venisse, auxilium postulatum; quòd solus neque jurejurando, neque obsidibus teneretur. Sed pejùs victoribus Sequanis, quam Æduis victis accidisse: propterea quòd Ariovistus rex Germanorum in eorum finibus consedisset, tertiamque partem agri Sequani, qui esset optimus totius Galliæ, occupavisset, et nunc de altera parte tertia Sequanos decedere juberet; propterea quòd, paucis mensibus antè, 6 Harudum millia hominum xxiv ad eum venissent, quibus locus ac sedes pararentur: futurum esse paucis annis, utì omnes è Galliæ finibus pellerentur, atque omnes Germani Rhenum transirent: neque enim conferendum esse Gallicum cum Germanorum agro, 7 neque hanc consuetudinem victûs cum illâ comparandam. Ariovistum autem, ut semel Gallorum copias prælio

# NOTES.

1 Non minùs se id contendere et laborare, ne, &c.] Saying that they were no less urgent and solicitous, that what they might say should not be disclosed, than they were to obtain what they were about to

2 Factiones. The word factio was first used for an association or company of men, in a good sense: but was afterwards applied to a turbulent, or seditious party.

3 Arvernos.] The Arverni inhabited the district which formed the late province of Auvergne.

4 Copias Gallorum. 7 Abundance or riches; and not as it is often used in the plural by historians for soldiers.

5 Unum se esse. | Namely Divitiacus. 6 Harudum.] The Harudes were a German nation. The district inhabited by them is not known with certainty.

7 Neque hanc consuetudinem victus cum illá comparandam.] Nor was the manner of living of the Gauls, to be compared with that of the Germans. The Gauls, though a rude people, far excelled the Germans in the refinements of society.

vicerit, quod prælium factum sit <sup>1</sup> Amagetobriæ, superbe et crudeliter imperare, obsides nobilissimi cujusque liberos poscere, et in eos <sup>2</sup> omnia exempla cruciatûs edere, si qua res non ad nutum, aut ad voluntatem ejus facta sit: hominem esse barbarum, iracundum, temerarium: non posse ejus imperia diutiùs sustineri: nisi quid in Cæsare populoque R. sit auxilii, omnibus Gallis idem esse faciendum, quod Helvetii fecerunt, ut domo emigrent; aliud domicilium, alias sedes, remotas à Germanis, petant, fortunamque, quæcunque accidat, experiantur. Hæc si enunciata Ariovisto sint, non dubitare, quin de omnibus obsidibus, qui apud eum sint, gravissimum supplicium sumat. Cæsarem, vel auctoritate suâ atque exercitûs, vel recenti victoriâ, vel nomine populi R. deterrere posse, ne major multitudo Germanorum Rhenum transducatur. Galliamque omnem ab Ariovisti injuriâ posse defendere."

XXXII. Hâc oratione à Divitiaco habitâ, omnes, qui aderant, magno fletu auxilium à Cæsare petere cæperunt. Animadvertit Cæsar unos ex omnibus Sequanos nihil earum rerum facere, quas cæteri facerent, sed tristes, capite demisso, terram intueri. Ejus rei quæ caussa esset, miratus, ex ipsis quæsivit. Nihil Sequani ³respondere, sed in eâdem tristitia taciti permanere. Quum ab iis sæpiùs quæreret, neque ullam omnino vocem exprimere posset; idem Divitiacus Æduus respondit, "Hoc esse miseriorem gravioremque fortunam Sequanorum quàm reliquorum, quòd soli nec in occulto quidem queri, nec auxilium implorare auderent; absentisque Ariovisti crudelitatem, velut si coram adesset, horrerent; propterea quòd reliquis tamen fugæ facultas daretur; Sequanis verò, qui intra fines suos Ariovistum recepissent, quorum oppida omnia in potestate ejus essent, omnes cruciatus essent perferendi."

XXXIII. His rebus cognitis, Cæsar Gallorum animos verbis confirmavit, pollicitusque est, "sibi eam rem curæ futuram; magnam se habere spem, et beneficio suo et auctoritate adductum Ariovistum, finem injuriis facturum." Hac oratione habitâ, concilium dimisit. Let secundum ea multæ res eum hortabantur, quare sibi eam rem cogitandam, et suscipiendam putaret: inprimis, quòd Æduos, fratres consanguineosque sæpenumero ab Senatu appellatos, in servitute atque in ditione videbat Germanorum teneri, eorumque obsides esse apud Ariovistum ac Sequanos intelligebat: quod in tanto imperio populi

# NOTES.

1 Amagetobriæ.] The situation of this city is not known with certainty.

2 Omnia exempla cruciatas edere.] He inflicted on them every kind of torture. Several MSS. and editions have Omnia exempla cruciatusque edere.

3 Respondere . . . . . permanere.] For Responderunt and permanserunt.

4 Et secundum ea multæ res eum hortabantur.] Next to those complaints, many other things inclined him to think, that this affair ought to be considered of, and

undertaken by him.

5 Quod intanto imperio populi R. turpissimum sibi et Reipublicæ esse arbitrabatur.] Which, in such a flourishing and powerful state of the Roman people, he considered as extremely dishonourable both to himself, and to the commonwealth. R. turpissimum sibi et Reipublicæ esse arbitrabatur. Paullatim autem Germanos consuescere Rhenum transire, et in Galliam magnam eorum multitudinem venire, populo R. periculosum videbat: neque sibi homines feros ac barbaros temperaturos existimabat, quin, quum omnem Galliam occupâssent, ut ante ¹ Cimbri Teutonique fecissent, in Provinciam exirent, atque indè in Italiam contenderent; præsertim quum Sequanos â Provinciâ nostrâ Rhodanus divideret. Quibus rebus quàm maturrimè occurrendum putabat. Ipse autem Ariovistus tantos sibi spiritus, tantam arrogantiam sumpserat, ut ferendus non videretur.

XXXIV. Quamobrem placuit ei, ut ad Ariovistum legatos mitteret, qui ab eo postularent, <sup>2</sup> ut "aliquem locum medium utriusque colloquio deligeret: velle se de Rep. et summis utriusque rebus cum eo agere." Ei legationi Ariovistus respondit: "Si quid ipsi à Cæsare opus esset, sese ad eum venturum fuisse: si quid ille à se velit, illum ad se venire oportere: præterea se neque sine exercitu in eas partes Galliæ venire audere, quas Cæsar possideret, neque exercitum sine magno commeatu atque <sup>3</sup> molimento in unum locum contrahere posse: sibi autem mirum videri, quid in suâ Galliâ, quam bello vicisset, aut

Cæsari, aut omnino populo R. negotii esset."

XXXV. His responsis ad Cæsarem relatis, iterum ad eum Cæsar legatos cum his mandatis mittit: "4Quoniam tanto suo populique R. beneficio affectus (quum in consulatu suo rex atque amicus à Senatu appellatus esset,) hanc sibi populoque R. gratiam referret, ut in colloquium venire invitatus gravaretur, neque de communi re dicendum sibi et cognoscendum putaret; hæc esse, quæ ab eo postularet: Primùm; ne quam multitudinem hominum ampliùs trans Rhenum in Galliam transduceret: deinde obsides, quos haberet ab Æduis, redderet: Sequanisque permitteret, ut, quos illi haberent, voluntate ejus reddere illis liceret: neve Æduos injuriâ lacesseret: neve his sociisve eorum bellum inferret: si id ita fecisset, sibi populoque R. perpetuam gratiam atque amicitiam cum eo futuram; si non impetraret, quoniam M. Messalâ, M. Pisone Coss. Senatus censuisset, utì, quicun-

# NOTES.

- 1 Cimbri Teutonique.] The Cimbri inhabited Jutland. The Teutoni dwelt in the north of Germany. These two nations invaded the Roman dominions in the 645th year from the foundation of the city. They were defeated and entirely dispersed by the consul Marius.
- 2 Ut aliquem locum medium utriusque colloquio deligeret.] That he would appoint a place, equally distant from them both, for a conference.
- 3 Molimento.] Trouble or difficulty. Some read emolumento.
- 4 Quoniam tanto suo Populique R. &c.] Since, after having been treated with so much kindness by himself, and by the Roman people (for in his consulship he had been styled king and friend by the Senate,) he made so ill a return to himself, and to the Roman people therefor, that, when requested, he refused to come to a conference, &c.

5 Quoniam M. Messalâ, M. Pisone Coss. Senatus censuisset.] For in the consulship of M. Messala and M. Piso (693d year from the foundation of the city,) the Senate

had decreed.

que Galliam provinciam obtineret, quod commodo Reip. facere posset, Æduos cæterosque amicos populi R. defenderet, se Æduorum

injurias non neglecturum."

XXXVI. Ad hæc Ariovistus respondit: "Jus esse belli, ut, qui vicissent, iis, quos vicissent, quemadmodum vellent, imperarent: item populum R. victis non ad alterius præscriptum, sed ad suum arbitrium imperare consuesse; si ipse populo R. non præscriberet, quemadmodum suo jure uteretur; non oportere se à populo R. in suo jure impediri: Æduos sibi, quoniam belli fortunam tentassent, et armis congressi ac superati essent, stipendiarios esse factos: magnam Cæsarem injuriam facere, qui suo adventu 1 vectigalia sibi deteriora faceret: Æduis se obsides redditurum non esse: neque iis, neque eorum sociis injurià bellum illaturum, si in eo manerent, quod convenisset, stipendiumque quotannis penderent; si id non fecissent, 2 longè, ab his, fraternum nomen populi R. abfuturum: quòd sibi Cæsar denunciaret, se Æduorum injurias non neglecturum, neminem secum sine sua pernicie contendisse: quum vellet, congrederetur: intellecturum, quid invicti Germani, 3 exercitatissimi in armis, qui intra annos xIV tectum non subîssent, virtute possent."

XXXVII. Hæc eodem tempore Cæsari mandata referebantur, et legati ab Æduis et <sup>4</sup> Treviris veniebant: Ædui, questum, quòd "Harudes, qui nuper in Galliam transportati essent, fines eorum popularentur: sese, ne obsidibus quidem datis, pacem Ariovisti redimere potuisse:" Treviri autem, "<sup>5</sup> pagos centum Suevorum ad ripam Rheni consedisse, qui Rhenum transire conarentur: iis præesse Nasuam et Cimberium fratres." Quibus rebus Cæsar vehementer commotus, maturandum sibi existimavit, ne, si nova manus Suevorum cum veteribus copiis Ariovisti sese conjunxisset, minùs facilè resisti posset. Itaque re frumentariâ, quàm celerrimè potuit, comparatâ, mag-

nis itineribus ad Ariovistum contendit.

XXXVIII. Quum tridui viam processisset, nunciatum est ei, Ariovistum cum suis omnibus copiis ad occupandum <sup>6</sup> Vescontionem, quod est oppidum maximum Sequanorum, contendere, triduique viam à suis finibus processisse. Id ne accideret, magnoperè præcavendum

### NOTES.

1 Vectigalia sibi deteriora fuceret.] Who was endeavouring to render his revenues of less value. By this Ariovistus probably implied that, should he restore the Ædui their hostages, he would have no security for the payment of their tribute: which then of course would not be paid.

2 Longè, ab his, fraternum nomen populi R. abfuturum.] Their being styled brethren by the Roman people, would be of little

avail to them.

3 Exercitatissimi in armis.] War was the great occupation of the Germans; and

to this they attended more than to the cultivation of their land.

4 Treviris.] The Treviri dwelt in the late electorate of Triers, or Treves.

5 Pagos centum Suevorum.] The Suevi were divided into a hundred cantons, each of which could furnish 1000 soldiers. Casar, in this sentence, means, that their whole effective force of 100,000 men was assembled on the banks of the Rhine, and not all the individuals of the nation, as some suppose.

6 Vescontionem.] Now Bezançon.

sibi Cæsar existimabat: namque omnium rerum quæ ad bellum usui erant, summa erat in eo oppido facultas; idque naturâ loci sic muniebatur, ut magnam ad ducendum bellum daret facultatem; propterea quòd flumen ¹ Dubis, ² ut circino circumductum, penè totum oppidum cingit; reliquum spatium, quod non est amplius pedum DC, quà flumen intermittit, mons continet magnâ altitudine, ita ut radices ejus montis ex utrâque parte ripæ fluminis contingant: ³ hunc murus circumdatus arcem efficit, et cum oppido conjungit. Huc Cæsar magnis diurnis nocturnisque itineribus contendit; occupatoque oppido, ibi

præsidium collocat.

XXXIX. Dum paucos dies at Vescontionem, rei frumentariæ commeatûsque caussa, moratur, ex percunctatione nostrorum vocibusque Gallorum ac mercatorum, 4 qui "ingenti magnitudine corporum Germanos, incredibili virtute atque exercitatione in armis esse," prædicabant, "sæpenumerò sese cum iis congressos, ne vultum quidem atque aciem oculorum ferre potuisse" tantus subitò timor omnem exercitum occupavit, ut non mediocriter omnium mentes animosque perturbaret. Hic primum ortus est, à 5 tribunis militum, ac 6 præfectis, reliquisque, qui ex urbe amicitiæ caussa Cæsarem secuti, magnum periculum miserabantur, quòd non magnum in re militari usum habebant: quorum alius, alia caussa illata, quam sibi ad proficiscendum necessariam esse diceret, petebat, ut ejus voluntate discedere liceret; nonnulli pudore adducti, ut timoris suspicionem vitarent, remanebant: hi 7 neque vultum fingere, neque interdum lacrymas tenere poterant: abditi in tabernaculis aut suum fatum querebantur, aut cum familiaribus suis commune periculum miserabantur. 8 Vulgò totis castris testamenta obsignabantur. Horum vocibus, ac timore, paullatim etiam ii, qui magnum in castris usum habebant, milites, centurionesque, quique equitatui præerant, perturbabantur. Qui se ex his minùs timidos existimari volebant, non se hostem vereri, sed angustias itineris, et magnitudinem silvarum, quæ inter eos atque Ariovistum intercederent, aut rem frumentariam, ut satis commodè supportari posset, timere dicebant. Nonnulli etiam Cæsari renunciabant, cum castra moveri,

# NOTES.

1 Dubis.] The river Doux.

2 Ut circino circumductum.] As if its circular course had been traced by the

compass.

3 Hunc murus circumdatus arcem efficit.] A wall drawn round this mountain forms a citadel. Arx, citadel; properly signifies an advantageous position, fortified, either to protect the city, or keep its inhabitants in subjection.

4 Qui ingenti magnitudine, &c.] Tacitus also, in his book de moribus Germanorum, says the Germans were of very great sta-

tura

5 Tribunis militum.] The Tribuni militum were of a grade somewhat similar to our field officers. Their number did not at first exceed three for each legion; but in course of time, it was increased to six.

in course of time, it was increased to six.
6 Præfectis.] The military Prefects of the Romans were general officers of con-

siderable authority.

7 Neque vultum fingere . . . . poterant.] Could neither assume a cheerful counterance.

8 Vulgò totis castris testamenta obsignabantur.] Generally, throughout the whole camp, each one made his will. ac signa ferri jussisset, 1 non fore dicto audientes milites, neque prop-

ter timorem signa laturos.

XL. Hæc quum animadvertisset Cæsar, <sup>2</sup> convocato concilio omniumque ordinum ad id concilium adhibitis centurionibus, vehementer eos incusavit: "primum quod aut quam in partem, aut quo consilio ducerentur, sibi quærendum aut cogitandum putarent. Ariovistum, se Consule, cupidissimè populi R. amicitiam appetisse: cur hunc tam temerè quisquam ab officio discessurum judicaret? Sibi quidem persuaderi, cognitis suis postulatis, atque equitate conditionum perspectâ, eum neque suam neque pop. R. gratiam repudiaturum: quòd si furore atque amentia impulsus bellum intulisset, quid tandem vererentur? aut 3 cur de suâ virtute, aut de ipsius diligentia, desperarent? 4 Factum ejus hostis periculum patrum nostrorum memorià, quum Cimbris et Teutonis à C. Mario pulsis, non minorem laudem exercitus, quàm ipse imperator, meritus videbatur: factum etiam nuper in Italia, servili tumultu, quos tamen aliquis usus ac disciplina, quam à nobis accepissent, sublevaret. Ex quo judicari posset, quantum haberet in se boni constantia: propterea quòd, quos aliquandiu 6 inermes sine caussâ timuissent, hos posteà armatos ac victores superâssent. Denique hos esse eosdem Germanos, quibuscum sæpenumerò Helvetii congressi, non solum in suis, sed etiam in illorum finibus, plerumque superassent, qui tamen pares esse nostro exercitui non potuerint. Si quos adversum prælium, et fuga Gallorum commoveret, hos, si quærerent, reperire posse, diuturnitate belli defatigatis Gallis, Ariovistum, quum multos menses castris ac paludibus se continuisset, neque sui potestatem fecisset, desperantes jam de pugna, et dispersos subitò adortum, magis ratione ac consilio quam virtute vicisse: cui rationi contra homines barbaros atque imperitos locus fuisset: 7 hâc ne ipsum

# NOTES.

1 Non fore dicto audientes milites.] That the soldiers would not obey orders.

2 Convocato concilio, omniumque ordinum, &c.] The centurion was an officer in rank corresponding with our captain. There was one for each of the sixty centuries composing the Legion. The centurion of the first century of the first maniple of the Triarii took precedence of all the other centurions of the Legion, and was styled Centurio primi pili, or primi ordinis. The ordinary councils of war were composed of the Consul, Legati, Tribuni, and Centuriones primorum ordinum or Primipili; but to the present council all the centurions of each Legion were called.

3 Cur de suá virtute.] Why should they despair of their own courage, or of his

prudent activity?

4 Factum ejus hostis periculum, &c.] Trial had been made of this enemy, &c.

5 Servili tumultu.] This insurrection

was headed by Spartacus a gladiator, who, with thirty of his companions, escaped from the house of Lentulus at Capua. He declared his opposition to the Roman government, and invited all disaffected persons to flock to his standard. His followers soon amounted to upwards of 100,000 men, composed of slaves, deserters, and outlaws. For three years he ravaged Italy, and defeated the consuls several times. Crassus was at length sent against him; and by his army were the followers of Spartacus entirely routed, and dispersed, and himself slain, fourteen years previous to the events here related by Cæsar.

6 Inermes.] These insurgents were at

first badly provided with arms.

7 Hac ne ipsum quidem sperare nostros, &c.] Nor could Ariovistus himself expect, that our army would be insnared, and overcome, by the same means of stratagem which had succeeded against a people,

quidem sperare nostros exercitus capi posse: Qui suum timorem in rei frumentariæ simulationem angustiasque itinerum conferrent, facere arroganter, quum aut de officio Imperatoris desperare, aut ei præscribere viderentur: hæc sibi esse curæ; frumentum Sequanos, Leucos, Lingones subministrare, jamque esse in agris frumenta matura. De itinere ipsos brevi tempore judicaturos. Quòd non fore dicto audientes milites, neque signa laturi dicantur, nihil se eâ re commoveri: scire enim, quibuscunque exercitus dicto audiens non fuerit: aut, malè re gestâ, fortunam defuisse; aut aliquo facinore comperto, avaritiam esse convictam; 2 suam innocentiam, perpetuâ vitâ, felicitatem, Helvetiorum bello, esse perspectam. Itaque se, quod in longiorem diem collaturus esset, 3 repræsentaturum, et proximâ nocte de quarta vigilia castra moturum, ut quamprimum intelligere posset, utrùm apud eos pudor atque officium, an timor, plus valeret. Quòd si præterea nemo sequatur, tamen se cum sola decima legione iturum, de quâ non dubitaret, sibique eam 5 Prætoriam cohortem futuram." Huic legioni Cæsar et indulserat præcipuè, et propter virtutem confidebat maximè.

XLI. Hac oratione habitâ, mirum in modum conversæ sunt omnium mentes, summaque alacritas et cupiditas belli gerendi innata est: princepsque decima legio per tribunos militum ei gratias egit, quòd de se optimum judicium fecisset, seque esse ad bellum gerendum paratissimam confirmavit. Inde reliquæ legiones per tribunos militum et primorum ordinum centuriones egerunt, utì Cæsari satisfacerent: "se neque unquam dubitasse, neque timuisse, neque de summa belli suum judicium, sed Imperatoris esse, existimavisse." Eorum satisfactione acceptâ, 6 et itinere exquisito per Divitiacum, (quòd ex aliis Gallis ei maximam fidem habebat) ut, millium ampliùs quadraginta circuitu locis apertis, exercitum duceret, de quartà vigilià, utì dixerat, profectus est. Septimo die, quum iter non intermitteret, ab exploratoribus certior factus est, Ariovisti copias, à nostris, millibus passuum IV et xx abesse.

XLII. Cognito Cæsaris adventu, Ariovistus legatos ad eum mittit, " quod antea de colloquio postulâsset, id per se fieri licere, quoniam

NOTES.

barbarous and unskilful in the military

1 Leucos. ] 'The Leuci dwelt in the district, which composed the late province of Lorrain.

2 Suam innocentiam, perpetuâ vitâ, felicitatem, Helvetiorum bello, esse perspectam.] That his integrity had been made evident, through the whole course of his life; and his good fortune, in the war with the Hel-

3 Repræsentaturum.] That he would immediately perform. This word was a law term, and signified to make instant pay-

- 4 Decima legione.] The Roman legions were distinguished by the order in which they were raised; as prima, secunda, tertia, &c.
- 5 Prætoriam cohortem.] The cohort, or battalion, which guarded the general, and his quarters, was so called.
- 6 Et itinere exquisito per Divitiacum, ... ut, &c.] The route being explored by Divitiacus, who reported, that by making a circuit of somewhat more than forty miles, he might march his army through an open country.

propiùs accessisset; seque id sine periculo facere posse existimaret." Non respuit conditionem Cæsar: jamque eum ad sanitatem reverti arbitrabatur, quum id, quod antea petenti denegasset, ultro polliceretur: magnamque in spem veniebat, pro suis tantis, populique R. in eum beneficiis, cognitis suis postulatis, fore uti pertinacia desisteret. Dies colloquio dictus est ex eo die quintus. Interim quum sæpe ultro citroque legati inter eos mitterentur. Ariovistus postulavit, " ne quem peditem ad colloquium Cæsar adduceret: vereri se, ne per insidias ab eo circumveniretur: uterque cum equitatu veniret: 1 alia ratione se non esse venturum." Cæsar, quòd neque colloquium, interposità caussa, tolli volebat, neque salutem suam Gallorum equitatui committere audebat; commodissimum esse statuit, omnibus equis Gallis equitibus detractis, legionarios eò milites legionis decimæ, cui quam maximè confidebat, imponere; ut præsidium quàm amicissimum, si quid opus facto esset, haberet. Quod quum fieret, non irridiculè quidam ex militibus decimæ legionis dixit; "Plus, quam pollicitus esset, Cæsarem facere: pollicitum in cohortis prætoriæ loco decimam legionem

habiturum, nunc 2ad equum rescribere."

XLIII. Planities erat magna, et in eâ tumulus terreus satis grandis. Hic locus æquo ferè spatio ab castris utrisque aberat: eò, ut erat dictum, ad colloquium venerunt. Legionem Cæsar, quam equis devexerat, passibus cc ab eo tumulo constituit: item equites Ariovisti pari intervallo constiterunt. Ariovistus, ut ex equis colloquerentur, et præter se, denos ut ad colloquium adducerent, postulavit. Ubi eò ventum est, Cæsar initio orationis sua Senatûsque in eum beneficia commemoravit: "quòd rex appellatus esset à Senatu, quòd amicus, <sup>3</sup> quòd munera amplissima missa: quam rem et paucis contigisse, et à Romanis pro maximis hominum officiis consuevisse tribui" docebat: "illum, quum neque aditum; neque caussam postulandi justam haberet, beneficio ac liberalitate sua ac Senatus, ea præmia consecutum." Docebat etiam, "quam veteres, quamque justæ caussæ necessitudinis ipsis cum Æduis intercederent; quæ Senatûs consulta, quoties, quàmque honorifica in eos facta essent: ut omni tempore totius Galliæ principatum Ædui tenuissent, priùs etiam quam nostram amicitiam appetissent: populi R. hanc esse consuetudinem, ut socios atque amicos non modò sui nihil deperdere, sed gratia, dignitate, honore auctos velit esse: 4 quod verò ad amicitiam populi R. attulissent, id iis

# NOTES.

I Alia ratione se non esse venturum.] That he would not come on any other con-

2 Ad equum rescribere. He had transferred them to the (or promoted them to the rank of) cavalry. To enlist soldiers was expressed by milites scribere; rescribere signifies to transfer soldiers from the corps, in which they had been enrolled, into another.

3 Quòd munera amplissima missa.] When the Romans conferred the title of King on

any person, it was customary to make him rich presents, in token of friendship.

4 Quod verò ad amicitiam populi R. attulissent, &c.] But, who could endure to see them deprived of what they had possessed, before they entered into a friendly alliance with the Roman people?

eripi quis pati posset?" Postulavit deinde eadem, quæ legatis in mandatis dederat, "ne aut Æduis, aut eorum sociis, bellum inferret: obsides redderet: si nullam partem Germanorum domum remittere

posset, at ne quos ampliùs Rhenum transire pateretur."

XLIV. Ariovistus ad postulata Cæsaris pauca respondit: de suis virtutibus multa prædicavit: "transisse Rhenum sese non sua sponte, sed rogatum et accersitum à Gallis: non sine magna spe magnisque præmiis domum propinquosque reliquisse: sedes habere in Gallia ab ipsis concessas; obsides ipsorum voluntate datos; stipendium capere jure belli, quòd victores victis imponere consueverint: non sese Gallis, sed Gallos sibi bellum intulisse: 1 omnes Galliæ civitates ad se oppugnandum venisse, ac contra se castra habuisse: eas omnes copias uno abs se prœlio fusas ac superatas esse. Si iterum experiri velint, paratum se decertare: sin pace uti malint iniquum esse de stipendio recusare, quod suâ voluntate ad id tempus pependerint: amicitiam populi R. sibi ornamento et præsidio, non detrimento, esse oportere; idque se ea spe petîsse: si per populum R. stipendium remittatur, et dedititii subtrahantur, non minus libenter sese recusaturum populi R. amicitiam, quàm appetierit: quòd multitudinem Germanorum in Galliam transducat, id se sui muniendi, non Galliæ impugnandæ, caussâ facere; ejus rei testimonium esse, quòd nisi rogatus non venerit; et quòd bellum non intulerit, sed defenderit: 2 se prius in Galliam venisse, quàm populum R. nunquam ante hoc tempus exercitum populi R. Galliæ Provinciæ fines egressum: quid sibi vellet? cur in suas possessiones veniret? Provinciam suam esse hanc Galliam, sicuti illam nostram: ut sibi concedi non oporteret, si in nostros fines impetum faceret: sic iterum nos esse iniquos, 3 quòd in suo jure se interpellaremus: quòd ex S. C. Æduos appellatos amicos diceret; non se tam barbarum, neque tam imperitum esse rerum, ut non sciret, \*neque bello Allobrogum proximo, Æduos Romanis auxilium tulisse, neque ipsos in his contentionibus, quas Ædui secum et cum Sequanis habuissent, auxilio populi R. usos esse: debere se suspicari, simulatâ Cæsarem amicitia, quòd exercitum in Gallia habeat, sui opprimendi caussa habere; quòd nisi decedat, atque exercitum deducat ex his regionibus, sese illum non pro amico, sed pro hoste habiturum: 5 quòd si eum interfecerit, multis sese nobilibus, principibus que populi Roma-

#### NOTES.

1 Omnes Galliæ civitates. This is not the truth, for only the Ædui, and their allies, fought against him.

2 Se priùs in Galliam venisse. ] Ariovistus, here again, does not adhere to truth; for Domitius had, long before him, invaded and conquered districts beyond the boundaries of the Roman province in Gaul.

3 Quòd in suo jure se interpellaremus.] Because we would disturb him in the pos-session of his right.

4 Neque bello Allobrogum proximo.] The Allobroges were subdued, in the six hundred and ninety-fourth year from the foundation of Rome, two years previous to this interview.

5 Quod si eum interfecerit.] Cæsar was the chief of a powerful party in Rome, and, of course, had a number of inveterate enemics; by whom, it is probable, Ariovistus was instigated to take his life, should a favourable opportunity occur.

ni gratum esse facturum; id se ab ipsis per eorum nuncios compertum habere, quorum omnium gratiam atque amicitiam ejus morte redimere posset: quòd si discessisset, ac liberam sibi possessionem Galliæ tradidisset, magno se illum præmio remuneraturum, et quæcunque bella

geri vellet, sine ullo ejus labore et periculo confecturum."

XLV. Multa à Cæsare in eam sententiam dicta sunt, quare "negotio desistere non posset; et neque suam neque populi R. consuetudinem pati, utì optimè meritos socios desereret; neque se judicare Galliam potius esse Ariovisti, quam populi Romani. Bello superatos esse Arvernos et Rutenos à Q. Fabio Maximo, 2 quibus populus R. ignovisset, 3 neque in provinciam redegisset, neque stipendium imposuisset; quòd si antiquissimum quodque tempus spectari oporteret; populi R. justissimum esse in Gallia imperium; si judicium Senatûs servari oporteret, liberam debere esse Galliam, quam bello victam suis legibus uti voluisset."

XLVI. Dum hæc in colloquio geruntur, Cæsari nunciatum est, equites Ariovisti propiùs tumulum accedere et ad nostros adequitare, lapides telaque in nostros conjicere. Cæsar loquendi finem fecit, seque ad suos recepit, suisque imperavit, nè quod omnino telum in hostes rejicerent: nam etsi sine ullo periculo legionis delectæ cum equitatu prælium fore videbat; tamen committendum non putabat, ut, pulsis hostibus, dici posset, 4eos à se, per fidem in colloquio, circumventos. Posteaquam in vulgus militum elatum est, quâ arrogantia in colloquio Ariovistus usus, omni Gallia Romanis interdixisset; impetumque in nostros ejus equites fecissent, eaque res colloquium diremisset; multò major alacritas, studiumque pugnandi, majus exercitui injectum est.

XLVII. Biduo pòst, Ariovistus legatos ad Cæsarem mittit, "velle se de his rebus, quæ inter eos agi cæptæ, neque perfectæ essent, agere cum eo: utì aut iterum colloquio diem constitueret; aut, si id minùs vellet, ex suis legatis aliquem ad se mitteret." Colloquendi Cæsari caussa visa non est; et eò magnìs quòd pridie ejus diei Germani retineri non potuerant, quin in nostros tela conjicerent. Legatum ex suis sese magno cum periculo ad eum missurum, et hominibus feris objecturum, existimabat. Commodissimum visum est, Caium Valerium Procillum, Caii Valerii Caburi filium, summa virtute et huma-

## NOTES.

1 Bello superatos esse Arvernos et Rutenos.] This event took place sixty-three years anterior to Cæsar's present cam-paign. The Ruteni dwelt in the district, which formed the late province of Rouergue, now the department of Aveiron.

2 Quibus populus R. ignovisset.] The Romans were said to pardon the people they conquered, when they left them free to enjoy their own laws, and to be govern-

ed by their own magistrates.

3 Neque in provinciam redegisset.]

country was reduced to the state of a Roman province, when its form of government was destroyed; its laws annulled; its inhabitants obligated to the payment of tribute, and subjected to the authority of magistrates sent, at stated periods, from Rome.

4 Eos à se, per fidem in colloquio, circumventos.] That they had been taken unawares by him, while confiding in the engagement of abstaining from hostilities. during the conference.

nitate adolescentem, (¹ cujus pater à Caio Valerio Flacco civitate donatus erat) et propter fidem et propter linguæ Gallicæ scientiam, ² quâ multâ jam Ariovistus, longinquâ consuetudine, utebatur, et quòd in co peccandi Germanis caussa non esset, ad eum mittere; et M. Mettium, ³ qui hospitio Ariovisti usus erat. His mandavit ut quæ diceret Ariovistus cognoscerent, et ad se referrent. Quos quum apud se in castris Ariovistus conspexisset, exercitu suo præsente, conclamavit: "Quid ad se venirent? an speculandi caussâ?" Conantes dicere pro-

hibuit, et in catenas conjecit.

XLVIII. Eodem die castra promovit, et millibus passuum vi à Cæsaris castris sub monte consedit. Postridie ejus diei, præter castra Cæsaris suas copias transduxit, et millibus passuum 11 ultra eum castra fecit; eo consilio, utì frumento commeatuque qui ex Sequanis et Æduis supportaretur, Cæsarem intercluderet. Ex eo die dies continuos v Cæsar pro castris suas copias produxit, et aciem instructam habuit; ut si vellet Ariovistus prælio contendere, ei potestas non deesset. Ariovistus his omnibus diebus exercitum castris continuit: equestri prælio quotidie contendit. 4 Genus hoc erat pugnæ, quo se Germani exercuerant. Equitum millia erant vi, totidem numero pedites velocissimi ac fortissimi, quos ex omni copia singuli singulos, suæ salutis caussa, delegerant. Cum his in præliis versabantur: ad hos se equites recipiebant: hi, si quid erat durius, concurrebant: si qui, graviore vulnere accepto, equo deciderant, circumsistebant: si quò erat longiùs prodeundum, aut celeriùs recipiendum, tanta erat horum exercitatione celeritas, ut, jubis equorum sublevati, cursum adæ-

XLIX. Ubi eum castris sese tenere Cæsar intellexit, ne diutiùs commeatu prohiberetur, ultra eum locum, quo in loco Germani consederant,

# NOTES.

1 Cujus pater à Caio Valerio Flacco civitate donatus erat.] The freedom of the city conferred on a city, or district, of any Roman province, was considered as a very honourable distinction; when it was granted to an individual, it was customary for him to assume the name of his patron.

2 Quá multá jam Ariovistus, longinquá consuetudine, utebatur.] Which Ariovistus

now, by long use, spoke with much fluency. 3 Qui hospitio Ariovisti usus erat.] Among the ancients there were no public market of the accommodation of travellers; hence persons, on a journey, were obliged to make use of that hospitality, and liberal entertainment of strangers, for which almost all the nations of antiquity were so justly celebrated; and which, among them, was considered as a sacred duty. This custom was often the occasion of a very intimate friendship, between individuals. In token thereof a piece of wood, called Tes-

sera hospitalitatis, was cut into two parts, of which one was kept by each party. A mutual fidelity was also sworn, to one another, by Jupiter. This connection of hospitality was often formed by persons at a distance, by sending presents to each other. The violation of the laws of hospitality was considered as the greatest impiety.

4 Genus hoc erat pugnæ.] Cæsar must have been made very sensible of the superior advantages of a corps, thus organized, in skirmishing, by his imitation thereof; see book vii. c. lxv. of the present war, and book ii. c. lxxxiv. of the civil war. The tactics of the French corps of Voltigeurs appear to be an improvement of this method of fighting.

method of fighting.
5 Jubis equorum sublevati, cursum adæquarent.] Having taken hold of, and supported by the horses' manes, they could keep pace with them.

circiter passus DC ab eis, castris idoneum locum delegit, 1 acieque triplici instructà, ed eum locum venit. Primam et secundam aciem in armis esse, tertiam castra munire jussit. Hic locus ab hoste circiter passus DC, utì dictum est, aberat: eò circiter hominum numerum 2 XVI millia expedita cum omni equitatu Ariovistus misit, quæ copiæ nostros perterrerent, et munitione prohiberent. Nihilò seciùs Cæsar, ut antè constituerat, duas acies hostem propulsare, tertiam opus perficere jussit. Munitis castris, duas ibi legiones reliquit, et 3 partem auxi-

liorum: quatuor reliquas in castra majora reduxit.

L. Proximo die, instituto suo, Cæsar ex castris utrisque copias suas eduxit; paullulùmque à majoribus progressus aciem instruxit, hostibusque pugnandi potestatem fecit. Ubi ne tum quidem eos prodire intellexit, circiter meridiem exercitum in castra reduxit. Tum demum Ariovistus partem suarum copiarum, quæ castra minora oppugnaret, misit: 'acriter utrinque usque ad vesperum pugnatum est. Solis occasu suas copias Ariovistus, multis et illatis et acceptis vulneribus, in castra reduxit. Quum ex captivis quæreret Cæsar, quamobrem Ariovistus prælio non decertaret, hanc reperiebat caussam: Quòd apud Germanos ea consuetudo esset, ut <sup>5</sup> matresfamiliâs eorum sortibus et vaticinationibus declararent, utrùm prælium committi <sup>6</sup> ex usu esset, necne: eas ita dicere, <sup>7</sup> "Non esse fas Germanos superare, si ante novam lunam prælio contendissent."

#### NOTES.

1 Acieque triplici instructà.] Having drawn up his army in three lines. This generally was the order of battle among the Romans. The Hastati occupied the first line: the Principes the second; and the Triarii the third. These lines were formed by maniples with intervals between them, at least equal to the extension of their front. The maniples of the second line fronted the void spaces of the first. Those of the third were immediately in rear of those of the first. It is very uncertain whether in Casar's time the troops were distinguished by the denominations of Hastati, Principes, Triarii. He no where makes mention of them.

2 XVI millia expedita.] Sixteen thousand light troops. So termed from the celerity of their movements, and the light-

ness of their equipments.

3 Partem auxiliorum.] The troops sent by the states in alliance with the Romans were called auxiliaries. They were often paid by their own government. Their station was on the wings; hence they were sometimes termed Alae. The Præfects commanded them, in the same manner, as the Tribunes did the legionary soldiers.

4 Acriter utrinque, &c.] Diodorus relates that Ariovistus had nearly possessed himself of this camp; and, that elated thereby, he the next day accepted Casar's offer of battle, notwithstanding the prohi-

bition of the women.

5 Matresfamiliás.] The ancient Germans were superstitious in the extreme. To their women they paid the greatest respect; looking upon them as something more than human, and believing them to be endowed with the knowledge of futurity. Their advice was not to be despised; nor their answers to be neglected. Their divinations were generally taken from the motion of whirlpools in rivers, and from the noise of waters.

6 Ex usu esset.] Would be advantage-

ous.

7 Non esse fus.] The word fus was applied, in religious observances, nearly in the same manner that jus was in civil institutions. It implied that the thing was consonant with the rites of religion, and acceptable to the Gods. The new moon was considered by the Germans as very auspicious to an undertaking. Lycurgus also, in his laws for the government of Sparta, con-

LI. Postridie ejus diei Cæsar, præsidio utrisque castris, quod satis esse visum est, relicto, ¹omnes alarios in conspectu hostium pro castris minoribus constituit, (quòd minùs multitudine militum legionariorum, pro hostium numero, valebat) ut ad speciem alariis uteretur. Ipse, triplici instructa acie, usque ad castra hostium accessit. Tum demum necessariò Germani suas copias è castris eduxerunt: generatimque constituerunt, paribusque intervallis ² Harudes, Marcomanos, Triboccos, Vangiones, Nemetes, Sedusios, Suevos; omnemque aciem suam rhedis et carris circumdederunt, ne qua spes in fuga relinqueretur. Eò mulieres imposuerunt, quæ in prælium proficiscentes milites, passis crinibus, flentes implorabant, ne se in servitutem Romanis traderent.

LII. Cæsar singulis legionibus singulos legatos et <sup>3</sup> quæstorem præfecit, utì eos testes suæ quisque virtutis haberet. Ipse à dextro cornu quòd eam partem minimè firmam hostium esse animadverterat, prælium commisit. Ita nostri acriter in hostes, signo dato, impetum fecerunt; itaque hostes repentè celeriterque procurrerunt, ut spatium pila in hostes conjiciendi non daretur. Rejectis pilis, comminus gladiis pugnatum est. At Germani celeriter, ex consuetudine suâ, phalange factà, impetus gladiorum exceperunt. Reperti sunt complures nostri milites, qui in phalangas insilirent, <sup>4</sup>et scuta manibus revellerent, et desuper vulnerarent. Quum hostium acies à sinistro cornu pulsa, atque in fugam conversa esset, à dextro cornu vehementer, multitudine suorum, nostram aciem premebant. Id quum animadvertisset P. Crassus adolescens, qui equitatui præerat, quòd expeditior erat, quàm hi qui inter aciem versabantur, tertiam aciem laborantibus nostris subsidio misit.

LIII. Ita prœlium restitutum est, atque omnes hostes terga verterunt, neque priùs fugere destiterunt, quàm ad flumen Rhenum <sup>6</sup> millia passuum ex eo loco circiter quinquaginta pervenerunt. Ibi perpauci aut viribus confisi, transnatare contenderunt; aut, lintribus inventis, salutem sibi petierunt. In his fuit Ariovistus, qui naviculam deligatam ad ripam nactus, eâ profugit: reliquos omnes, equites consecuti nostri interfecerunt. <sup>6</sup> Duæ fuerunt Ariovisti uxores, una Sueva natione, quam domo secum adduxerat; altera Norica, regis Vocionis soror, quam in Gallià duxerat à fratre missam: utraque in eâ fugâ periit.

#### NOTES.

manded that the army should not march before the commencement of the new moon.

1 Omnes alarios.] The auxiliaries, thus termed, from being placed on the Alæ or

wings.

2 Harudes, Marcomanos.] The districts inhabited by most of the people, here mentioned, are not known with certainty: they all however seem to have been situated along the shores of the Rhine.

3 Quastorem. ] The Quastors that at-

tended the army, acted as paymasters to the troops; and sold the booty that had been acquired by conquest.

4 Et scuta manibus revellerent.] Soldiers, formed in a phalanx, covered their heads

with their shields.

5 Millia passuum ex eo loco circiter quinquaginta.] Some copies have five miles.

Plutarch has thirty-six.

6 Dux fuerunt Ariovisti uxores.] The chiefs, among the Germans, were allowed several wives, as a mark of distinction.

duæ filiæ harum, altera occisa, altera capta est. C. Valerius Procillus, quum à custodibus in fugâ trinis catenis vinctus traheretur, in ipsum Cæsarem hostium equitatum persequentem incidit; quæ quidem res Cæsari non minorem, quàm ipsa victoria, voluptatem attulit; quòd hominem honestissimum provinciæ Galliæ, suum familiarem et hospitem ereptum è manibus hostium, sibi restitutum videbat: neque ejus calamitate de tantâ voluptate et gratulatione quidquam fortuna diminuerat. Is, se præsente, de se ter sortibus consultum dicebat, utrùm igni statim necaretur, an in aliud tempus reservaretur: sortium beneficio se esse incolumen. Item M. Mettius repertus, et ad eum reductus est.

LIV. Hoc prælio trans Rhenum nunciato, Suevi, qui ad ripas Rheni venerant, domum reverti cæperunt: quos ¹Ubii, qui proximè Rhenum incolunt, perterritos insecuti, magnum ex his numerum occiderunt. Cæsar, unâ æstate duobus maximis bellis confectis, maturiùs paullo quàm tempus anni postulabat, in hiberna in Sequanos exercitum deduxit: hibernis Labienum præposuit: ipse in citeriorem Galliam, ²ad conventus agendos, profectus est.

# NOTES.

1 Ubii.] The Ubii inhabited the district, which formed the late electorate of Cologne. In Cæsar's time, they dwelt on the right banks of the Rhine; but afterwards removed to the left.

2 Ad conventus agendos.] The governors of provinces generally devoted the

summer to their military operations, and the winter to the civil part of their administration; which consisted in presiding over the courts of justice, hearing petitions, determining processes, regulating taxes, contributions, &c.

# DE BELLO GALLICO.

# LIBER II.

# ARGUMENT.

A general league is formed by the Belgæ against the Romans. Cæsar obliges their allied army to disperse, and then subdues the Nervii, Atuatici, &c.

I. QUUM esset Cæsar in citeriore Gallia in hibernis, ita utì supra demonstravimus, crebri ad eum rumores afferebantur, litterisque item Labieni certior fiebat, omnes Belgas, quam tertiam esse Galliæ partem dixeramus, contra populum R. conjurare, obsidesque inter se dare. Conjurandi has esse caussas: primum, quòd vererentur, ne, omni pacata Gallia, ad eos exercitus noster adduceretur: deinde, quòd ab nonnullis Gallis sollicitarentur; partim, qui ut Germanos diutius in Gallia versari inoluerant, ita populi R. exercitum hiemare atque inveterascere in Gallia molestè ferebant; partim qui, mobilitate et levitate animi, novis imperiis studebant: 2 ab nonnullis etiam, quòd in Gallia potentioribus, atque iis qui ad conducendos homines facultates habebant, vulgò regna occupabantur; qui minus facilè eam rem imperio nostro consequi poterant.

II. Iis nunciis litterisque commotus Cæsar, duas legiones in citeriore Gallia novas conscripsit, et inita æstate, in interiorem Galliam qui deduceret, <sup>3</sup> Q. Pedium legatum misit. Ipse, quum primum pabuli copia esse inciperet, ad exercitum venit. <sup>4</sup> Dat negotium Seno-

#### NOTES.

1 Nolverant.] Scaliger and several athers read nollent; but, since the Germans had already been driven out of Gaul, the pluperfect nolverant is certainly the most correct, and has also the authority of the most authentic manuscripts.

2 Ab nonnullis etiam, quòd, &c.] They were solicited also by some ambitious persons; for in Gaul the government was

usually in the hands of the powerful, and of those possessed of the means of attaching the people to their interest.

ing the people to their interest.
3 Q. Pedium.] Pedius was Cæsar's ne-

phew.

4 Dat negotium Senonibus, &c.] He charges the Senones, &c. The Senones dwelt in the vicinity of the present town of Sens.

nibus, reliquisque Gallis, qui finitimi Belgis erant, utì ea, quæ apud cos gerantur, cognoscant, seque de his rebus certiorem faciant. Hi constanter omnes nunciaverunt, <sup>1</sup> manus cogi, exercitum in unum locum conduci. Tum verò dubitandum non existimavit, quin ad eos duodecimo die proficisceretur. Re frumentaria provisà, castra movet,

diebusque circiter xv ad fines Belgarum pervenit.

III. Eò quum de improviso, celeriùsque omnium opinione venisset <sup>2</sup>Rhemi, qui proximi Galliæ ex Belgis sunt, ad eum legatos Iccium et Antebrogium primos civitatis suæ miserunt; qui dicerent, "se suaque omnia in fidem atque potestatem populi R. permittere, neque se cum reliquis Belgis consensisse, neque contra populum R. omnino conjurâsse; paratosque esse et obsides dare, et imperata facere, et oppidis recipere, et frumento cæterisque rebus juvare: reliquos omnes Belgas in armis esse: <sup>3</sup>Germanosque qui cis Rhenum incolunt, sese cum his conjunxisse: tantumque esse eorum omnium furorem, ut ne <sup>4</sup>Suessiones quidem fratres consanguineosque suos, qui eodem jure, iisdem legibus utantur, unum imperium, unumque magistratum cum ipsis

habeant, deterrere potuerint, quin cum his consentirent."

IV. Quum ab his quæreret, quæ civitates, quantæque in armis essent, et quid in bello possent, sic reperiebat: plerosque Belgas esse ortos à Germanis, Rhenumque antiquitùs transductos, propter loci fertilitatem ibi consedisse; Gallosque, qui ea loca incolerent, expulisse; solosque esse, qui patrum nostrorum memoria, omni Gallia vexata, Teutones, Cimbrosque intra fines suos ingredi prohibuerint. Quâ ex re fieri, utì earum rerum memorià, magnam sibi auctoritatem, magnosque spiritus in re militari sumerent. De numero eorum omnia se habere explorata Rhemi dicebant; propterea quòd propinquitatibus affinitatibusque conjuncti, quantam quisque multitudinem in communi Belgarum concilio ad id bellum pollicitus sit, cognoverint. Plurimum inter eos Bellovacos, et virtute, et auctoritate, et hominum numero valere: hos posse conficere armata millia centum; pollicitos ex eo numero lecta millia Lx, totiusque belli imperium sibi postulare. Suessiones suos esse finitimos: latissimos, feracissimosque agros possidere: apud eos fuisse regem nostra etiam memoria Divitiacum, totius Galliæ potentissimum; qui quum magnæ partis harum regionum, tum etiam Britanniæ, imperium obtinuerit, nunc esse regem Galbam:

#### NOTES.

1 Manus cogi.] That the Belgæ were raising troops.

2 Rhemi.] The Rhemi inhabited the district in which the city of Rheims now

stands

3 Germanosque qui cis Rhenum incolunt.] The Germans, here mentioned, dwelt to the north-east of the Belgæ, along the shores of the Rhine; where they had for a considerable length of time been established. They were known by the names

of Condrusi, Eburones, Cæræsi, and Pæmani.

4 Suessiones.] The Suessiones dwelt in the vicinity of the present city of Soissons.

5 Bellovacos, et virtute, et, &c.] That among these the Bellovaci were superior for courage, reputation, and the number of their men; that they could raise a hundred thousand soldiers. The Bellovaci dwelt in the vicinity of the present city of Beauvais.

ad hunc propter justitiam, prudentiamque, summam totius belli omnium voluntate deferri: oppida habere numero XII: polliceri millia armata quinquaginta: totidem 1 Nervios, qui maximè feri inter ipsos habeantur, longissimèque absint: xv millia 2 Atrebates: 3 Ambianos x millia: 4 Morinos xxv millia: 5 Menapios 1x millia: 6 Caletes x millia: 7 Velocasses et 8 Veromanduos totidem: 9 Atuaticos XXIX millia: 10 Condrusos, 11 Eburones, 12 Cæræsos Pæmanos, qui uno nomine Ger-

mani appellantur, arbitrari ad XL millia.

V. Cæsar Rhemos cohortatus, 13 liberaliterque oratione prosecutus, omnem senatum ad se convenire, principumque liberos obsides ad se adduci jussit: quæ omnia ab his diligenter ad diem facta sunt. Ipse Divitiacum Æduum magnoperè cohortatus, docet quantoperè Reipublicæ communisque salutis intersit, 14 manus hostium distineri, ne cum tanta multitudine uno tempore confligendum sit: id fieri posse, si suas copias Ædui in fines Bellovacorum introduxerint, et eorum agros populari cœperint. His mandatis eum ab se dimittit. Postquam omnes Belgarum copias in unum locum coactas ad se venire, neque jam longè abesse, ab his quos miserat exploratoribus, et ab Rhemis cognovit; flumen 16 Axonam, quod est in extremis Rhemorum finibus, exercitum transducere maturavit, 16 atque ibi castra posuit. Quæ res

#### NOTES.

1 Nervios.] The Nervii, who of all the inhabitants of Belgia were the least civilized, and most barbarous, are supposed to have inhabited the district which formed the late province of Cambray.

2 Atrebates. The Atrebates dwelt in

the late province of Artois.

3 Ambianos.] The Ambiani occupied the territory, in which the city of Amiens now stands.

4 Morinos.] The Morini dwelt on the coast of the English channel; and, it is supposed, in the vicinity of the present

city of Boulogne.
5 Menapios.] The Menapii inhabited the maritime district between the Scheldt

and Rhine rivers.

6 Caletes.] The Caletes dwelt near the mouth of the Seine.

7 Velocasses.] The Velocasses dwelt in

the vicinity of the present city of Rouen. 8 Veromanduos.] The Veromandui inhabited the district, in which the town of

St. Quintin now stands.

9 Atuaticos.] The place where the Aduatici, or Atuatici dwelt, is not known with certainty. Some think it to be Namur, others Bois-le-duc.

10 Condrusos.] Some suppose the Condrusi to have dwelt near the town of Huy, in the late bishopric of Liege; others near

Condrotz.

11 Eburones. The Eburones are supposed to have inhabited the district in which

the city of Liege now stands.

12 Carasos Famanos.] The place inhabited by these people is not known. The allied army of the Belgæ consisted of 298,000 men; this being the amount of the several quotas above mentioned.

13 Liberaliterque oratione prosecutus.]

And spoke kindly to them.

14 Manus hostium distineri.] For the forces of the enemy to be divided.

15 Axonam. The river Aisne, which

falls into the Oise at Compeigne.

16 Atque ibi castra posuit.] The Romans paid particular attention to their camps. Persons were always sent before the army to choose, and mark out the ground, proper for an encampment. The form of a Roman camp was usually square. Sometimes in imitation of the Greek circular: or adapted to the nature of the ground. Great care was taken to have it well fortified, with a ditch and rampart. There were four entrances or gates to the camp : one on each side. That next the enemy was called porta) Pratoria; the one opposite it (porta) Decumana; that on the right (porta) Principalis dextra; and that on the left Principalis sinistra. The camp was divided into two parts; the upper, called Prætorium, wherein the quarters of the general, of the

et latus unum castrorum ripis fluminis muniebat, et post eum quæ erant, tuta ab hostibus reddebat, et cummeatus ab Rhemis reliquisque civitatibus, ut sine periculo ad eum portari posset, efficiebat. In eo flumine pons erat: ibi præsidium ponit; et in altera parte fluminis Q. Titurium Sabinum legatum 1 cum vi cohortibus relinquit: castra in altitudinem pedum xII vallo, fossâque duodeviginti pedum, munire

VI. Ab ipsis castris oppidum Rhemorum nomine 2 Bibrax, aberat millia passuum vIII: id ex itinere, magno impetu, Belgæ oppugnare cœperunt: 3 ægrè eo die sustentatum est: 4 Gallorum eadem atque Belgarum oppugnatio est. Hi, ubi circumjectâ multitudine hominum totis mænibus, undique in murum lapides jaci cæpti sunt, murusque defensoribus nudatus est; 5 testudine facta, portis succedunt, murumque subruunt. Quod tum facilè fiebat: nam tanta multitudo lapides ac tela conjiciebant, ut in muro consistendi potestas esset nulli. Quum finem oppugnandi nox fecisset. Iccius Rhemus; summa nobilitate et gratia inter suos, qui tum oppido præerat, unus ex iis qui legati de pace ad Cæsarem venerant, nuncios ad eum mittit, "nisi subsidium sibi mittatur, se diutiùs sustinere non posse."

VII. Eò de medià nocte Cæsar, iisdem ducibus usus, qui nuncii ab Iccio venerant, <sup>6</sup> Numidas et Cretas sagittarios, et <sup>7</sup> funditores Baleares

# NOTES.

Legati or lieutenant-generals of the tribunes, of the prefects of the allies, &c. were placed; the lower wherein the troops were encamped. The tents were covered with leather, or skins extended by ropes, ten soldiers with their decanus, or officer commanding them, were generally assigned to cach. Under the emperors there was an officer, for each legion, particularly charged with the camp, called Præfectus castrorum.

1 Cum VI cohortibus.] A cohort, answering to our battalion, was the tenth part of a legion. It consisted, in Cæsar's time, of from 400 to 500 men, divided into

three maniples, or six centuries.

2 Bibrax.] The place where this town was situated is not known.

3 Ægrè eo die sustentatum est.] much difficulty was the attack of the assailants, on that day, withstood by the in-

4 Gallorum eadem atque Belgarum oppugnatio est. ] The Gauls and Belgæ, who were destitute of, and unskilled in the use of warlike machines, for the attack and defence of places, stormed the town or post they were desirous to possess themselves of. This was done by surrounding the place with their troops; and, with their missive weapons, endeavouring to clear the walls of defendants: then, joining their shields in the form of what was called a

testudo, or tortoise, they approached the walls and gates, which they either scaled, or overthrew by undermining them.

5 Testudine facta.] In order to defend themselves from the darts of the enemy, the men appointed to storm a place covered their heads with their shields; those in the first rank standing erect; those in the second a little inclined; those in the third more so; and those in the fourth on their knees. From the shell, which defends the tortoise, and which probably suggested this mode of attack, it was called testudo.

6 Numidas et Cretas sagittarios.] The Numidians dwelt in the part of Africa now possessed by the states of Barbary. Their king Jugurtha waged an obstinate war against the Romans, by whom he was overcome, and his kingdom reduced to a Roman province. The Numidians were a warlike people. In their expeditions they always preferred engaging the enemy in the night. Their horsemen used neither saddles nor bridles. Creta was the name of a large island in the Mediterranean sea; at present called Candia. The Romans reduced this island to a province after a distressing war of three years. The sagittarii and funditores did not form a part of any of the legions; but were reckoned among the independent or light troops (velites.) 7 Funditores Baleares. Baleares, the subsidio oppidanis mittit. Quorum adventu, et Rhemis cum spe defensionis studium propugnandi accessit, et hostibus eâdem de caussâ spes potiundi oppidi discessit. Itaque paullisper apud oppidum morati, agrosque Rhemorum depopulati, omnibus vicis ædificiisque, quò adire poterant, incensis, ad castra Cæsaris cum omnibus copiis contenderunt, 1 et à millibus passuum minùs 11, castra posuerunt: quæ castra, ut fumo atque ignibus significabatur, ampliùs millibus passuum

VIII in latitudinem patebant.

VIII. 2 Cæsar primò, et propter multitudinem hostium, et propter eximiam opinionem virtutis, prælio supersedere statuit: quotidie tamen equestribus præliis, quid hostis virtute posset, et quid nostri auderent, periclitabatur. Ubi nostros non esse inferiores intellexit, loco pro castris ad aciem instruendam natura opportuno atque idoneo, <sup>3</sup> quòd is collis, ubi castra posita erant, paullulum ex planitie editus, tantum adversus in latitudinem patebat, quantum loci acies instructa occupare poterat, atque ex utrâque parte lateris dejectus habebat, et in fronte leniter fastigiatus, paullatim ad planitiem redibat, ab utroque latere ejus collis transversam fossam obduxit circiter passuum cn; et ad extremas fossas castella constituit, ibique tormenta collocavit: ne, quum aciem instruxisset, hostes (quòd tantum multitudine poterant) à lateribus suos pugnantes circumvenire possent. Hôc facto, duabus legionibus, quas proximè conscripserat, in castris relictis, ut, si quid opus esset, subsidio duci possent, reliquas sex legiones pro castris in acie constituit. Hostes item suas copias ex castris eductas instruxerant.

IX. Palus erat non magna inter nostrum atque hostium exercitum: hanc si nostri transirent, hostes expectabant; nostri autem, si ab illis initium transeundi fieret, ut impeditos aggrederentur, parati in armis erant. Interim prælio equestri inter duas acies contendebatur. Ubi neutri transeundi initium faciunt, secundiore equitum nostrorum prælio, Cæsar suos in castra reduxit. Hostes protinus ex eo loco ad flumen Axonam contenderunt, quod esse post nostra castra demonstratum est: ibi vadis repertis, partem suarum copiarum transducere conati sunt, eo consilio, ut, si possent, 4 castellum, cui præerat, Q. Ti-

NOTES.

two islands in the Mediterranean sea, now called Majorca and Minorca. Their inhabitants excelled in the use of the sling, to which they were trained from their infancy.

1 Et à millibus passuum minùs II, castra posuerunt.] And they pitched their camp less than two miles distant from Casar's.

2 Cæsur primò, et, &c.] This generally was the conduct observed by Cæsar, in presence of an enemy, famed for warlike exploits, when their numbers exceeded his; or when their method of warfare was not well understood by him. From the fickleness also of the Gauls, who, on the

least reverse, would have revolted from him, it would have been extremely imprudent in him to engage, but when certain of victory.

3 Quòd is collis, ubi castra, &c.] For the hill, on which the camp was pitched, being but little elevated above the plain, extended so far in breadth, on the side opposed to the enemy, as the army drawn up in order of battle would occupy. Its declivity on each side was abrupt. In front, by an easy descent, it was lost in the plain.

4 Castellum.] This is the post, or camp, that Cæsar ordered Tigurius to fortify,

turius legatus, expugnarent, pontemque interscinderent: sin minùs, agros Rhemorum popularentur, qui magno nobis usui ad bellum

gerendum erant, commeatusque nostros sustinebant,

X. Cæsar certior factus à Titurio, omnem equitatum, et levis armaturæ Numidas, funditores, sagittariosque pontem transducit, atque ad eos contendit. Acriter in eo loco pugnatum est: hostes impeditos nostri in flumine aggressi, magnum eorum numerum occiderunt: per eorum corpora reliquos audacissimè transire conantes, multitudine telorum repulerunt: primos, qui transierant, equitatu circumventos interfecerunt. Hostes, ubi et de expugnando 1 oppido, et de flumine transeundo spem se fefellisse intellexerunt, neque nostros in locum iniquiorem progredi pugnandi caussa viderunt, atque eos res frumentaria deficere cœpit; concilio convocato, constituerunt optimum esse domum suam quemque reverti; et quorum in fines primùm Romani exercitum introduxissent, ad eos defendendos undique convenire; ut potius in suis, quam alienis finibus decertarent; 2 et domesticis copiis rei frumentariæ uterentur. Ad eam sententiam, cum reliquis caussis, hæc quoque ratio eos deduxit, quòd Divitiacum atque Æduos finibus Bellovacorum appropinquare cognoverant: his persuaderi, ut diutiùs morarentur, ne suis auxilium ferrent, non poterat.

XI. Eâ re constitutâ, secundà vigilià, magno cum strepitu ac tumultu castris egressi, nullo certo ordine, neque imperio, quum sibi quisque primum itineris locum peteret, ut domum pervenire properaret, fecerunt, ut consimilis fugæ profectio videretur. Hâc re statim Cæsar per <sup>3</sup> speculatores cognita, insidias veritus, quòd qua de caussa discederent nondum perspexerat, exercitum equitatumque castris continuit. Primâ luce, confirmatâ, re ab exploratoribus, omnem equitatum, qui novissimum agmen moraretur, præmisit, eique Q. Pedium, et L. Aurunculeium Cottam legatos præfecit: T. Labienum legatum cum legionibus tribus subsequi jussit. Hi novissimos adorti, et multa millia passuum prosecuti, magnam multitudinem eorum fugientium conciderunt. Quum ab extremo agmine hi, ad quos ventum erat, consisterent, fortiterque impetum nostrorum militum sustinerent; priores, quòd abesse à periculo viderentur, neque ulla necessitate, neque imperio continerentur, exaudito clamore, perturbatis ordinibus, omnes in fugâ sibi subsidium posuerunt. Ita sine ullo periculo tantam eorum multitudinem nostri interfecerunt, quantum fuit diei spatium; sub occasumque solis sequi destiterunt, seque in castra, utì erat impera-

tum, receperunt.

#### NOTES.

and which was defended by six cohorts, or 3000 men.

1 Oppido.] Namely, Bibrax. 2 Et domesticis copiis rei frumentariæ uterentur.] And might subsist on the corn they had in store at home.

3 Speculatores.] Scouts. The Romans paid very particular attention to reconnoitring the country round their camp, and to gaining intelligence of the enemy's movements, by parties of observation.-Under the emperors there was a particular corps, called Speculatores, something similar to the guides and geographical engineers of the present French armies.

XII. Postridie ejus diei Cæsar, priùs quàm se hostes ex terrore ac fugâ reciperent, in fines Suessionum, qui proximi Rhemis erant, exercitum duxit: et magno itinere confecto, ¹ad oppidum Noviodunum contendit. Id ex itinere oppugnare conatus, quòd vacuum ab defensoribus esse audiebat; propter latitudinem fossæ, murique altitudinem, paucis defendentibus, expugnare non potuit. Castris munitis ² vineas agere, quæque ad oppugnandum usui erant comparare cæpit. Interim omnis ex fugâ Suessionem multitudo in oppidum proximâ nocte convenit. Celeriter vineis ad oppidum actis, ³aggere jacto, ⁴turribusque constitutis, magnitudine operum, quæ neque viderant antè Galli, neque audierant, et celeritate Romanorum permoti, legatos ad Cæsarem de deditione mittunt; et, petentibus Rhemis, ut conservarentur, impetrant.

XIII. Cæsar, obsidibus acceptis primis civitatis, atque ipsius Galbæ regis duobus filiis, armisque omnibus ex oppido traditis, in deditionem Suessiones accepit, exercitumque in Bellovacos duxit: qui quum se suaque omnia in oppidum <sup>5</sup> Bratuspantium contulissent, atque ab eo oppido Cæsar cum exercitu circiter millia passuum v abesset, omnes majores natu ex oppido egressi, manus ad Cæsarem tendere et voce significare cæperunt, sese in ejus fidem ac potestatem venire, neque contra populum R. armis contendere: item quum ad oppidum accessisset, castraque ibi poneret, pueri, mulieresque ex muro, passis ma-

nibus, suo more, pacem à Romanis petierunt.

XIV. Pro his Divitiacus (nam post discessum Belgarum, dimissis Æduorum copiis, ad eum reverterat) facit verba; "Bellovacos omni tempore in fide atque amicitià civitatis Æduæ fuisse: impulsos à suis principibus, qui dicerent Æduos à Cæsare in servitutem redactos, omnes indignitates contumeliasque perferre, et ab Æduis defecisse, et populo R. bellum intulisse. Qui hujus consilii principes fuissent, quòd intelligerent quantam calamitatem civitati intulissent, <sup>6</sup> in Britanniam

NOTES.

1 Ad oppidum Noviodunum.] Now Sois-

2 Vineas agere.] The Vineæ were mantlets, or sheds, constructed of wood. Their dimensions generally were eight feet in height, seven in breadth, and sixteen in length. The roof and sides were covered with hurdles, over which raw hides, or any thing else that could prevent their being set on fire, were placed. They were moved forward by means of wheels fixed under them. Under these the besiegers either worked the battering ram, or approached the walls to undermine them.

3 Aggere jacto.] The agger was a mound or rampart composed of carth, wood, hurdles, and stones, which gradually increased in height towards the town, until it either equalled, or overtopped, the walls.

The agger was provided with towers of different stories, from which the soldiers threw darts and stones on the besieged,

by means of engines.

4 Turribusque constitutis.] Besides the towers of the agger, there were moveable ones, often of immense bulk, and higher than the walls or even the towers of the city, which were moved forward by means of wheels. To prevent being set fire to, they were covered with raw hides, or pieces of cloth steeped in acids (centones:) These towers were filled with soldiers to annoy the besieged; and, when brought close to the walls, the place could seldom stand out long.

5 Bratuspantium.] Some suppose this town to have stood in the vicinity of the

present Beauvais.

6 In Britanniam.] England.

non esset.

profugisse. Petere non solùm Bellovacos, sed etiam pro his Æduos, et sua clementia ac mansuetudine in eos utatur: quod si fecerit, Æduorum auctoritatem apud omnes Belgas amplificaturum, quorum auxiliis atque opibus, si qua bella inciderint, sustentare consueverint."

XV. Cæsar, honoris Divitiaci atque Æduorum caussâ, "sese eos in fidem recepturum et conservaturum," dixit: et quòd erat civitas magna, et inter Belgas auctoritate ac hominum multitudine præstabat, de obsides poposcit: his traditis, omnibusque armis ex oppido collatis, ab eo loco in fines Ambianorum pervenit, qui se suaque omnia sine morâ dediderunt. Eorum fines Nervii attingebant; quorum de natura moribusque Cæsar quum quæreret, sic reperiebat: "Nullum aditum esse ad eos mercatoribus: 'nihil pati vini, reliquarumque rerum ad luxuriam pertinentium, inferri: quòd his rebus relanguescere animos, eorumque remitti virtutem existimarent: esse homines feros, magnæque virtutis: increpitare atque incusare reliquos Belgas, qui se populo R. dedidissent, et patriam virtutem projecissent: confirmare sese neque legatos missuros, neque ullam conditionem pacis accepturos."

XVI. Quum per corum fines triduo iter fecisset, inveniebat ex captivis, <sup>2</sup> Sabin flumen ab castris suis non ampliùs millia passuum x abesse: trans id flumen omnes Nervios consedisse, adventumque ibi Romanorum exspectare, unà cum Atrebatibus et Veromanduis, finitimis suis; nam his utrisque persuaserant, ut candem belli fortunam experirentur; exspectari etiam ab his Atuaticorum copias, atque esse in itinere: mulieres, quique per ætatem ad pugnam inutiles viderentur, in eum locum conjecisse, quò propter paludes exercitui aditus

XVII. Cæsar, his rebus cognitis, exploratores centurionesque præmittit, qui <sup>3</sup> locum castris idoneum deligant: quumque ex dedititiis Belgis, reliquisque Gallis, complures Cæsarem secuti unà iter facerent; quidam ex his, ut posteà ex captivis cognitum est, eorum dierum consuetudine itineris nostri exercitûs perspectâ, nocte ad Nervios pervenerunt; atque his demonstrârunt, inter singulas legiones impedimentorum magnum numerum intercedere: neque esse quidquam negotii, cùm prima legio in castra venisset, reliquæque legiones mag-

# NOTES.

- 2 Sabin flumen.] The river Sambre falls into the Meuse at Samur.
- 3 Locum castris idoneum.] The Romans, when in presence of an enemy, always pitched their camp in a strong position, and which admitted of being properly fortified; where also wood, water, forage, &c. could readily be procured; and, where no more elevated place offered, to an enemy, means of annoying them.

<sup>1</sup> Nihil pati vini.] They permit no wine, nor any other things pertaining to luxury, to be imported. From this passage, it appears that the Gauls were unacquainted with the cultivation of the vine; unless those of the Roman province who dwelt in the vicinity of Massilia. The sobriety of the Nervii is a thing very remarkable for a savage people, who, in general, are very much addicted to intoxicating drink.

num spatium abessent, 1 hanc sub sarcinis adoriri; quâ pulsâ, 2 impedimentisque direptis, futurum ut reliquæ contrà consistere non auderent. Adjuvabat etiam eorum consilium, qui rem deferebant, quòd Nervii antiquitùs, quum equitatu nihil possent, (neque enim ad hoc tempus ei rei student sed, quidquid possunt, pedestribus valent copiis,) quò faciliùs finitimorum equitatum, si prædandi caussâ ad eos venisset, impedirent, 3 teneris arboribus incisis atque inflexis, crebrisque in latitudinem ramis enatis, et rubis sentibusque interjectis, effecerant, ut, instar muri, hæ sepes munimenta præberent: quò non modò non intrari, sed ne perspici quidem posset. Iis rebus quum iter agminis nostri impediretur, non omittendum sibi consilium Nervii existimaverunt.

XVIII. Loci natura erat hæc, quem nostri castris delegerant: Collis ab summo æqualiter declivis ad flumen Sabin, quod suprà nominavimus, vergebat: 4 ab eo flumine pari acclivitate collis nascebatur adversus huic, et contrarius, passus circiter cc; infimus apertus, ab superiore parte silvestris, ut non facilè introrsus perspici posset. Intra eas silvas hostes in occulto sese continebant. In aperto loco, secundum flumen, <sup>5</sup> paucæ stationes equitum vedebantur. Fluminis erat

altitudo circiter pedum 111.

XIX. Cæsar, equitatu præmisso, subsequebatur omnibus copiis: sed ratio ordoque agminis aliter se habebat, ac Belgæ ad Nervios detulerant: nam, quòd hostis appropinquabat, consuetudine sua Cæsar vi legiones 6 expeditas ducebat: post eas totius exercitûs impedimenta col-

#### NOTES.

1 Hanc sub sarcinis adoriri. \ Sarcina, properly signifies the load each soldier carried on his march. This generally consisted of provisions for fifteen days, often for more, of utensils, which were a saw, axe, basket, mattock, hook, leathern thong, chain, pot, &c. to these were added three or four stakes, sometimes as many as twelve. The whole amounted to about sixty pounds weight, exclusive of arms, which the Roman soldier was taught to consider as part of himself. Thus burdened, the soldiers generally marched twenty miles a day, often a greater distance.

2 Impedimentisque direptis.] Impedimenta signified the baggage that was carried on horses, or drawn in wagons. It consisted of the camp equipage, provisions, in-trenching tools, &c. On a march the baggage was generally placed either in the middle, or in the rear of the army.

3 Teneris arboribus incisis atque, &c.] The fortification here described, is in nature of an abattis, which is often used, by modern armies, particularly in woody countries, to impede the attack of an enemy. It is formed by cutting down a number of trees, and placing them closely to-gether, with their branches towards the place from whence an attack is expected. Their boughs are entangled in one another as much as possible.

4 Ab eo flumine pari acclivitate collis nascebatur adversus huic, et, &c.] From this river, by a like acclivity, another hill rose over against, and opposite, this one, for about two hundred paces. Towards its base, it was open. Its summit was so closely covered with woods, that nothing could be distinctly perceived within them.

5 Paucæ stationes equitum.] A few videttes, or advanced cavalry guards. As the Nervii made no use of cavalry, those mentioned, must be considered as belonging to the nations allied with them against the Romans.

6 Expeditas.] By this word it is here implied that the soldiers had laid aside the burden they carried in their route marches, and were prepared for the attack of an enemy.

locabat: inde duæ legiones, quæ proximè conscriptæ erant, totum agmen claudebant, præsidioque impedimentis erant. Equites nostri cum funditoribus sagittariisque flumen transgressi, cum hostium equitatu prælium committunt. Quum se illi identidem in silvas ad suos reciperent, ac rursus è silva in nostros impetum facerent; neque nostri longiùs, 1 quam quem ad finem porrecta ac loca aperta pertinebant, cedentes insequi auderent: interim legiones sex, quæ primæ venerant, opere dimenso, castra munire cœperunt. Ubi prima impedimenta nostri exercitûs ab iis, qui in silvis abditi latebant, visa sunt, quod tempus inter eos committendi prœlii convenerat, ut intra silvam aciem <sup>2</sup> ordinesque constituerant, atque ipsi sese confirmaverant, subitò omnibus copiis provolaverunt, impetumque in nostros equites fecerunt. His facile pulsis ac proturbatis, incredibili celeritate ad flumen decucurrerunt, ut penè uno tempore et ad silvas, et in flumine, et jam 3 in manibus nostris hostes viderentur. Eadem autem celeritate adverso colle ad nostra castra, atque eos qui in opere occupati erant, contenderunt.

XX. Cæsari omnia uno tempore erant agenda: 4 vexillum proponendum; quod erat insigne, quum ad arma concurri oporteret: 5 signum tuba dandum: ab opere revocandi milites: qui paullo longiùs, 6 aggeris petendi caussa, processerant, accersendi: acies instruenda: milites cohortandi: signum dandum. Quarum rerum magnam partem temporis, brevitas, et successus et incursus hostium, impediebat. Iis difficultatibus duæ res erant subsidio, scientia atque usus militum, quòd superioribus prœliis exercitati, quid fieri oporteret, non minùs commodè ipsi sibi præscribere, quam ab aliis doceri, poterant: et quod ab opere singulisque legionibus singulos legatos Cæsar discedere, nisi munitis

### NOTES.

1 Quam quem ad finem porrecta ac loca aperta pertinebant.] Than as far as the plain

and open ground extended.

2 Ordines. This word, in a military sense, signifies the place assigned to each of the several divisions, or corps, of an army; also the position of each soldier.

3 In manibus nostris. Close up to us,

or among us.

4 Vexillum proponendum.] The vexillum was a scarlet flag, hung out on the general's tent, as a signal for battle.

5 Signum tubâ dandum.] The instruments of music used among the Romans in their signals were the *Tuba*, trumpet. Its form was straight. The *cornu*, horn, bent almost round. The *buccina*, similar to the cornu, or horn. It was generally used for signals by the watches. The lituus, clarion, bent a little at the end. It was principally used by the cavalry, as the tuba was by the foot. All these instruments

were made of brass, whence those who blew them were called aneatores. After the vexillum was displayed, the classicum, or assembly, was sounded by the trumpets and horns; when the general gave his instructions to the army. At the conclusion thereof, the trumpet sounded the signal for marching; at the same time, the standards, which stood fixed in the ground, were pulled up; and the signum, or watchword, was given, either viva voce, or it was written on a tesseru, or tablet, and distributed. When the army had advanced near the enemy, the general rode along the lines, exhorted the soldiers to courage, and then gave the signal for engaging; upon which, all the trumpets sounded, and the soldiers commenced the attack.

6 Aggeris petendi caussâ.] By this expression is implied, that the soldiers were dispersed in quest of materials for con-

structing the rampart.

castris vetuerat. Hi, propter celeritatem, et propinquitatem hostium, nihil jam Cæsaris imperium spectabant; sed per se, quæ videbantur,

administrabant.

XXI. Cæsar, necessariis rebus imperatis, ad cohortandos milites, quam in partem sors obtulit, decucurrit; et ad legionem decimam devenit. Milites non longiore oratione est cohortatus, quàm utì suæ pristinæ virtutis memoriam retinerent, neu perturbarentur animo, hostiumque impetum fortiter sustinerent: et quòd non longiùs hostes aberant, quàm quò telum adjici posset; prælii committendi signum dedit: atque item in alteram partem cohortandi caussâ profectus, pugnantibus occurrit. Temporis tanta fuit exiguitas, hostiumque tam paratus ad dimicandum animus, ut, non modò ¹ad insignia accommodanda, sed etiam ad galeas induendas, ² scutisque tegmenta detrahenda, tempus defuerit. Quam quisque in partem ab opere casu devenit, quæque prima signa conspexit, ad hæc constitit, ne, in quærendis suis, pugnandi tempus dimitteret.

XXII. Instructo exercitu, magis ut loci natura, <sup>3</sup> dejectusque collis, et necessitas temporis, quàm ut rei militaris ratio atque ordo postulabat; quum diversis locis legiones aliæ aliâ in parte hostibus resisterent, sepibusque densissimis, ut antè demonstravimus, interjectis, prospectus impediretur: neque certa <sup>4</sup> subsidia collocari, neque, quid in quâque parte opus esset, provideri; neque ab uno omnia imperia administrari, poterant. Itaque in tantâ rerum iniquitate, fortunæ

quoque eventus varii sequebantur.

XXIII. Legionis nonæ et decimæ milites, ut in sinistrâ parte aciei constiterant, pilis emissis, cursu ac lassitudine exanimatos, vulneribusque confectos Atrebates (nam his ea pars obvenerat) celeriter ex loco superiore in flumen compulerunt; et transire conantes, insecuti gladiis, magnam partem eorum impeditam interfecerunt. Ipsi transire flumen non dubitaverunt; et in locum iniquum progressi, rursus regressos ac resistentes hostes, redintegrato prælio in fugam dederunt. Item aliâ in parte, diversæ duæ legiones, undecima et octava, profigatis Veromanduis, quibuscum erant congressi, ex loco superiore in ipsis fluminis ripis præliabantur. At totis ferè à fronte et à sinistrâ parte nudatis castris, quum in dextro cornu legio duodecima, et non magno ab eâ intervallo, septima constitisset, omnes, Nervii <sup>5</sup> confertissimo agmine, duce Boduognato, qui summam imperii tenebat,

# NOTES.

1 Ad insignia accommodanda.] The insigne was an ornament, in the helmet, used principally to distinguish the officers. 3 Dejectusque collis.] The declivity of the hill.

4 Subsidia.] By this word is implied the soldiers drawn up, in a second or third line, as a reserve; and which, when the first line was repulsed, received the attack of the enemy.

5 Confertissimo agmine.] In a close or-

der of battle.

<sup>2</sup> Scutisque tegmenta detrahenda.] Great attention was paid by the Romans, to have their shields elegantly ornamented, and to keep them bright. They were, on a march, covered with leather or skins.

ad eum locum contenderunt: quorum pars aperto latere legiones cir-

cumvenire, pars summum locum castrorum petere cœpit.

XXIV. Eodem tempore equites nostri, levisque armaturæ pedites qui cum his unà fuerant, quos primo hostium impetu pulsos dixeram, cum se in castra reciperent, adversis hostibus occurrebant, ac rursus aliam in partem fugam petebant. Et 2 calones, qui à Decumana porta, ac summo jugo collis nostros victores flumen transire conspexerant, prædandi caussâ egressi, quum respexissent, et hostes in nostris castris versari vidissent, præcipites sese fugæ mandabant: simul eorum, qui cum impedimentis veniebant, clamor fremitusque oriebatur, aliique aliam in partem perterriti ferebantur. Quibus omnibus rebus permoti equites Treviri, quorum inter Gallos virtutis opinio est singularis, qui auxilii caussà à civitate missi, ad Cæsarem venerant, quum multitudine hostium castra nostra compleri, legiones premi, et penè circumventas teneri, calones, equites, funditores, Numidas, diversos dissipatosque in omnes partes fugere vidissent; desperatis nostris rebus, domum contenderunt: Romanos pulsos superatosque, castris impedimentisque eorum hostes potitos, civitati renunciaverunt.

XXV. <sup>3</sup> Cæsar ab decimæ legionis cohortatione ad dextrum cornu profectus, ubi suos urgeri, signisque in unum locum collatis, duodecimæ legionis milites confertos sibi ipsis ad pugnam esse impedimento, quartæ cohortis omnibus centurionibus occisis, signiferoque interfecto, <sup>4</sup> signo amisso, reliquarum cohortium omnibus ferè centurionibus aut vulneratis, aut occisis, <sup>5</sup> in his primopilo P. Sextio Baculo, fortissimo viro, multis gravibusque vulneribus confecto, ut jam se sustinere non posset: reliquos esse tardiores, et nonnullos à novissimis desertos prælio excedere, ac tela vitare; <sup>6</sup> hostes neque à fronte ex inferiore loco

# NOTES.

1 Levisque armaturæ pedites.] These were the velites, who fought in scattered parties, before the lines. They did not form a part of any of the legions. The arms of these light troops were bows, slings, seven javelins, and a cut and thrust sword. Their defensive armour was a round buckler about three feet in diameter, and a helmet. The velites, always commenced the battle; and, when repulsed, retired through the intervals of the line. Making allowance for the difference of arms, the tactics of the tirailleurs, or riflemen, of modern armies, nearly resemble those of the Roman velites.

2 Calones.] These were the servants, and bat men, that followed the army.

3 Cæsar ab decimæ legionis cohortatione.] Lipsius reads: Cum decimæ legionis cohorte. 4 Signo amisso.] Among the Roman

4 Signo amisso.] Among the Roman soldiers, it was considered extremely disgraceful to lose their standards. It at-

tached a particular disgrace to the standard bearers, and was, in them, often considered a capital crime. The dictator Priscus killed one of his standard bearers, for advancing slowly, in the heat of battle. To animate the soldiers, the standards were often thrown among the enemy; and the soldiers, to recover them, fought with the most desperate courage; for, in their opinion, nothing was more dishonourable, than the imputation of having lost, or deserted, their colours.

5 In his primopilo P. Sextio Baculo.] Among these was the chief captain, or centurion, P. Sextius Baculus. The Primipilus, as has already been observed, was the centurion of the first century of the first maniple of the Triarii. He presided over all the other centurions of the legion, and was intrusted with the eagle, or chief standard, thereof.

6 Hostes neque à fronte ex inferiore loco

subeuntes intermittere, et ab utroque latere instare, et rem esse in angusto vidit, neque ullum esse subsidium quod submitti posset; scuto ab novissimis uni militi detracto, (quòd ipse eò sine scuto venerat) in primam aciem processit; centurionibusque nominatim appellatis, reliquos cohortatus, milites 1 signa inferre, et, 2 manipulos laxare jussit, quò faciliùs gladiis uti possent. Hujus adventu, spe illata militibus, ac redintegrato animo, quum pro se quisque in conspectu Imperatoris, etiam in extremis suis rebus, 3 operam navare cuperet, paullum hos-

tium impetus tardatus est.

XXVI. Cæsar, quum septimam legionem, quæ juxtà constiterat, item urgeri ab hoste vidisset, tribunos militum monuit, ut paullatim sese legiones conjungerent, et conversa signa in hostes inferrent. Quo facto, quum aliis alii subsidium ferrent, neque timerent ne aversi ab hoste circumvenirentur, audaciùs resistere, ac fortiùs pugnare cœperunt. Interim milites legionum duarum, quæ in novissimo agmine præsidio impedimentis fuerant, prælio nunciato, cursu incitato, in summo colle ab hostibus conspiciebantur: et T. Labienus castris hostium potitus, et ex loco superiore, quæ res in nostris castris gererentur, conspicatus, decimam legionem subsidio nostris misit; qui quum ex equitum et calonum fugâ, quo in loco res esset, quantoque in periculo et castra, et legiones, et Imperator versaretur, cognovissent, 4 nihil ad celeritatem sibi reliqui fecerunt.

XXVII. Horum adventu tanta rerum commutatio est facta, ut nostri, etiam qui vulneribus confecti procubuissent, scutis innixi, prælium redintegrarent. Tum calones, perterritos hostes conspicati, etiam inermes armatis occurrerent: equites verò, ut turpitudinem fugæ virtute delerent, omnibus in locis pugnabant, 5 quò se legionariis militibus præferrent. At hostes, etiam in extremâ, spe salutis tantam virtutem præstiterunt, ut quum primi eorum cecidissent, proximi jacentibus insisterent, atque ex eorum corporibus pugnarent: his dejectis, et coacervatis cadaveribus, qui superessent, ut ex tumulo, tela in nostros conjicerent, pilaque intercepta remitterent; ut non nequidquam tantæ virtutis homines judicari deberet, ausos esse transire latissi-

#### NOTES.

subeuntes intermittere, et, &c.] In front, the enemy, marching from the low ground, did not cease their attacks; while on each flank they pressed hard. Things now seemed to be in a desperate situation; nor was there any reserve that could be

sent to the assistance of the combatants.

1 Signa inferre.] To advance the standards, in order to make a charge on the

2 Manipulos laxare.] To open the files of the maniples. The principal weapon of the Romans was the sword; the use of which required some interval between each of the ranks and files; in conse-

quence, the legionary formation was not as compact as the phalanx order of battle of the Grecians, or the battalions of the moderns, which, excepting that their files are by no means so deep, bear more re-semblance to the phalanx than to the legionary formation.

3 Operam navare cuperet.] Each one

was eager to exert his utmost efforts. 4 Nihil ad celeritatem sibi reliqui fece-runt.] And hastened as much as they possibly could.

5 Quò se legionariis militibus præferrent.] That they might surpass the legionary soldiers, by deeds of valour.

mum flumen, adscendere altissimas ripas, subire iniquissimum locum:

quæ facilia ex difficillimis animi magnitudo redegerat.

XXVIII. Hoc prælio facto, et propè ad internecionem gente ac nomine Nerviorum redacto; majores natu, quos unà cum pueris mulieribusque in æstuaria ac paludes collectos dixeramus, hâc pugnâ nunciatâ, quum victoribus nihil impeditum, victis nihil tutum arbitrarentur; omnium qui supererant consensu, legatos ad Cæsarem miserunt, seque ei dediderunt; et in commemorandâ civitatis calamitate, ex DC, ad III senatores; ex hominum millibus Lx, vix ad D qui arma ferre possent, sese redactos esse dixerunt: quos Cæsar, ut in miseros ac supplices usus misericordiâ videretur, diligentissimè conservavit, suisque finibus atque oppidis uti jussit; et finitimis imperavit, ut ab

injurià et maleficio se suosque prohiberent.

XXIX. Atuatici, de quibus suprà scripsimus, quum omnibus copiis auxilio Nerviis venirent, hâc pugnâ nunciatâ, ex itineré domum reverterunt; cunctis oppidis castellisque desertis, sua omnia in unum oppidum egregiè natura munitum contulerunt: quod quum ex omnibus in circuitu partibus altissimas rupes despectusque haberet, unâ ex parte leniter acclivis aditus, in latitudinem non amplius cc pedum, relinquebatur: quem locum duplici altissimo muro munierant: tum magni ponderis saxa, et præacutas trabes in muro collocarant. Ipsi crant ex Cimbris Teutonisque prognati: qui, quum iter in Provinciam nostram atque Italiam facerent, his impedimentis quæ secum agere ac portare non poterant, citra flumen Rhenum depositis, custodiæ ex suis ac præsidio vi millia hominum unà reliquerunt. Hi, post eorum obitum, multos annos à finitimis exagitati, <sup>2</sup> quum aliàs bellum inferrent, aliàs illatum defenderent, consensu eorum omnium pace factà, hunc sibi domicilio locum delegerunt.

XXX. Ac primo adventu exercitûs nostri, crebras ex oppido excursiones faciebant, parvulisque præliis cum nostris contendebant. Postea vallo pedum XII, in circuitu xv millium, crebrisque castellis circum-

#### NOTES.

1 Que fucilia ex difficillimis animi magnitudo redegerat.] Which from being very difficult, their great courage rendered

easy.

2 Quum aliàs bellum inferrent, aliàs illatum defenderent.] While at one time they waged war against them, at another they defended themselves from their attacks.

3 Vallo pedum XII.] When a place could not be taken by storm, a vallum, or line of contravallation, composed of a ditch and rampart, was drawn round it, to prevent the sallies of the besieged. Another vallum, or line of circumvallation, was also generally drawn, beyond the camp, towards the country, for the purpose of preventing an attack from an army, or parties

marching to assist the garrison. These lines were defended by towers and forts, erected, at proper intervals, round them. At the foot of the parapet, on the slope of the rampart, there was, sometimes, a pallisade made of large stakes, cut in form of stag's horns, called cervi, to prevent the ascent of the enemy. Before this there were several rows of trunks of trees, and large branches sharpened at the ends, called cippi, fixed in trenches, about five feet deep. In front of these, pits three feet deep were dug, intersecting one another in form of a quincunx: in which sharp stakes were closely planted, and covered over with bushes, to deceive the enemy, called lilia. Before all these, sharp stakes,

muniti, oppido sese continebant. Ubi vineis actis, aggere exstructo, turrim constitui procul viderunt, primum irridere ex muro, atque increpitare vocibus, 'quò tanta machinatio ab tanto spatio institueretur? quibusnam manibus, aut quibus viribus, præsertim homines tantulæ staturæ, (nam plerisque hominibus Gallis, præ magnitudine corporum suorum, brevitas nostra contemptui est,) tanti oneris turrim in muros

sese collocare confiderent?

XXXI. Ubi verò moveri, et appropinquare mœnibus viderunt, novâ atque inusitată specie commoti, legatos ad Cæsarem de pace miserunt; qui ad hunc modum locuti: "Non se existimare Romanos sine ope Deorum bellum gerere, qui tantæ altitudinis machinationes tantâ celeritate promovere, et ex propinquitate pugnare possent: se suaque omnia eorum potestati permittere" dixerunt: "unum petere ac deprecari, si fortè pro suâ clementiâ ac mansuetudine, quam ipsi ab aliis audissent, statuisset, Atuaticos esse conservandos, ne se armis despoliaret: sibi omnes ferè finitimos esse inimicos, ac suæ virtuti invidere, à quibus se defendere, traditis armis, non possent: sibi præstare, si in eum casum deducerentur, quamvis fortunam à populo R. pati, quàm ab his per cruciatum interfici, inter quos dominari consuêssent."

XXXII. Ad hæc Cæsar respondit: "Se magìs consuetudine suâ quàm merito eorum, civitatem conservaturum, <sup>2</sup> si priùs quàm aries murum attigisset, se dedidissent; sed deditionis nullam esse conditionem, nisi armis traditis: se id, quod in Nervios fecisset facturum finitimisque imperaturum, ne quam dedititiis populi R. injuriam inferrent. Re nunciatâ ad suos, illi se, quæ imperarentur, facere dixerunt. Armorum magnâ multitudine, de muro in fossam, quæ erat ante oppidum, jactâ, sic ut propè summam muri aggerisque altitudinem acervi armorum adæquarent: et tamen circiter parte tertià (ut postea perspectum est) celatâ, atque in oppido retentâ, portis patefac-

tis, eo die pace sunt usi.

### NOTES.

about a foot in length, were fixed to the ground with iron hooks. Between these lines of contravallation and circumvallation, the camp of the besiegers was pitched.

1 Quò tanta machinatio ab tanto spatio institueretur.] For what purpose was such a large machine erected, at so great a

istance.

2 Si priùs quàm aries murum attigisset.] The principal engine of war, in the attack of places, was the battering ram. It was a beam large as the mast of a ship; armed at one extremity with iron, in form of a ram's head, whence its name. By the middle it was suspended with ropes or chains, which were fastened to a beam resting on two posts. Hanging thus equally balanced,

it was, by a hundred men, more or less, thrust violently forward, drawn back, and again pushed forward; until, by repeated strokes, the wall was shaken and broken down with its iron head. This machine was taken to pieces, for the purpose of readily transporting it with the army.—Among the Romans, it was customary to enter into terms of capitulation with a besieged town, if they surrendered before the battering ram began to play, if not, they had to abide the consequences of a storm. Cicero, in his treatise de officiis, says, that those who have laid aside their arms, and have recourse to the mercy and protection of the commander, should be spared and received, although the battering ram should have played on the walls.

XXXIII. Sub vesperum Cæsar portas claudi, militesque ex oppido exire jussit, ne quam noctu oppidani à militibus injuriam acciperent Illi, antè inito (ut intellectum est) consilio, quòd, deditione facta nostros præsidia deducturos, aut denique indiligentiùs servaturos crediderant: partim cum his quæ retinuerant et celaverant armis, partim scutis ex cortice factis, aut viminibus intextis, quæ subitò (ut temporis exiguitas postulabat) pellibus induxerant; tertiâ vigiliâ, quà minimè arduus ad nostras munitiones adscensus videbatur, omnibus copiis repentè ex oppido eruptionem fecerunt. Celeriter, ut antè Cæsar imperaverat, ignibus significatione factâ, ex proximis castellis eò concursum est; pugnatumque ab hostibus ita acriter, ut à viris fortibus in extremâ spe salutis, iniquo loco contra eos qui ex vallo turribusque tela jacerent, pugnari debuit, quum unâ in virtute omnis spes salutis consisteret. Occisis ad hominum millibus IV, reliqui in oppidum rejecti sunt. Postridie ejus diei, refractis portis, quum jam defenderet nemo, atque intromissis militibus nostris, 1 sectionem ejus oppidi, universam Cæsar vendidit. Ab his, qui emerant, capitum numerus ad eum relatus est millium LIII.

XXXIV. Eodem tempore à P. Crasso, quem cum legione unâ miserat ad <sup>2</sup> Venetos, <sup>3</sup> Unellos, <sup>4</sup> Osismios, <sup>5</sup> Curiosolitas, <sup>6</sup> Sesuvios, <sup>7</sup> Aulercos, <sup>8</sup> Rhedones, quæ sunt maritimæ civitates, Oceanumque attingunt, certior factus est, omnes eas civitates in ditionem potestatem-

que populi R. esse redactas.

XXXV. His rebus gestis, omni Galliâ pacatâ, tanta hujus belli ad Barbaros opinio perlata est, ut ab nationibus, quæ trans Rhenum incolerent, mitterentur legati ad Cæsarem, quæ se obsides daturas, imperata facturas, pollicerentur: quas legationes Cæsar, quòd in Italiam Illyricumque properabat, initâ proximâ æstate ad se reverti jussit. Ipse in <sup>10</sup> Carnutes, <sup>11</sup> Andes, <sup>12</sup> Turones, quæ civitates propinquæ his

# NOTES.

1 Sectionem ejus oppidi universam Cæsar vendidit.] By the word sectio is here meant the spoils taken in the city, and which were sold sub hastā. The purchasers were termed Sectores.

2 Venetos.] The Veneti dwelt near Vannes, a sea-port, in the department of Mor-

bihan.

3 Unellos.] The district inhabited by these people is not known with certainty.
4 Osismios.] The Osismii are supposed

to have dwelt near the town of Landerneau. 5 Curiosolitas.] The Curiosolitæ dwelt near Cornouailles, in the late province of

6 Sesuvios.] These people are entirely unknown.

- 7 Aulercos.] The Aulerci dwelt in the late province of Perche, now department of Orne.
- 8 Rhedones.] These people are supposed to have dwelt near the town of Rennes, in the late province of Bretagne.
- 9 Illyricumque.] Cæsar's authority extended over Illyricum, which had been given him with the province of Gaul.
- 10 Carnutes.] The Carnutes dwelt in the district of Chartrain.
- 11 Andes.] These people inhabited the late province of Anjou.
- 12 Turones.] The Turones dwelt in the late province of Touraine.

locis erant ubi bellum gesserat, légionibus in hiberna deductis, in Italiam profectus est. Ob eas res, ex litteris Cæsaris, dies xv supplicatio decretâ est: quod ante id tempus acciderat nulli.

#### NOTES.

1 Dies XV supplicatio decretà est.] This was a solemn thanksgiving, for a signal victory, obtained by a general, decreed by the senate to be made in all the temples. On this occasion, all the senators and people, clothed in white, and crowned with garlands, attended the sacrifices. The Lectisternium also took place, that is,

couches were spread for the gods, as if about to feast. Their images were taken down from their pedestals, and placed upon these couches, round the altars, loaded with the richest dishes. Before this no general was ever honoured with a thanksgiving of more than ten days.

# DE BELLO GALLICO.

# LIBER III.

# ARGUMENT.

Galba conquers several countries situated between the Rhone and Alps, among these the Veragri and Seduni. The maritime districts of Gaul revolt, and after much difficulty some of them are overcome by Cæsar, but the reduction of others he is obliged, on account of the season, to defer.

QUUM in Italiam proficisceretur Cæsar, Ser. Galbam cum legione duodecimâ et parte equitatûs in ¹Nantuates, ²Veragros, ³Sedunosque misit; qui à finibus Allobrogum et lacu Lemano et flumine Rhodano, ad summas Alpes pertinent. Caussa mittendi fuit, quòd iter per Alpes, quo magno cum periculo magnisque portoriis mercatores ire consueverant, patefieri volebat. Huic permisit, si opus esse arbitraretur, utì in iis locis legionem, hiemandi caussâ, collocaret. Galba, secundis aliquot prœliis factis, castellisque compluribus eorum expugnatis, missis ad eum undique legatis, obsidibusque datis, et pace factâ, constituit cohortes duas in Nantuatibus collocare; ipse, cum reliquis ejus legionis cohortibus, in vico Veragrorum, qui appellatur ⁴Octodurus, hiemare; qui vicus positus in valle, non magnâ adjectâ planitie, altissimis montibus undique continetur. Quum hic in duas partes flumine divideretur, alteram partem ejus vici Gallis concessit, alteram vacuam ab illis relictam cohortibus ad hiemandum attribuit: eum locum vallo fossâque munivit.

#### NOTES.

1 Nantuates.] These people are not known with certainty; but are supposed to have dwelt in the late province of Chablais of Savoy.

2 Veragros.] The Veragri dwelt near the town of St. Maurice, in Switzerland.

3 Sedunosque.] These people, in all probability, inhabited the upper Vallais of Switzerland.

4 Octodurus.] This place is called by the French Martiny, by the Germans Martenach. II. Quum dies hibernorum complures transissent, frumentumque eò comportari jussisset; subitò per exploratores certior factus est, ex eâ parte vici, quam Gallis concesserat, omnes noctu discessisse, montesque qui impenderent, à maximâ multitudine Sedunorum et Veragrorum teneri. Id aliquot de caussis acciderat, ut subitò Galli belli renovandi legionisque opprimendæ consilium caperent. Primùm, quòd legionem, neque eam plenissimam, detractis cohortibus duabus et compluribus sigillatim, qui commeatûs petendi caussâ missi erant, absentibus, propter paucitatem despiciebant: tum etiam, quòd propter iniquitatem loci, quum ipsi ex montibus in vallem decurrerent, et tela conjicerent, ne primum quidem posse impetum sustineri existimabant. Accedebat, quòd suos ab se liberos abstractos obsidum nomine dolebant; et Romanos, non solùm itinerum caussâ, sed etiam perpetuæ possessionis, culmina Alpium occupare conari, et ea loca finitimæ Provinciæ adjungere, sibi persuasum habebant.

III. His nunciis acceptis Galba, quum neque opus hibernorum, munitionesque plenè essent perfectæ, neque de frumento reliquoque commeatu satis esset provisum quòd deditione factà, obsidibusque acceptis, nihil de bello timendum existimaverat: concilio celeriter convocato, sententias exquirere cœpit. Quo in concilio, quum tantum repentini periculi præter opinionem accidisset, ac jam omnia ferè superiora loca multitudine armatorum completa conspicerentur, neque subsidio veniri, neque commeatus supportari, interclusis itineribus, possent: propè jam desperatà salute, nonnullæ hujusmodi sententiæ dicebantur, ut, impedimentis relictis eruptione factà, iisdem itineribus, quibus eò pervenissent, ad salutem contenderent. <sup>2</sup> Majori tamen parti placuit, hoc reservato ad extremum consilio; interim rei

eventum experiri, et castra defendere.

IV. Brevi spatio interjecto, vix ut his rebus, quas constituissent, collocandis atque administrandis tempus daretur, hostes ex omnibus partibus, signo dato, decurrere; lapides, <sup>3</sup> gæsaque in vallum conjicere. <sup>4</sup> Nostri primò, integris viribus, fortiter repugnare, neque ullum frustra telum ex loco superiore mittere: ut quæque pars castrorum nudata defensoribus premi videbatur, eò occurrere, et auxilium ferre; sed hoc superari, quòd diuturnitate pugnæ hostes defessi prælio excede-

# NOTES.

1 Iniquitatem loci.] Disadvantageous situation of the place. Galba, in full assurance of all opposition from the Gauls being at an end, consulted conveniency, more than security, in the choice of his quarters; or he would not have deviated from the general rule of Roman castrametation, never to encamp in the vicinity of a position more elevated than the camp.

2 Majori tamen parti placuit, hoc, &c.] To the greatest part, however, it seemed more advisable, to reserve this expedient

for the last extremity; in the meantime, to try the issue of the affair, and defend the camp.

3 Gasaque.] This was a heavy dart or javelin peculiar to the Gauls.

4 Nostri primo, integris viribus, fortiter repugnare, neque, &c.] Our men at first, while their strength was yet not spent, resisted courageously; nor did they, from their elevated position on the ramparts, throw any darts without effect.

bant, alii integris viribus succedebant: quarum rerum à nostris propter paucitatem fieri nihil poterat, ac non modò defesso ex pugna excedendi, sed ne saucio quidem ejus loci, ubi constiterat, relinquendi,

ac sui recipiendi, facultas dabatur.

V. Quum jam amplius horis vi continenter pugnaretur, ac non solùm vires, sed etiam tela nostris deficerent; atque hostes acriùs instarent, languidioribusque nostris, 1 vallum scindere, et fossas complere copissent, resque esset jam ad extremum deducta casum; P. Sextius Baculus, primipili centurio, quem Nervico prœlio compluribus confectum vulneribus diximus, et item C. Volusenus tribunus militum, vir et consilii magni et virtutis, ad Galbam accurrunt; atque unam esse spem salutis docent, si, eruptione factâ, extremum auxilium experirentur. Itaque convocatis centurionibus, celeriter milites certiores facit, paullisper intermitterent prælium, ac tantummodò tela missa exciperent, seque ex labore reficerent; pòst signo dato, è castris

erumperent, atque omnem spem salutis in virtute ponerent.

VI. Quod jussi sunt, faciunt: ac subitò omnibus portis eruptione factà, neque cognoscendi quid fieret, neque sui colligendi, hostibus facultatem relinquunt. Ita commutata fortuna, eos, qui in spem potiendorum castrorum venerant, undique circumventos interficiunt; et ex hominum millibus amplius xxx, (quem numerum barbarorum ad castra venisse constabat) plus tertià parte interfectà, reliquos perterritos in fugam conjiciunt; ac ne in locis quidem superioribus consistere patiuntur. Sic omnibus hostium copiis fusis armisque exutis, se in castra munitionesque suas recipiunt. Quo prœlio facto, quòd sæpiùs fortunam tentare Galba nolebat, atque alio sese in hiberna consilio venisse meminerat, aliis occurrisse rebus videbat; maximè, frumenti commeatûsque inopiâ permotus; postero die, omnibus ejus vici ædificiis incensis, in provinciam reverti contendit: ac nullo hoste prohibente, aut iter demorante, incolumem legionem in Nantuates, inde in Allobrogas perduxit, ibique hiemavit.

VII. His rebus gestis, quum omnibus de caussis Cæsar pacatam Galliam existimaret, superatis Belgis, expulsis Germanis, victis in Alpibus Sedunis, atque ita inità hieme 2 in Illyricum profectus esset, quòd eas quoque nationes adire, et regiones cognoscere volebat; subitum bellum in Gallia coortum est. Ejus belli hæc fuit caussa. P. Crassus adolescens cum legione vii proximus mare Oceanum in Andibus hiemabat. Is, quòd in his locis inopia frumenti erat, 3 præfectos tribunosque militum complures in finitimas civitates, frumenti

#### NOTES.

1 Vallum scindere. To overthrow or

break down the rampart.

3 Præfectos.] In the Roman army there were several descriptions of prefects, namely, the prefects who commanded the allies, the prefects who commanded the horse, the prefects who superintended the camp, and the prefects who superintended the artisans or workmen.

<sup>2</sup> In Illyricum.] Under this name all the districts, situated along the river Danube, and along the north and east shore of the gulf of Venice, seem to have been comprehended.

commeatûsque petendi caussâ, dimisit: quo in numero erat T. Terrasidius missus in <sup>1</sup> Eusubios; M. Trebius Gallus, in Curiosolitas;

Q. Velanius cum T: Silio, in Venetos.

VIII. <sup>2</sup> Hujus civitatis est longè amplissima auctoritas omnis oræ maritimæ regionum earum; quòd et naves habent Veneti plurimas, quibus in Britanniam navigare consueverunt, et scientia atque usu nauticarum rerum cæteros antecedunt; et in magno impetu maris, atque aperto, paucis portubus interjectis, quos tenent ipsi, omnes ferè, qui eodem mari uti consueverunt, habent vectigales. Ab iis fit initium retinendi Silii atque Velanii, quòd per eos suos se obsides, quos Crasso dedissent recuperaturos existimabant. Horum auctoritate finitimi adducti, (ut sunt Gallorum subita et repentina consilia) eadem de caussâ Trebium Terrasidiumque retinent: et celeriter missis legatis, per suos principes inter se conjurant, nihil, nisi communi consilio, acturos, eundemque omnis fortunæ exitum esse laturos: reliquasque civitates sollicitant, ut in ea libertate, quam à majoribus acceperant, permanere, quam Romanorum servitutem perferre, mallent. Omni orâ maritimâ celeriter ad suam sententiam perductâ, communem legationem ad P. Crassum mittunt; "Si velit suos recipere, obsides sibi remittat."

IX. Quibus de rebus Cæsar à Crasso certior factus, quòd ipse aberat longiùs; <sup>3</sup> naves interim longas ædificari in flumine Ligeri, quod influit oceanum, <sup>4</sup> remiges ex Provincià institui, <sup>5</sup> nautas <sup>6</sup> guberna-

#### NOTES.

1 Eusubios.] The district inhabited by these people is not known. Some for Eusubios read Sesuvios, others Lexovios, and others Unellos.

2 Hujus civitatis est longè amplissima auctoritas omnis oræ maritimæ regionum carum.] The power of this state is, by far, the most considerable of all the maritime

districts of those parts.

3 Naves longas.] Among the Romans, ships were, generally, distinguished by the terms of naves longar, for ships of war, and naves oneraria, ships of burden. The ships of war were, principally, propelled by oars. Their form was long and sharp. The ships of burden were driven by sails. Their form was round and deep. Ships of war were also distinguished by the number of their rows or banks of oars. Those having two rows were called biremes; those three, triremes; those four, quadriremes; those five, quinqueremes, or penteres. The Roman ships seldom exceeded five banks of oars. Those that had six or seven were called Hexeres and Hepteres. All of a greater number were styled naves octo, novem, decem, &c. ordinum, or versuum. The rowers are generally supposed to have sat on benches, placed one above another on

the side of the ship. In proportion to the height of the lenches, above the water, the oars increased in length. The rowers were divided into three classes. The first sat in the highest part of the ship, nearest the stern. The second in the middle; and the third next the prow. In determining the number of the rowers, and the manner in which they were placed, there arises nucl difficulty.

4 Remiges.] Slaves generally were employed by the Romans for rowers; of these the citizens and allies were obliged to furnish a certain number, in proportion to their means. The officer who commanded them was called Hortator, and Pausarius. With a mallet he beat time, in order to regulate the strokes of the rowers.

5 Nautas.] The nauta, or sailors, had the management of the sails assigned to them. The soldiers, who fought on board the ships, were generally raised for that particular service, and known by the name of Classiarii or Ephibata. They were not held in the same honourable estimation, as the legionary soldiers.

6 Gubernatoresque.] The Gubernator, or pilot, directed the course of the ship. His station was at the belm. He gave orders

toresque comparari jubet. His rebus celeriter administratis, ipse quum primum per anni tempus potuit, ad exercitum contendit. Veneti reliquæque item civitates, cognito Cæsaris adventu, simul quòd, quantum in se facinus admisissent, intelligebant, legatos, quod nomen apud omnes nationes sanctum inviolatumque semper fuisset, retentos ab se et in vincula conjectos; pro magnitudine periculi bellum parare, et maximè ea, quæ ad usum navium pertinent, providere instituunt, hôc majore spe quòd multùm natura loci confidebant; pedestria esse itinera concisa æstuariis, navigationem impeditam propter inscientiam locorum paucitatemque portuum, sciebant: neque nostros exercitus, propter frumenti inopiam, diutiùs apud se morari posse confidebant. Ac jam ut omnia contra opinionem acciderent, tamen se plurimum navibus posse: Romanos neque ullam facultatem habere navium, neque eorum locorum, ubi bellum gesturi essent, vada, portus, insulas novisse: ac longè aliam esse navigationem 2 in concluso mari, atque in vastissimo atque apertissimo Oceano, perspiciebant. His initis consiliis, oppida muniunt, frumenta ex agris in oppida comportant: naves in Venetiam, ubi Cæsarem primum bellum gesturum constabat, quam plurimas possunt, cogunt. Socios sibi ad id bellum Osismios, Lexobios, <sup>4</sup> Nannetes, <sup>5</sup> Ambialites, Morinos, <sup>6</sup> Diablintes, Menapios adsciscunt. Auxilia ex Britanniâ, quæ contra eas regiones posita est, accersunt.

X. Erant hæ difficultates belli gerendi, quas suprâ ostendimus: sed tamen multa Cæsarem ad id bellum incitabant: injuriæretentorum equitum Romanorum: rebellio facta post deditionem: defectio, datis obsidibus: tot civitatum conjuratio: in primis, ne, hâc parte neglectâ, reliquæ nationes idem sibilicere arbitrarentur. Itaque quum intelligeret, omnes ferè Gallos novis rebus studere, et ad bellum mobiliter celeriterque excitari, omnes autem homines naturâ libertati studere, et conditionem servitutis odisse: priùs, quàm plures civitates conspirarent,

partiendum sibi, ac latiùs distribuendum exercitum putavit.

NOTES.

respecting the spreading of the sails, and the plying of the oars. It was his duty to know the signs of the weather, to be ac-quainted with the coasts and islands, to know the nature of the winds, and the relative position of the stars. For unacquainted, as the ancients were, with the use of the compass, they could only steer their course, in the night, by the stars; and in the day by the coasts and islands which were known to them.

1 Ac jam ut omnia contra opinionem acciderent, tamen se plurimum navibus posse.] And although every thing should fall out contrary to their expectation, yet they were powerful at sea.

2 In concluso mari.] By this expression is meant the Mediterranean sea, in which the Romans were accustomed to navigate.

In this sea, from the vicinity of land, in all parts, the number of islands and harbours, it was usually customary, in case of a storm, to run the ships on shore; and, when the

danger was over, to set them affoat again.

3 Lexobios.] The Lexobii or Lexovii dwelt in the vicinity of the present town of Lisieux, in the late province of Nor-

4 Nannetes.] These people are supposed to have dwelt near the present town of Nantes, in the department of Lower Loire.

5 Ambialites.] These people are also called, by Eutropius, Ambibariti. They inhabited the district, in which the town Lamballe now stands.

6 Diablintes.] These people appear to be the same with the Aulerci, above-men-

tioned.

XI. Itaque T. Labienum, legatum in Treviros, qui proximi Rheno flumini sunt, cum equitatu mittit. Huic mandat, "Rhemos, reliquosque Belgas adeat; atque in officio contineat; Germanosque, qui auxilio à Belgis accersiti dicebantur, si per vim navibus flumen transire conentur, prohibeat." P. Crassum cum 'cohortibus legionariis x11, et magno numero equitatûs in Aquitaniam proficisci jubet, ne ex his nationibus auxilia 'in Galliam mittantur, ac tantæ nationes conjungantur. Q. Titurium Sabinum legatum cum legionibus 111 in Unellos, Curiosolitas, Lexoviosque mittit, qui eam manum distinendam curet. D. Brutum adolescentem classi, Gallicisque navibus, quas ex Pictonibus et Santonis, reliquisque pacatis regionibus convenire jusserat, præficit; et quum primum posset, in Venetos proficisci jubet. Ipse eò pedestribus copiis contendit.

XII. Erant ejusmodi ferè situs oppidorum, ut posita in extremis lingulis promontoriisque; neque pedibus aditum haberent, quum ex alto se æstus incitavisset, quod bis semper accidit horarum x11 spatio; neque navibus, quòd rursus, minuente æstu, naves in vadis afflictarentur. Ita utrâque re oppidorum oppugnatio impediebatur. <sup>4</sup> Ac, si quando magnitudine operis fortè superati, extruso mari aggere ac molibus, atque his fermè mænibus adæquatis, suis fortunis desperare cæperant; magno numero navium appulso, cujus rei summam facultatem habebant, sua omnia deportabant, seque in proxima oppida recipiebant: ibi se rursus iisdem opportunitatibus loci defendebant. Hæc eò faciliùs magnam partem æstatis faciebant, quòd nostræ naves tempestatibus detinebantur; summaque erat vasto atque aperto mari, magnis æstibus,

raris ac propè nullis portubus, difficultas navigandi.

XIII. Namque ipsorum naves ad hunc modum factæ, armatæque erant: carinæ aliquanto planiores, quàm nostrarum navium, quò faciliùs vada ac decessum æstûs excipere possent: proræ admodùm erectæ, atque item puppes, ad magnitudinem fluctuum tempestatumque accommodatæ. Naves totæ factæ ex robore, <sup>5</sup> ad quamvis vim et contumeliam perferendam: transtra ex pedalibus in latitudinem trabibus confixa clavis ferreis, digiti pollicis crassitudine: anchoræ, pro funibus, ferreis catenis revinctæ: pelles pro velis, alutæque tenuiter confectæ, sive propter lini inopiam, atque ejus usûs inscientiam, sive, quod est magìs verisimile, quòd tantas tempestates Oceani, tantosque impetus ventorum sustineri, ac tanta onera navium regi velis, non

# NOTES.

2 In Galliam.] Celtica, or Gallia, pro-

perly so called, is here meant.

4. Ic, si quando magnitudine operis, &c.]

And if at any time the inhabitants, likely to be overcome by the greatness of the works, namely, the banks and mound constructed to keep out the sea, and which, in height, nearly equalled the walls of the town, began to despair of their case.

<sup>1</sup> Cohortibus legionariis XII.] The number, under the command of Crassus, must consequently have been from five to six thousand men, exclusive of the cavelry.

<sup>3</sup> Qui eam manum distinendam curet.] Who might keep off that body of the enemy.

<sup>5</sup> Ad quanvis vim et contumeliam perferendum.] That they might be enabled to bear any stress and violence of the sea.

satis commodè posse arbitrabantur. Cum his navibus 'nostræ classi ejusmodi congressus erat, ut una celeritate et pulsu remorum præstaret: reliqua, pro loci naturâ, pro vi tempestatum, illis essent aptiora et accommodatiora: neque enim his nostræ 'rostro nocere poterant, (tanta in his erat firmitudo) neque propter altitudinem facilè telum adjiciebatur: et eâdem de caussâ minûs incommodè scopulis continebantur. Accedebat, ut quum sævire ventus cæpisset, et se vento dedissent: et tempestatem ferrent faciliùs, et in vadis consisterent tutiùs, et, ab æstu derelictæ, nihil saxa et cautes timerent: quarum re-

rum omnium nostris navibus casus erant extimescendi.

XIV. Compluribus expugnatis oppidis, Cæsar, ubi intellexit frustra tantum laborem sumi, neque hostium fugam, captis oppidis, reprimi, neque his noceri posse, statuit expectandam classem. Quæ ubi convenit, ac primum ab hostibus visa est, circiter ccxx naves eorum paratissimæ, atque omni genere armorum ornatissimæ, è portu profectæ, nostris adversæ constiterunt. Neque satis ³Bruto, qui classi præerat, neque tribunis militum centurionibusque, quibus singulæ naves erant attributæ, constabat quid agerent, ⁴aut quam rationem pugnæ insisterent: rostro enim noceri non posse cognoverant: ⁵turribus autem excitatis, tamen has altitudo puppium ex barbaris navibus superabat: ut neque ex inferiore loco satis commodè tela adjici possent, et missa à Gallis graviùs acciderent. Una erat magno usui res præparata à nostris; ⁶ falces præacutæ, insertæ affixæque longuriis, non absimili formà 7 muralium falcium; his quum funes, qui antennas ad

#### NOTES.

1 Nostræ classi ejusmodi congressus.] The order, in which, the ancients drew up their fleets for an engagement, was often similar to the order of battle of land armies; but the form generally used was the semicircle or half moon. A red flag displayed on the admiral's ship was the signal for engaging. As the ships bore down, all the trumpets in them sounded; and all the seamen shouted. The principal object of the combatants was to disable the ships of the enemy by sweeping off their oars, or by striking them with their beaks.—When in close engagement, they grappled the opposed ships by means of machines, called corvi. Hostile fleets were often set on fire by each other, either with fire ships, or by means of fire brands, and pots filled with sulphur, and other combustible materials.

2 Rostro.] The rostra were three sharp teeth or points, wherewith the prows of

ships were armed.

3 Bruto.] This was the Brutus who joined in the conspiracy, that terminated in Cæsar's death.

4 Aut quam rationem pugnæ insisterent.] Or what method of fighting they should use.

- 5 Turribus autem excitatis.] Towers, in form similar to those used in sieges, were often erected on the decks of ships, both at the prow and stern.
- 6 Falces prwacutw.] Three instruments of this nature are described by Vegetius, namely, the usser, which was a long and slender beam suspended to the mast of the ship, the extremities of which were covered with iron. The effects it produced, and the manner of its action, were similar to the battering ram. It soon cleared the decks of the enemy's ships, and perforated them. The falx, a sharp iron, bent in form of a sickle, and which was fastened to a long pole, to cut the rigging of opposed ships. The bipennis, a kind of axe broad and double edged, with which expert sailors, or soldiers, were, in the heat of an engagement, sent, in small boats, to cut the ropes, which fastened the rudders of the enemy's ships, thus rendering them ungovernable, and consequently easy to be captured.
- 7 Muralium falcium.] These were hooks fastened to beams, and used to pull down walls.

malos destinabant, comprehensi adductique erant, navigio remis incitato, prærumpebantur: quibus abscissis, antennæ necessariò concidebant; ut quum omnis Gallicis navibus spes in velis 1 armamentisque consisteret, his ereptis, omnis usus navium uno tempore eriperetur. Reliquum erat certamen positum in virtute; quâ nostri milites facilè superabant; atque eò magis quòd in conspectu Cæsaris atque omnis exercitûs res gerebatur, ut nullum paullò fortius factum latere posset, omnes enim colles et loca superiora, unde erat propinquus des-

pectus in mare, ab exercitu tenebantur.

XV. Disjextis, ut diximus, antennis, quum singulas binæ aut ternæ naves circumsisterent, milites summâ vi transcendere in hostium naves, contendebant. Quod postquam barbari fieri animadverterunt, expugnatis compluribus navibus, quum ei rei nullum reperiretur auxilium, fugâ salutem petere contenderunt: ac jam conversis in eam partem navibus, quò ventus ferebat, tanta subitò malacia ac tranquillitas existitit, ut se loco movere non possent: quæ quidem res ad negotium conficiendum maximè fuit opportuna. Nam singulas nostri consectati expugnaverunt; ut perpaucæ ex omni numero, noctis interventu, ad terram pervenerint, quum 2 ab horâ ferè IV usque ad solis occasum pugnaretur.

XVI. Quo prœlio bellum Venetorum, totiusque oræ maritimæ, confectum est. Nam quum omnis juventus, omnes etiam gravioris ætatis. in quibus aliquid consilii aut dignitatis fuit, eò convenerant; tum navium quod ubique fuerat, unum in locum coëgerant: quibus amissis, reliqui neque quò se reciperent, neque quemadmodum oppida defenderent, habebant. Itaque se suaque omnia Cæsari dediderunt: in quos eò graviùs Cæsar vindicandum statuit; quò diligentiùs in reliquum tempus à barbaris jus legatorum conservaretur. Itaque, omni senatu

necato, reliquos 3 sub corona vendidit.

XVII. Dum hæc in Venetis geruntur, Q. Titûrius Sabinus, cum his copiis quas à Cæsare acceperat, in fines Unellorum pervenit. His præerat Viridovix, ac summam imperii tenebat earum omnium civitatum quæ defecerant, ex quibus exercitum, magnasque copias coëgerat. Atque his paucis diebus 4 Aulerci, Eburovices, Lexoviique, senatu suo interfecto, quòd auctores belli esse nolebant, portas clause-

#### NOTES.

1 Armamentisque. ] By this word is im-

plied the rigging of a ship.

2 Ab hora fere IV usque ad solis occasum.] From about ten o'clock, in the morn-

ing, to sun-set.

3 Sub corona vendidit. This term is differently explained. Some suppose it originated from the prisoners being sold with garlands on their heads; others from their being surrounded by a guard of soldiers, when exposed to sale; or from being. ranged in a circle, the better to be inspected by purchasers.

4 Aulerci, Eburovices.] It is more than probable that these two names imply the same people. By omitting the comma be-tween them, the one will be an appellative of the other. The people, here named, inhabited the district wherein the town of Evreux, in the department of Eure, now stands.

runt, seque cum Viridovice conjunxerunt: magnaque præterea multitudo undique ex Galliâ perditorum hominum latronumque convenerat, quos spes prædandi, studiumque bellandi ab agriculturâ et quotidiano labore revocabat. Sabinus, idoneo omnibus rebus loco, castris sese tenebat: quum 'Viridovix contra eum duûm millium spatio consedisset, quotidieque productis copiis pugnandi potestatem faceret; ut jam non solûm hostibus in contemptionem Sabinus veniret, sed etiam nostrorum militum vocibus nonnihil carperetur: tantamque opinionem timoris præbuit, ut jam ad vallum castrorum hostes accedere auderent. Id eâ caussâ faciebat, quòd cum tantâ multitudine hostium, præsertim eo absente qui summam imperii teneret, nisi æquo loco, aut opportunitate aliquâ datâ, legato dimicandum non existimabat.

XVIII. Hac confirmata opinione timoris, idoneum quendam hominem et callidum delegit Gallum, ex iis quos auxilii caussâ secum habebat: huic magnis præmiis pollicitationibusque persuadet, utì ad hostes transeat: quid fieri velit, edocet. Qui ubi pro perfugâ ad eos venit, timorem Romanorum proponit: quibus angustiis ipse Cæsar à Venetis prematur, docet: neque longiùs abesse, quin proximâ nocte Sabinus clàm ex castris exercitum educat, et ad Cæsarem, auxilii ferendi caussâ proficiscatur. Quod ubi auditum est, conclamant omnes, occasionem negotii bene gerendi amittendam non esse: ad castra iri oportere. Multæ res ad hoc consilium Gallos hortabantur: superiorem dierum Sabini cunctatio; perfugæ confirmatio; inopia cibariorum, cui rei parùm diligenter ab his erat provisum; spes Venetici belli; et quòd ferè libenter homines id, quod volunt, credunt. Iis rebus adducti, non priùs Viridovicem reliquosque duces ex concilio dimittunt, quàm ab his sit concessum, arma uti capiant, et ad castra contendant. Quâ re concessâ, læti, velut exploratâ victoriâ, sarmentis virgultisque collectis, quibus fossas Romanorum compleant, ad castra pergunt.

XIX. Locus erat castrorum editus, et paullatim ab imo acclivis: circiter passus M; huc magno cursu contenderunt, ut quàm minimum spatii ad se colligendos armandosque Romanis daretur, exanimatique pervenerunt. Sabinus, suos hortatus, cupientibus signum dat: impeditis hostibus, propter ea quæ ferebant onera, subitò duabus portis eruptionem fieri jubet. Factum est opportunitate loci, hostium inscientià ac defatigatione, virtute militum, ac superiorum pugnarum exercitatione, ut ne unum quidem nostrorum impetum ferrent, ac statim terga verterent; quos impeditos, integris viribus milites nostri consecuti, magnum numerum eorum occiderunt: reliquos, equites consectati, paucos, qui ex fugà evaserant, reliquerunt. Sic, uno tem-

#### NOTES.

pears the Gauls paid very little attention to providing a store of provisions for their armies. Their military expeditions must consequently have been sudden and momentary incursions; instead of campaigns and connected operations.

<sup>1</sup> Viridovix contra eum duam millium spatio consedisset.] Viridovix encamped opposite him, at the distance of two miles.

<sup>2</sup> Inopia cibariorum.] From this, and other instances of similar nature, it ap-

pore, et de navali pugnâ Sabinus, et de Sabini victorià Cæsar certior factus est: civitatesque omnes se statim Titurio dediderunt. Nam ut ad bella suscipienda Gallorum alacer et promptus est animus, sic mollis ac minimè resistens ad calamitates perferendas mens eorum est.

XX. Eodem ferè tempore P. Crassus, quum in Aquitaniam pervenisset; quæ pars, ut antè dictum est, et regionum latitudine, et multitudine hominum, ex tertia parte Galliæ est æstimanda: quum intelligeret in illis locis sibi bellum gerendum, 1 ubi paucis antè annis L. Valerius Præconinus legatus, exercitu pulso, interfectus esset; atque unde <sup>2</sup> L. Manilius Proconsul, impedimentis amissis, profugisset: non mediocrem sibi diligentiam adhibendam intelligebat: itaque, re frumentarià provisâ, auxiliis, equitatuque comparato, multis præterea viris fortibus Tolosà, 3 Carcasone et 4 Narbone, (quæ sunt civitates Galliæ Provinciæ finitimæ his regionibus) nominatim evocatis, in 5 Sotiatium fines exercitum introduxit: cujus adventu cognito, Sotiates, magnis copiis coactis, equitatuque, quo plurimum valebant, in itinere agmen nostrum adorti, primum equestre prælium commiserunt; deinde equitatu suo pulso, atque insequentibus nostris, subitò pedestres copias, quas in convalle in insidiis collocaverant, ostenderunt: 6 hi, nostros disjectos adorti, prælium renovârunt.

XXI. Pugnatum est diu atque acriter, quum Sotiates, superioribus victoriis freti, in sua virtute totius Aquitaniæ salutem positam putarent; nostri autem, quid sine Imperatore, et sine reliquis legionibus, adolescentulo duce, efficere possent, perspici cuperent: tandem tamen confecti vulneribus hostes terga vertere: quorum magno numero interfecto, Crassus ex itinere oppidum Sotiatium oppugnare cæpit: quibus fortiter resistentibus, vineas turresque egit. Illi, aliàs eruptione tentatâ, aliàs 7 cuniculis ad aggerem vineasque actis, cujus rei sunt longè peritissimi Aquitani, propterea quòd multis locis apud eos \*ærariæ secturæ sunt: ubi, diligentia nostrorum, nihil his rebus profici posse intellexerunt, legatos ad Crassum mittunt, seque in deditionem ut recipiat, petunt; quâ re impetratâ, arma tradere jussi, faciunt.

1 Ubi paucis antè annis L. Valerius, &c.] This event is supposed to have taken place, by some, in the Cimbrian war, and the six hundred and forty-ninth year from the foundation of Rome: by others, in the six hundred and seventy-fifth year, during the Sertorian war.

2 L. Manilius Proconsul. | This event, though with very little certainty, is supposed to have happened, in the six hundred and ninetieth year from the foundation of Rome.

3 Carcasone.] From this place the town of Carcassone, in the late province of Lan-

guedoc, derives its name.

4 Narbone.] This town was founded by the consul Marcius. It gave its name to one of the four provinces, into which Gaul was divided. It was situated in the late

province of Languedoc.

5 Sotiatium.] The place inhabited by these people is not known. By some it is supposed to have been the district, in which the town of Aire, of the late province of Gascony, now stands.

6 Hi, nostros disjectos adorti.] These having attacked our men, scattered in pur-

suit of the enemy.

7 Cuniculis. ] Mines were made use of by the ancients, either to overthrow the walls of a besieged city, or to destroy the works of besiegers. This was done by burning the props, which supported the works, under which the mine had been formed.

8 .Erariæ secturæ.] Copper mines.

XXII. Atque in ea re omnium nostrorum intentis animis, alia ex parte oppidi Adcantuannus, qui summam imperii tenebat, cum DC devotis, quos illi Soldurios appellant: quorum hæc est conditio, ut omnibus in vitâ commodis una cum his fruantur, quorum se amicitiæ dediderint: si quid iis per vim accidat, aut eundem casum unà ferant, aut sibi mortem consciscant: neque adhuc hominum memorià repertus est quisquam, qui, eo interfecto cujus se amicitiæ devovisset, mori recusaret. Cum iis Adcantuannus eruptionem facere conatus, clamore ab eâ parte munitionis sublato, quum ad arma milites concurrissent, vehementerque ibi pugnatum esset, repulsus in oppidum est; utì tamen eâdem deditionis conditione uteretur, à Crasso impetravit.

XXIII. Armis obsidibusque acceptis, Crassus in fines Vocatium et Tarusatium profectus est. Tum verò barbari commoti, quòd oppidum et natura loci et manu munitum paucis diebus quibus eò ventum fuerat, expugnatum cognoverant, legatos quoquoversus dimittere, conjurare, obsides inter se dare, copias parare coperunt. Mittuntur etiam ad eas civitates legati, quæ sunt 2 citerioris Hispaniæ, finitimæ Aquitaniæ: inde auxilia ducesque accersuntur; quorum adventu, magna cum auctoritate, et magna cum hominum multitudine bellum gerere conantur. Duces verò ii deliguntur, qui unà cum 3 Q. Sertorio omnes annos fuerant, summamque scientiam rei militaris habere existimabantur. 4 Ii consuetudine populi R. loca capere, castra munire, commeatibus nostros intercludere instituunt. Quod ubi Crassus animadvertit, suas copias propter exiguitatem non facilè diduci, hostem et vagari, et vias obsidere, et castris satis præsidii relinquere, ob eam caussam minus commodè frumentum commeatumque sibi supportari, in dies hostium numerum augeri: non cunctandum existimavit, quin pugna decertaret. Hac re ad concilium delata, ubi omnes idem sentire intellexit, posterum diem pugnæ constituit.

XXIV. Primâ luce, productis omnibus copiis duplici acie institutâ, auxiliis in mediam aciem conjectis, quid hostes consilii caperent, ex-

1 Vocatium et Tarusatium.] place, where these people dwelt, is not

2 Citerioris Hispania.] Spain had already been conquered by the Romans. The northern part was called Citerioris, and southern Ulterioris.

3 Q. Sertorio.] Sertorius, in the civil wars, had side with Marius. When Sylla became all powerful, he fled, for safety, to Spain; where he obtained a great ascendancy over the minds of the people, by whom he was invested with supreme authority. For a number of years he resisted the troops, sent by the Romans to subdue him. Four of their armies were, by him, defeated and forced to retire. Even the great Pompey, and Metellus, could make no opposition against him. He was at last murdered by one of his own officers.

4 Ii consuetudine populi R.] The unci-vilized inhabitants of Gaul waged war, on principles entirely different from the Romans. For considering the whole military art to consist in courage, and an impetuous onset, they neither fortified their camps, nor provided a quantity of provision and forage sufficient for any length of time, and paid but little attention to depriving their enemy of supplies.
5 Auxiliis in mediam aciem conjectis.] The

auxiliaries were always stationed on the wings; but Crassus here, for some particular reasons, places them in the middle. spectabat. Illi, etsi propter multitudinem, et veterem belli gloriam, paucitatemque nostrorum, se tutò dimicaturos existimabant: tamen tutius esse arbitrabantur, obsessis viis, commeatu intercluso, sine ullo vulnere victoria potiri: ¹et si, propter inopiam rei frumentariæ, Romani sese recipere cæpissent, impeditos agmine, et sub sarcinis inferiores animo, adoriri cogitabant. Hôc consilio probato ab ducibus, productis Romanorum copiis, sese castris tenebant. Hâc re perspectâ, Crassus; ²quum suâ cunctatio atque opinio timidiores hostes, nostros milites alacriores ad pugnandum effecisset, atque omnium voces audirentur, exspectari diutiùs non oportere, quin ad castra iretur; cohortatus suos, omnibus cupientibus, ad hostium castra contendit.

XXV. Ibi quum alii fossas complerent, alii multis telis conjectis, defensores vallo munitionibusque depellerent, auxiliaresque, quibus ad pugnam non multùm Crassus confidebat, lapidibus telisque subministrandis, et ad aggerem cespitibus comportandis, speciem atque opinionem pugnantium præberent: quum item ab hostibus constanter ac non timidè pugnaretur, <sup>3</sup> telaque ex loco superiore missa non frustra acciderent; equites, circumitis hostium castris, Crasso renunciaverunt, "non eâdem esse diligentiâ ab Decumanâ portâ castra munita.

facilemque aditum habere."

XXVI. Crassus, equitum præfectos cohortatus, ut magnis præmiis pollicitationibusque suos excitarent, quid fieri velit, ostendit. Illi, ut erat imperatum, eductis quatuor cohortibus, quæ præsidio castris relictæ, integræ ab labore erant, et longiore itinere circumductis, ne ex hostium castris conspici possent, omnium oculis mentibusque ad pugnam intentis, celeriter ad eas, quas diximus, munitiones pervenerunt: atque his proruptis, priùs in hostium castris constiterunt, quàm planè ab his videri, aut quid rei gereretur, cognosci posset. Tum verò clamore ab eâ parte audito, nostri, redintegratis viribus, quod plerumque in spe victoriæ accidere consuevit, acriùs impugnare cæperunt. Hostes undique circumventi, desperatis omnibus rebus, se per munitiones dejicere, et fugâ salutem petere contenderunt. Quos equitatus apertissimis campis consectatus, ex millium L numero, quæ ex Aquitaniâ, <sup>4</sup> Cantabrisque venisse constabat, vix quartâ parte relictâ, multâ nocte se in castra recepit.

# NOTES.

1 Et si, propter inopiam rei frumentariæ, Romani, &c.] And if, for want of provisions, the Romans should begin to retreat; they resolved to attack them incumbered on their march, and wearied and dispirited with their burdens.

2 Quum sud cunctatio atque opinio timidiores hostes.] When by the delay and opinion of their chiefs, that they would be enabled to force Crassus to surrender through want of provisions, the enemy were rendered

more fearful.

3 Telaque ex loco superiore missa non frustra acciderent.] And the darts, thrown from the elevated position of the enemy's intrenchments, did much execution.

4 Cantabris.] The Cantabri dwelt in Biscay, and other northern provinces of Spain. Of all the nations of Spain, they were the last conquered by the Romans; but not until the time of the emperor Augustus.

XXVII. Hâc auditâ pugnâ, maxima pars Aquitaniæ sese Crasso dedidit, obsidesque ultro misit: quo in numero fuerunt 1 Tarbelli, 2 Bigerriones, <sup>3</sup> Preciani, Vocates, Tarusates, <sup>4</sup> Elusates, <sup>5</sup> Garites, <sup>6</sup> Ausci, <sup>7</sup> Garumni, <sup>8</sup> Sibutzates, Cocosatesque. Paucæ ultimæ nationes anni tempore confisæ, quòd hiems suberat, id facere neglexerunt.

XXVIII. Eodem ferè tempore Cæsar, etsi propè exacta jam æstas erat, tamen quòd, omni Gallia pacata, Morini Menapiique supererant, qui in armis essent, neque ad eum unquam legatis de pace misissent; arbitratus id bellum celeriter confici posse, eò exercitum adduxit; qui longè alià ratione, ac reliqui Galli, bellum gerere instituerunt: nam quòd intelligebant maximas nationes, quæ prœlio contendissent, pulsas superatasque esse, o continentesque silvas ac paludes habebant, eò se suaque omnia contulerunt. Ad quarum initium silvarum quum pervenisset Cæsar, castraque munire instituisset, neque hostis interim visus esset, dispersis in opere nostris, subitò ex omnibus partibus silvæ evolaverunt, et in nostros impetum fecerunt; nostri celeriter arma ceperunt, eosque in silvas repulerunt; et compluribus interfectis, longiùs impeditioribus locis secuti, 10 paucos ex suis deperdiderunt.

XXIX. Reliquis deinceps diebus Cæsar silvas cædere instituit; et ne quis inermibus imprudentibusque militibus ab latere impetus fieri posset, omnem eam materiam, quæ erat cæsa, conversam ad hostem collocabat, et pro vallo ad utrumque latus extruebat. Incredibili celeritate magno spatio paucis diebus confecto, quum jam pecus atque extrema impedimenta ab nostris tenerentur, ipsi densiores silvas peterent, ejusmodi tempestates sunt consecutæ, utì opus necessariò intermitteretur, et, continuatione imbrium, diutiùs "sub pellibus milites contineri non possent. Itaque, vastatis omnibus eorum agris, vicis ædificiisque incensis, Cæsar exercitum reduxit; et in Aulercis, Lexoviisque, reliquis item civitatibus, quæ proximè bellum fecerant, in

hibernis collocavit.

#### NOTES.

1 Turbelli. The Tarbelli inhabited the district, in which the town of Dax, of the late province of Gascony, now stands.

2 Bigerriones.] These people inhabited the district which formed the late province of Bigorre, now the department of Upper Pyrenees.

3 Preciani, Vocates, Tarusates.] The districts inhabited by these people are not

known with certainty.

4 Elusates.] The Elusates dwelt in the district which now forms the department of Gers, late province of Armag-

5 Garites.] The district inhabited by these people is not known with certainty, unless it may have been Gavre or Gavardan. Some suppose them to have dwelt

near the town of Agen, in the late pro-

vince of Guienne.

6 Ausci.] The Ausci dwelt in the vicinity of the city of Auch, in the late province of Gascony, now in the department of Gers.

7 Garumni.] These people dwelt on the

banks of the Garonne.

8 Sibutzates, Cocosatesque.] The territories inhabited by these people are not

9 Continentesque silvas.] And woods of unbounded, or very great extent.

10 Paucos ex suis. A few of their men;

namely, the Romans.

11 Sub pellibus.] In tents. Tents are thus termed by Cæsar, on account of their being generally covered with skins.

# DE BELLO GALLICO.

# LIBER IV.

# ARGUMENT.

Cæsar, previous to the narration of the victory, he obtained, over the Usipetes and Tenchtheri, describes the manners of the Suevi. He constructs a bridge over the Rhine, for the purpose of invading Germany. He next crosses over into Britain, and overcomes the inhabitants of the maritime districts. After several disastrous occurrences, he returns safe to Gaul.

I. EA, quæ secuta est, hieme, qui fuit annus <sup>1</sup>Cneio Pompeio, M. Crasso Coss. <sup>2</sup>Usipetes Germani, et item Tenchtheri, magnâ cum multitudine hominum flumen Rhenum transierunt, non longè à mari, quo Rhenus influit. Caussa transeundi fuit, quòd ab <sup>3</sup>Suevis complures annos exagitati bello premebantur, et agriculturâ prohibebantur. Suevorum gens est longè maxima et bellicosissima Germanorum omnium. Ii centum <sup>4</sup>pagos habere dicuntur: ex quibus quotannis sin-

# NOTES.

1 Cneio Pompeio, M. Crasso Coss.] This was in the year six hundred and ninety-nine from the foundation of Rome: fifty-five years previous to the Christian æra.

2 Usipeles Germani, et item Tenchtheri.] The districts inhabited by these people are not well ascertained. They appear to have frequently emigrated from one place

to another.

3 Suevis.] These, of all the nations, that inhabited Germany, were the most powerful and numerous. In all probability, the inhabitants of the circle of Suabia derived their name from them; though, it does not appear, that they were confined to this territory; for mention is often made of them as inhabiting farther towards the north, and even along the shores of the At-

lantic ocean, north of the Rhine. However, the greater part of the German nations were wandering tribes. Agriculture was but little attended to by them. Their principal support being derived from their flocks, consequently their place of abode was regulated by the conveniency of pasture, which, without the aid of agriculture, would soon be exhausted.

4 Pagos.] The word pagus, as here used, properly implies a tribe or division

4 Pagos.] The word pagus, as here used, properly implies a tribe or division of people. There is a very exact resemblance between the military system of the Suevi, and the militia system of the United States; for all the men, of each of the hundred tribes, were divided into two classes: while the one class was on military duty, the other remained at home to

gula millia armatorum, bellandi caussâ, suis ex finibus educunt. Reliqui domi manent; pro se atque illis colunt. Hi rursus invicem anno pòst in armis sunt: illi domi remanent. Sic neque agricultura, neque ratio, neque usus belli intermittitur: sed privati ac separati agri apud eos nihil est: neque longiùs anno remanere uno in loco, incolendi caussâ, licet; neque multum frumento, 'sed maximam partem lacte atque pecore vivunt, multumque sunt in venationibus. Quæ res et cibi genere, et quotidianâ exercitatione, et libertate vitæ, (quòd à pueris nullo officio aut disciplinâ assuefacti, nihil omnino contra voluntatem faciant) et vires alit, et immani corporum magnitudine efficit: atque in eam se consuetudinem adduxerunt, ut locis frigidissimis neque vestitûs, præter pelles, habeant quidquam; quarum propter exiguitatem, magna est corporis pars aperta: et laventur in fluminibus.

II. Mercatoribus est ad eos aditus, eò magìs, ut quæ bello ceperint, quibus vendant, habeant, quàm quò ullam rem ad se importari desiderent. Quin etiam jumentis, quibus maximè Galli delectantur, quæque impenso parant pretio, Germani importatis non utuntur: sed quæ sunt apud eos nata prava atque deformia, hæc quotidianâ exercitatione, summi ut sint laboris, efficiunt. <sup>2</sup> Equestribus præliis sæpe ex equis desiliunt, ac pedibus præliantur, equosque eodem remanere vestigio assuefaciunt, ad quos se celeriter, quum usus est, recipiunt: neque eorum moribus turpius quidquam, autinertius habetur, quàm ephippiis uti: itaque ad quemvis numerum ephippiatorum equitum, quamvis pauci, adire audent: vinum ad se omnino importari non sinunt, quòd eâ re ad laborem ferendum remollescere homines, atque effæminari arbitrantur.

III. Publicè maximam putant esse laudem, quàm latissimè à suis finibus vacare agros: hâc re significari, magnum numerum civitatum suam vim sustinere non potuisse. Itaque una ex parte à Suevis circiter <sup>3</sup> millia passuum de agri vacare dicuntur. Ad alteram partem succedunt Ubii, quorum fuit civitas ampla atque florens, ut est captus Germanorum; et paullò, qui sunt ejusdem generis, etiam cæteris humaniores; propterea quòd Rhenum attingunt, multùmque ad eos mercatores ventitant, et ipsi propter propinquitatem Gallicis sunt

#### NOTES.

attend to the domestic concerns of the tribe, and the next year it was on duty, and the other returned home.

1 Sed maximam partem lacte atque pecore vivunt, multumque, &c.] They live principally on milk, and the meat of their flocks, and are much employed in hunting.

2 Equestribus practiis sape ex equis desiliunt, ac, &c.] The description, here given, of the cavalry of the Suevi, minutely corresponds with the tactics of the dragoons of modern armies. For like these, their horsemen were accustomed to dismount and fight on foot, while the horses were trained to remain in the order of formation, they were in, on the dismounting of their riders.

3 Millia passuum DC.] The distance to which the Suevi had laid waste the territories surrounding them, so much exceeds all probability, as here given, that we cannot but suppose a mistake must have been committed in transcribing the manuscripts; in some of which, however, with more probability, there is millia passuum C.

moribus assuefacti. Hos quum Suevi, multis sæpe belli experti, propter amplitudinem gravitatemque civitatis, finibus expellere non potuissent, tamen vectigales sibi fecerunt, ac multò humiliores infirmi-

oresque redegerunt.

IV. In eadem caussa fuerunt Usipetes et Tenchtheri, quos supra diximus: qui complures annos Suevorum vim sustinuerunt; ad extremum tamen agris expulsi, et multis locis Germaniæ triennium vagati, ad Rhenum pervenerunt: quas regiones Menapii incolebant, et ad utramque ripam fluminis agros, ædificia, vicosque habebant: sed tantæ multitudinis adventu perterriti, ex his ædificiis, quæ trans flumen habuerant, demigraverunt; et cis Rhenum, depositis præsidiis, Germanos transire prohibebant. Illi omnia experti, quum neque vi contendere, propter inopiam navium, neque clam transire, propter custodias Menapiorum, possent; reverti se in suas sedes regionesque simulaverunt; et tridui viam progressi rursus reverterunt; atque omni hoc itinere una nocte equitatu confecto, inscios inopinantesque Menapios oppresserunt; qui de Germanorum dicessu per exploratores certiores facti, sine metu trans Rhenum in suos vicos remigraverant. His interfectis, navibusque eorum occupatis, priusquam ea pars Menapiorum, qua citra Rhenum erat, certior fieret, flumen transierunt; atque omnibus eorum ædificiis occupatis, ¹reliquam partem hiemis se eorum copiis aluerunt.

V. His de rebus Cæsar certior factus, et infirmitatem Gallorum veritus, quòd sunt in consiliis capiendis mobiles, et novis plerumque rebus student, nihil his committendum existimavit. Est autem hoc Gallicæ consuetudinis, ut et viatores etiam invitos consistere cogant: et quod quisque eorum de quâque re audierit aut cognoverit, quærant: et mercatores in oppidis vulgus circumsistat: quibus ex regionibus veniant, quasque res ibi cognoverint, pronunciare cogant: <sup>2</sup> his rumoribus atque auditionibus permoti, de summis sæpe rebus consilia ineunt; quorum eos è vestigio pænitere necesse est, quum incertis rumoribus serviant, et plerique ad voluntatem eorum ficta respondeant.

VI. Quà consuetudine cognità, Cæsar, ne graviori bello occurreret, maturiùs quàm consueverat, ad exercitum proficiscitur. Eò quum venisset, ea, quæ forè suspicatus erat, facta cognovit: missas legationes à nonnullis civitatibus ad Germanos, invitatosque eos utì ab Rheno discederent, omniaque quæ postulàssent ab se fore parata. Quâ spe adducti Germani latiùs jam vagabantur, et in fines Eburonum et Condrusorum, qui sunt Trevirorum clientes, pervenerant. Principibus

## NOTES.

2 His rumoribus atque auditionibus permoti, de summis sæpe rebus consilia ineunt; quorum, &c.] Impressed with these rumours and reports, they often take measures, relative to affairs of the greatest importance; for which they soon have to repent, since they are led away by uncertain rumours.

<sup>1</sup> Reliquam partem hiemis se eorum copiis aluerunt.] And, during the remainder of the winter, subsisted on the provisions of the Menapii.

Galliæ evocatis, Cæsar ea, quæ cognoverat, dissimulanda sibi existimavit: eorumque animis permulsis et confirmatis, equitatuque impe-

rato, bellum cum Germanis gerere constituit.

VII. Re frumentaria comparata, equitibusque delectis, iter in ea loca facere cœpit, quibus in locis Germanos esse audiebat: à quibus quum paucorum dierum iter abesset, legati ab iis venerunt, quorum hæc fuit oratio: "Germanos neque priores populo R. bellum inferre, neque tamen recusare, si lacessantur, quin armis contendant: quòd Germanorum consuetudo hæc sit à majoribus tradita, quicumque bellum inferant, resistere, neque deprecari: hoc tamen dicere, venisse invitos, ejectos domo: si suam gratiam Romani velint, posse eis utiles esse amicos; vel sibi agros attribuant, vel patiantur eos tenere quos armis possederint; sese unis Suevis concedere, quibus ne Dii quidem immortales pares esse possint; reliquum quidem in terris esse neminem, quem non superare possint."

VIII. Ad hæc Cæsar, quæ visum est, respondit: sed exitus fuit orationis: "Sibi nullam cum his amicitiam esse posse, si in Gallia remanerent; neque verum esse, qui suos fines tueri non potuerint, alienos occupare; neque ullos in Gallia vacare agros, qui dari tantæ præsertim multitudini sine injurià possint: sed licere, si velint, in Ubiorum finibus considere, quorum sint legati apud se, et de Suevorum injuriis querantur, et à se auxilium petant: hoc se ab Ubiis impetraturum."

IX. Legati hæc se ad suos relaturos dixerunt, et, re deliberatâ, post diem tertium ad Cæsarem reversuros: interea, ne propriùs se castra moveret, petierunt. Ne id quidem Cæsar ab se impetrari posse dixit. Cognoverat enim magnam partem equitatûs ab iis aliquot diebus antè, prædandi frumentandique caussâ, ad 1 Ambivaritos trans 2 Mosam missam: hos expectari equites, atque ejus rei caussa moram interponi, arbitrabatur.

X. Mosa profluit ex 3 monte Vogeso, qui est in finibus Lingonum; et parte quadam Rheni recepta, quæ appellatur 4 Vhalis, 5 insulam efficit Batavorum, 6 neque longius ab eo millibus passuum LXXX in Oceanum transit. Rhenus autem oritur 7 ex Lepontiis, qui Alpes incolunt, et longo spatio per fines 8 Nantuatium, Helvetiorum, Sequanorum,

1 Ambivaritos.] The place inhabited by the Ambivariti is not known. Some suppose them to have dwelt in the vicinity of

the present city of Breda.

2 Mosam.] The river Meuse, in the

Netherlands.

3 Monte Vogeso.] Now mount Vauge, or Voge, in the north of France.

4 Vhalis.] This branch of the Rhine is now called Wahal, or Waal.

5 Insulam efficit Batavorum.] Now the island of Betuwe in the late Dutch Guelderland. From the ancient inhabitants of this island, the present Dutch are supposed to have derived their origin.

6 Neque longiùs ab eo millibus passuum LXXX. The text is here inaccurate, for the distance from the junction of the Meuse with the Rhine to the Ocean is by no means so great.

7 Ex Lepontiis.] The Lepontii are supposed to have dwelt in the country of the Grisons, in Switzerland.

8 Nantuatium.] The territory these people inhabited is not known.

<sup>1</sup> Mediomatricorum, <sup>2</sup> Tribocorum, Trevirorumque citatus fertur: et ubi Oceano appropinquat, in plures diffluit partes, multis ingentibusque insulis effectis quarum pars magna à feris barbarisque nationibus incolitur, (ex quibus sunt, qui piscibus, atque ovis avium vivere ex-

istimantur) multisque capitibus in Oceanum influit.

XI. Cæsar quum ab hoste non amplius passuum x11 millibus abesset, ut erat constitutum, ad eum legati revertuntur: qui in itinere congressi, magnoperè, "ne longiùs progrederetur," orabant. Quum id non impetrassent, petebant, "utì ad eos equites, qui agmen antecessissent, præmitteret, eosque pugnâ prohiberet: sibique uti potestatem faceret in Ubios legatos mittendi: quorum si principes ac senatus sibi jurejurando fidem fecissent, cà conditione, que à Cæsare ferretur, se usuros ostendebant: ad has res conficiendas sibi tridui spatium daret." Hæc omnia Cæsar eodem illo pertinere arbitrabatur, ut, tridui morâ interposità, equites eorum qui abessent, reverterentur: tamen "sese non longiùs millibus passuum IV, aquationis caussâ, processurum eo die" dixit: "huc postero die quam frequentissimi convenirent, ut de eorum postulatis cognosceret." Interim ad præfectos, qui cum omni equitatu antecesserant, mittit, qui nunciarent, ne hostes prœlio lacesserent; et si ipsi lacesserentur, sustinerent, quoad ipse cum exercitu propiùs accessisset.

XII. At hostes, ubi primum nostros equites conspexerunt, quorum erat v millium numerus, quum ipsi non amplius DCCC equites haberent, quòd ii, qui frumentandi caussa ierant trans Mosam, nondum redierant; nihîl nostris timentibus, quòd legati eorum paullò antè à Cæsare discesserant, atque is dies induciis erat ab iis petitus, impetu facto, celeriter nostros perturbaverunt: rursus resistentibus nostris, consuetudine sua, ad pedes desilierunt, suffosisque equis, compluribusque nostris dejectis, reliquos in fugam conjecerunt: atque ita perterritos egerunt, ut non priùs fuga desisterent, quam in conspectum agminis nostri venissent. In eo prælio ex equitibus nostris interficiuntur IV et LXX: in his vir fortissimus Piso Aquitanus, amplissimo genere natus, cujus avus in civitate suâ regnum obtinuerat, amicus ab senatu nostro appellatus. Hic, quum fratri intercluso ab hostibus auxilium ferret, illum ex periculo eripuit: ipse equo vulnerato dejectus, quoad potuit, fortissime restitit: quum circumventus, multis vulneribus acceptis, cecidisset; atque id frater, qui jam prœlio excesserat, procul animadvertisset, incitato equo, sese hostibus obtulit, atque interfectus est.

XIII. Hoc facto prælio, Cæsar neque jam sibi legatos audiendos, neque conditiones accipiendas arbitrabatur ab iis, qui per dolum atque in-

# NOTES.

<sup>1</sup> Mediomatricorum.] Some suppose these people to have dwelt near the confluence of the Moselle and Rhine.

<sup>2</sup> Tribocorum.] The Tribocci inhabited the district which formed the late province of Alsace. These people are noticed in

the first book, as forming a part of the army of Ariovistus.

<sup>3.</sup> Atque is dies induciis erat ab iis petitus.]
And a truce had been demanded by them for that day.

sidias, petità pace, ultro bellum intulissent: exspectare verò, dum hostium copiæ augerentur, equitatusque reverteretur, summæ dementiæ esse judicabat: et ¹cognitâ Gallorum infirmitate, quantum jam apud cos, hostes uno pra lio auctoritatis essent consecuti, sentiebat; ² quibus ad consilia capienda, nihil spatii dandum existimabat. His constitutis rebus, et consilio cum legatis et quæstore communicato, ne quem diem, pugnæ prætermitteret, opportunissima res accidit, quòd postridie ejus diei manè, eâdem et perfidià et simulatione usi Germani frequentes, omnibus principibus, majoribusque natu adhibitis, ad eum in castra venerunt; simul, ut dicebatur, sui purgandi caussâ, quòd contrâ atque esset dictum, et ipsi petissent, prælium pridie commisissent: simul, ut si quid possent, de induciis fallendo impetrarent: quos sibi Cæsar oblatos gavisus, ³ retineri jussit: ipse omnes copias castris eduxit; equitatum, quòd recenti prælio perterritum esse existimabat, agmen subsequi jussit.

XIV. Acie triplici institută, et celeriter viii millium itinere confecto, priùs ad hostium castra pervenit, quàm, quid, ageretur, Germani sentire possent: qui omnibus rebus subitò perterriti, et celeritate adventus nostri et discessu suorum, neque consilii habendi, neque arma capiendi spatio dato, perturbantur, copiasne adversus hostem educere, an castra defendere, an fuga salutem petere, præstaret: quorum timor quum fremitu et concursu significaretur, milites nostri, pristini diei perfidia incitati, in castra irruperunt; quorum qui celeriter arma capere potuerunt, paullisper nostris restiterunt, 5 acque inter carros impedi-

# NOTES.

1 Cognità Gallorum in firmitate.] Namely, their inconstancy and fondness of novelty, which continually prompted them to join in any enterprise, that offered the least probability of change, in their present circumstances.

2 Quibus ad consilia capienda, nihil spatii dandum existimabat.] He thought no time ought to be allowed them to concert mea-

sures.

3 Retineri jussit.] Cæsar, in his whole conduct towards these people, appears to have been more actuated by the rules of policy and ambition, than by the principles of justice and humanity. Their cavalry, that attacked and routed a force seven times more numerous than themselves, in all probability knew nothing of the truce: nor would such a respectable embassy have been sent to Cæsar by the Usipites and Tenchtheri, if conscious to themselves of having wilfully broken the truce. The retention of their envoys cannot but be considered as violent, and contrary to all laws of nations, and of humanity; and their being attacked while confiding in impending

negotiations and an actual truce, must, in Cæsar, be considered as base and unsoldier-like in the extreme. The motives, actuating Cæsar in this affair, appear to have been the dread of a general revolt among the Gauls; the plan of which had already been secretly formed by them, and would have been immediately put in execution, had he met with any reverse from these nations. The courage and military skill, manifested by them in the cavalry engagement, must have occasioned Cæsar very much to doubt the success of a pitched battle. This he resolved not to risk, and to take advantage of the enemy's security, to rout and disperse them, while unprepared for action.

4 An castra defendere.] From this passage and others, it may be inferred, that the Germans were in the habit of fortifying their camps. The Germans had made very considerable advances in the art of war, and were possessed of a greater share of military knowledge than people in their rude state of society generally are.

5 Atque inter carros impedimentaque.]

mentaque prœlium commiserunt. At reliqua multitudo puerorum mulierumque (nam cum omnibus suis domo excesserant, Rhenumque transierant) passim fugere cæpit: ad quos consectandos Cæsar equita-

tum misit.

XV. Germani, post tergum clamore audito, quum suos interfici viderent, armis abjectis, signisque militaribus relictis, se ex castris ejecerunt: et quum ad confluentem Mosæ et Rheni pervenissent, reliquâ fugâ desperatâ, magno numero interfecto, reliqui se in flumen præcipitaverunt, atque ibi timore, lassitudine, et vi fluminis oppressi, perierunt. Nostri ad unum omnes incolumes, perpaucis vulneratis, ex tanti belli timore, quum hostium numerus capitum ¹ccccxxx millium fuisset, se in castra receperunt. Cæsar, iis, quos in castris retinuerat, discedendi potestatem fecit. Illi supplicia cruciatusque Gallorum veriti, quorum agros vexaverant; remanere se apud eum velle dixerunt. Iis

Cæsar libertatem concessit.

XVI. Germanico bello confecto, multis de caussis Cæsar statuit sibi Rhenum esse transeundum: quarum illa fuit justissima; quòd quum videret Germanos tam facilè impelli ut in Galliam venirent, suis quoque rebus eos timere voluit, quum intelligerent, et posse, et audere populi R. exercitum Rhenum transire. Accessit etiam quòd illa pars equitatûs Usipetum et Tenchtherorum, quam supra commemoravi prædandi frumentandique caussa Mosam transisse, neque prælio interfuisse, post fugam suorum se trans Rhenum in fines 3 Sigambrorum receperat, seque cum iis conjunxerat. Ad quos quum Cæsar nuncios misisset, qui postularent "eos, qui sibi Galliæque bellum intulissent, uti sibi dederent:" responderunt: "populi R. imperium Rhenum finire: si, se invito, Germanos in Galliam transire non æquum existimaret, cur sui quidquam esse imperii aut potestatis trans Rhenum postularet?" Übii autem, qui uni ex transrhenanis ad Cæsarem legatos miserant, amicitiam fecerant, obsides dederant, magnoperè orabant, "ut sibi auxilium ferret, quòd graviter ab Suevis premerentur: vel, si id facere occupationibus Reip. prohiberetur, exercitum modò Rhenum transportaret, id sibi ad auxilium, spem que reliqui temporis satis futurum: tantum esse nomen apud eos, atque opinionem exercitûs Romani, Ariovisto pulso, et hôc novissimo prælio facto, etiam ad ultimas Germanorum nationes, uti opinione et amicitia populi Rom. tuti esse

### NOTES.

As the Germans, in most of their expeditions, carried their families and effects along with them, there must have been an immense number of wagons in their armies. These, they generally placed round their camps, where they served as an abattis to impede the attack of an enemy: of this method of fortification, they made more use than of the ditch and rampart of the Romans.

1 CCCCXXX millium.] Authors differ respecting the numbers of these people,

some having CCCCXL. Plutarch says, CCC perished.

2 Suis quoque rebus cos timere voluit.] He was desirous, that they should be made to fear for their concerns at home.

3 Sigambrorum.] The Sigambri inhabited the district which formed the late circle of Westphalia. The Franks, ancestors of the present French, and conquerors of Gaul, on the decline of the Roman empire, are supposed to have been descended from these people.

possint. Navium magnam copiam ad transportandum exercitum

pollicebantur.

XVII. Cæsar his de caussis, quas commemoravi, Rhenum transire decreverat: sed navibus transire neque satis tutum esse arbitrabatur, neque suæ, neque populi R. dignitatis esse statuebat: itaque, etsi summa difficultas faciundi pontis proponebatur, propter latitudinem, rapiditatem, altitudinemque fluminis; tamen id sibi contendendum, aut aliter non transducendum exercitum, existimabat. 1Rationem igitur pontis hanc instituit. 2 Tigna bina sesquipedalia, paullum ab imo præacuta, dimensa ad altitudinem fluminis, intervallo pedum duorum inter se jungebat: hæc cùm machinationibus demissa in flumen defixerat, ifstucisque adegerat, non sublicæ modo directa ad perpendiculum, sed prona ac fastigiata ut secundum naturam fluminis procumberent: <sup>4</sup> his item contraria duo ad eundem modum juncta, intervallo pedum quadragenûm ab inferiore parte contra vim atque impetum fluminis conversa statuebat: 5 hæc utraque bipedalibus trabibus immissis, quantum eorum tignorum junctura distabat, binis utrimque fibulis ab extremâ parte distinebantur: quibus disclusis, atque in contrariam partem revinctis, tanta erat operis firmitudo, atque ea rerum natura, ut quò major vis aquæ se incitavisset, hòc arctiùs illigata tenerentur: <sup>6</sup> hæc directà materià injectà contexebantur, ac longuriis cratibusque

# NOTES.

1 Rationem igitur pontis hanc instituit.] This plan of the bridge, therefore, he resolved on

solved on.

2 Tigna bina sesquipedalia, paullum ab imo præacuta, &c.] Two pieces of timber, a foot and a half square, sharpened at the lower extremity, and in length proportioned to the depth of the river, were joined with braces, keeping them at the distance of two feet from each other.

3 Fistucisque adegerat.] The fistuca was a machine, contrived for the purpose of driving large stakes or piles into the ground.

4 His item controvia duo ad eundem modum juncta, intervallo, &c.] Opposite these posts he placed another pair of posts, joined in the same manner, distant forty feet, from the opposed pair, down the stream, and inclined against the current of the river. Duo seems to have been written H by Cæsar, which would certainly have been better, and more consistently with the preceding expression of tigna bina, read bina. The expression ab inferiore parte is made by Lipsius to allude to the posts. The sense implied would then be, that they were forty feet distant from their lowest parts or insortion into the bed of the river: but by understanding fuminis, the sense implied will be that the posts were placed opposite the first mentioned, lower down the stream,

and the number of feet expressing their distance, will likewise determine the breadth of the bridge; whereas, if the passage should be explained as Lipsius understands it, the number expressed may as well relate to the distance of the double posts from each other along the sides, as to their opposed distance from one side to the other, which last is the sense implied by Cæsar.

5 Hec utraque bipedalibus trabibus im-

missis, quantum, &c.] Upon each of these double posts, beams, extending from one to the other across the bridge, were placed; each being two feet thick; this being the distance at which the posts were joined together. Their ends were fastened on each of the double posts, by means of two braces. These braces being so separated that one was under and the other above the cross beam, and each of their extremities being fastened to the opposite sides of the posts. Such was the strength of the work, and the principles of the construction of its

bore against them, the more firmly were they held fustened together.

6 Hac directá materiá injectá contexebantur, ac. &c.] After having in this man-

parts, that the more violently the stream

ner fixed the cross beams from one bank of the river to the other, they were joined to-





A. Bina tigna sesquipedalia intervallo pedian duorum inter se juneta.

B. Alia lina ad cundem modiam & codem intervallo juneta ac ec adverso dejiaa.

C. Trabes bipedales immissæ.

D. Bina, fibrila.

E. Directa materia supra quam sternebantur crates & similia.

F. Sublica obliqua contra vim & impetum fluminis operi adjuncta.

G. Dejansores pontis.

H. Simplex unum tignum corum qua crant sosquipedalia.
I. Trabum hipedalian per se meda figura.
K. Bina sesquipedalia tigna inter se juncta seorsum oculis subjiciunta:
L. Fibrila quibus distinebantur.
M. Unius fibula simplece figura.
N. Crates, O. Longurii.
P. Fistuca sive machinatio qua tigna adacta.





A.Bina tigna scsquipedalia intervallo pedran d B. Alia bina ad cundem modum & eodem interv C.Irabes bipedales immissæ iontia:

D. Bina fibula.
E. Directa materia supra quam sternebantur es
F. Sublica obliqua contra vim & impetum flu
G. Defensores pontis.

consternebantur: ¹ ac nihilo seciùs sublicæ ad inferiorem partem fluminis obliquè adigebantur, quæ pro pariete subjectæ, et cum omni opere conjunctæ, vim fluminis exciperent: et aliæ item supra pontem mediocri spatio, ut si arborum trunci sive naves, dejiciendi operis caussa, essent à barbaris missæ, his defensoribus earum rerum vis

minueretur, neu ponti nocerent.

XVIII. Diebus x, quibus <sup>2</sup> materia cœpta erat comportari, omni opere effecto, exercitus transducitur. Cæsar, ad utramque partem pontis firmo præsidio relicto, in fines Sigambrorum contendit. Interim à compluribus civitatibus ad eum legati veniunt, quibus pacem atque amicitiam petentibus, liberaliter respondet, obsidesque ad se adduci jubet. Sigambri ex eo tempore quo pons institui cæptus est, fugâ comparata, hortantibus iis, quos ex Tenchtheris atque Usipetibus apud se habebant, finibus suis excesserant, suaque omnia exportave-

rant, seque in solitudinem ac silvas abdiderant.

XIX. Cæsar paucos dies in eorum finibus moratus, omnibus vicis ædificiisque incensis, frumentisque succisis, se in fines Ubiorum recepit; atque his auxilium suum pollicitus, si à Suevis premerentur, hæc ab iis cognovit; Suevos, postquam per exploratores pontem fieri comperissent, more suo, consilio habito, nuncios in omnes partes dimisisse, utì de oppidis demigrarent, liberos, uxores, suaque omnia in silvis deponerent, atque omnes, qui arma ferre possent, unum in locum convenirent: hunc esse delectum medium ferè regionum earum, quas Suevi obtinerent: ibi Romanorum adventum exspectare, atque ibi decertare constituisse. <sup>3</sup> Quod ubi Cæsar comperit, omnibus his rebus confectis, quarum rerum caussa exercitum transducere constituerat, ut Germanis metum injiceret, ut Sigambros ulcisceretur, ut Ubios obsidione liberaret, diebus omnino xviii trans Rhenum consumptis, satìs et ad laudem, et ad utilitatem profectum arbitratus, se in Galliam recepit pontemque rescidit.

XX. Exigua parte æstatis reliqua Cæsar, etsi in his locis, quòd omnis Gallia ad septentrionem vergit, maturæ sunt hiemes, tamen in Britanniam proficisci contendit; 4 quòd omnibus ferè Gallicis bellis, hos-

# NOTES.

gether by rafters, laid from the one to the other, in the length of the bridge, these were covered with planks and hurdles.—
Crates were slender sticks or twigs woven

together.

1 Ic nihilo secius sublica ad inferiorem partem fluminis oblique adigebantur, quæ, &c.] And besides all this, there were stakes, driven into the water obliquely, on the lower side of the bridge; which, being placed by way of buttresses, and connected with the whole work, served as supports against the force of the current.

2 Materia. The timber for building the bridge.

3 (Juod ubi Casar comperit, &c.] From this expedition into Germany, we may infer, that Casar had a much higher estimation of the bravery and military skill of the Germans, than of the Ganls; for he was evidently afraid to venture any distance into their country; or to march to encounter

the forces of the Sigambri and Suevi united, in the interior, which must have been the principal object of his invasion.

4 Quod omnibus ferè Gallicis bellis, &c.]

tibus nostris indè subministrata auxilia intelligebat: et, si tempus anni ad bellum gerendum deficeret: tamen magno sibi usui fore arbitrabatur, si modò insulam adisset; genus hominum perspexisset; loca, portus, aditus cognovisset, quæ omnia ferè Gallis erant incognita. Neque enim temerè, præter mercatores, illò adit quisquam; neque iis ipsis quidquam, præter oram maritimam, atque eas regiones quæ sunt contra Galliam, notum est. Itaque, convocatis ad se undique mercatoribus, neque quanta esset insulæ magnitudo, neque quæ, aut quantæ nationes incolerent, neque quem usum belli haberent, aut quibus institutis uterentur, neque qui essent ad majorum navium multitudinem

idonei portus, reperire poterat.

XXI. Ad hæc cognoscenda, priùs quàm periculum faceret, idoneum esse arbitratus, C. Volusenum cum navi longa præmittit. Huic mandat ut, exploratis omnibus rebus, ad se quam primum revertatur. Ipse cum omnibus copiis in Morinos proficiscitur, quòd indè erat brevissimus in Britanniam transjectus. Huc naves undique ex finitimis regionibus, et, quam superiore æstate ad Veneticum bellum fecerat classem, jubet convenire. Interim, consilio ejus cognito, et per mercatores perlato ad Britannos, à compluribus ejus insulæ civitatibus ad eum legati veniunt, qui polliceantur obsides dare, atque imperio populi Rom. obtemperare. Quibus auditis, liberaliter pollicitus, hortatusque ut in ea sententia permanerent, eos domum remisit: 1 et cum his unà Comium, quem ipse, Atrebatibus superatis, regem ibi constituerat, cujus et virtutem et consilium probabat, et quem sibi fidelem arbitrabatur, cujusque auctoritas in his regionibus magna habebatur, mittit: huic imperat, quas possit, adeat civitates, horteturque ut populi Romani fidem sequantur, seque celeriter eò venturum nunciet. Volusenus, perspectis regionibus, quantum ei facultatis dari potuit, qui navi egredi, ac se barbaris committere non auderet, v die ad Cæsarem revertitur, quæque ibi perspexisset, renunciat.

XXII. Dum in his locis Cæsar, navium parandarum caussâ moratur, ex magna parte Morinorum ad eum legati venerunt, qui se de superioris temporis consilio excusarent; quod homines barbari, et nostræ consuetudinis imperiti, bellum populo Romano fecissent; seque ea, quæ imperâsset, facturos pollicerentur. Hoc sibi satìs opportune Cæsar accidisse arbitratus; quòd neque post tergum hostem relinquere volebat, neque belli gerendi, propter anni tempus, facultatem habebat; <sup>2</sup>neque

## NOTES.

Suetonius asserts, that Casar was prompted by a very different motive to invade Britain, namely, the expectation of there finding pearls.—From the similarity of the manners and customs of the Britons with those of the Gauls, it is very probable that these two people had the same origin.

1 Et cum his und Comium, quem ipse, Atrebatibus superatis, regem ibi constitu-

eral.] And, together with these, Casar sent into Britain Cominus, whom, after the Atrebates, allies of the Nervii in the Belgic war, had been conquered, he made king of those parts.

those parts.

2 Neque has tantularum rerum occupationes sibi Britanniæ anteponendas judicabat.]
Nor did he think, that the occupation of such trifling affairs should be preferred to his purposed plan of invading Britain.

has tantularum rerum occupationes sibi Britanniæ anteponendas judicabat: magnum his numerum obsidum imperat. Quibus adductis, eos in fidem recepit. Navibus circiter LXXX onerariis coactis contractisque, quod satis esse ad duas legiones transportandas existimabat: quidquid præterea navium longarum habebat, quæstori, legatis, præfectisque distribuit: huc accedebant XVIII onerariæ naves, quæ ex eo loco millibus passuum VIII vento tenebantur, quò minùs in eundem portum pervenire possent: has equitibus distribuit; reliquum exercitum Q. Titurio Sabino, et L. Aurunculeio Cottæ, legatis, in Menapios, atque in eos pagos Morinorum, ab quibus ad eum legati non venerant, deducendum dedit: P. Sulpicium Rufum legatum cum eo præsidio,

quod satis esse arbitrabatur, portum tenere jussit.

XXIII. His constitutis rebus, nactus idoneam ad navigandum tempestatem, tertia ferè vigilia solvit, equitesque in 'ulteriorem portum progredi, et naves conscendere, ac se sequi jussit: ab quibus quum paullò tardiûs esset administratum, ipse horâ circiter diei IV cum primis navibus Britanniam attigit: atque ibi in omnibus collibus expositas hostium copias armatas conspexit. Cujus loci hæc erat natura: adeò montibus angustis mare continebatur, utì ex locis superioribus in littus telum adjici posset. Hunc ad egrediendum nequaquam idoneum arbitratus locum, dum reliquæ naves eò convenirent, ad horam IX in anchoris exspectavit. Interim legatis tribunisque militum convocatis, et quæ ex Voluseno cognovisset, et quæ fieri vellet, ostendit: monuitque (ut rei militaris ratio, maximè ut res maritimæ postularent, ut quæ celerem atque instabilem motum haberent) ad nutum et ad tempus omnes res ab iis administrarentur. 2 His dimissis, et ventum, et æstum uno tempore nactus secundum, dato signo, et sublatis anchoris, circiter millia passuum vIII ab eo loco progressus, aperto ac plano littore naves constituit.

XXIV. At barbari, consilio Romanorum cognito, præmisso equitatu, et 'essedariis; quo plerumque genere in præliis uti consuêrunt, reliquis copiis subsecuti, nostros navibus egredi prohibebant. Erat ob has caussas summa difficultas, quòd naves, propter magnitudinem, nisi in alto constitui non poterant: militibus autem, ignotis locis, impeditis manibus, magno et gravi onere armorum pressis, simul et de navibus

#### NOTES.

1 Ulteriorem portum.] This was the port, in which the eighteen ships of burden, destined for the reception of the cavalry, were.

2 His dimissis, et ventum, et astum uno tempore mectus secundum, dato, &c.] They being dismissed, and the wind and tide proving favourable at the same time for him, he, having given the signal, and weighed anchor, &c.

3 Essedaris. Charioteers. Chariots were principally used by eastern nations, in their battles. They were of various

forms, and had sharp pieces of iron of different shapes affixed to them. The Romans seem not to have made much use of them. Nor could they be very serviceable against well disciplined troops; for as they were obliged to come to close engagement, their horses would soon be killed, by soldiers habituated to keep their ranks, and thus rendered useless. In a champaign country, and against undisciplined troops, they must have been a most dreadful engine of destruction.

desiliendem, et in fluctibus consistendum, et cum hostibus erat pugnandum: quum illi aut ex arido, aut paullulum in aquam progressi omnibus membris expediti, notissimis locis, tela audacter conjicerent, et equos insuefactos incitarent. Quibus rebus nostri perterriti, atque hujus omnino generis pugnæ imperiti, non omnes eadem alacritate ac studio, quo in pedestribus uti prœliis consueverant, utebantur.

XXV. Quod ubi Cæsar animadvertit, naves longas, quarum et species erat barbaris inusitatior, et motus ad usum expeditior, paullulum removeri ab onerariis navibus, et remis incitari, et ad latus apertum hostium constitui, atque inde fundis, 'tormentis, sagittis, hostes propelli, ac submoveri jussit: 'quæ res magno usui nostris fuit. Nam et navium figura, et remorum motu, et inusitato genere tormentorum, permoti barbari constiterunt, ac paullum modò pedem retulerunt. At, nostris militibus cunctantibus, maximè propter altitudinem maris, qui x legionis aquilam ferebat, contestatus Deos, ut ea res legioni feliciter eveniret: "Desilite," inquit, "milites, nisi vultis aquilam hostibus prodere; ego certè meum Reipublicæ atque Imperatori officium præstitero." Hoc quum magnà voce dixisset, se ex navi projecit, atque in hostes aquilam ferre cæpit. Tum nostri cohortati inter se, ne tantum dedecus admitteretur, universi ex navi desilierunt. Hos, item alii ex proximis navibus, quum conspexissent, subsecuti, hostibus appropinquârunt.

XXVI. Pugnatum est ab utrisque acriter. Nostri tamen quod neque ordines servare, neque firmiter insistere, neque signa subsequi poterant, atque alius alia ex navi, quibuscumque signis occurrerat, se aggregabat, magnoperè perturbabantur. Hostes verò, notis omnibus vadis, ubi ex littore aliquos singulares ex navi egredientes conspexerant, incitatis equis, impeditos adoriebantur. Plures paucos circumsistebant: alii ab latere aperto in universos tela conjiciebant. Quod quum animadvertisset Cæsar, 3 scaphas longarum navium, item 4 speculatoria navigia militibus compleri jussit; et quos laborantes conspexerat, iis subsidia submittebat. Nostri simul atque in arido constiterunt, suis omnibus consecutis, in hostes impetum fecerunt, atque eos in fugam dederunt: neque longiùs prosequi potuerunt, 5 quòd equites cursum tenere, atque insulam capere non potuerant. Hoc

unum ad pristinam fortunam Cæsari defuit.

1 Tormentis.] These were engines contrived for the purpose of throwing darts and stones.

2 Quæ res magno usui nostris fuit.] Which thing was of great service to our

3 Scaphas longarum navium, &c.] These were the boats, belonging to the galleys or ships of war. From this word is derived the French esquif, whence our skiff.

4 Speculatoria navigia.] These were

light, and fast sailing vessels, generally used to explore coasts, and to observe the movements of the enemy's fleet. In order to prevent being discovered, every thing about them was painted a bluish colour.

5 Quòd equites cursum tenere, atque insulam capere non potuerant.] Because our cavalry, embarked on board the eighteen transports, had not been able to keep their

course, and reach the island.

XXVII. Hostes prœlio superati, simul atque se ex fugâ receperunt, statim ad Cæsarem legatos de pace miserunt; "obsides daturos, quæque imperâsset, sese facturos" polliciti sunt. Unà cum his legatis Comius Atrebas venit, quem suprà demonstraveram à Cæsare in Britanniam præmissum: hunc illi è navi egressum, quum ad eos Imperatoris mandata perferret, comprehenderant, atque in vincula conjecerant. Tunc, facto prœlio, remiserunt, et, in petendâ pace, ejus rei culpam in multitudinem contulerunt, et propter imprudentiam, ut ignosceretur, petiverunt. Cæsar, questus, quòd quum ultro in continentem legatis missis pacem à se petissent, bellum sine caussâ intulissent, ignoscere imprudentiæ dixit, obsidesque imperavit: quorum illi partem statim dederunt: partem ex longinquioribus locis accersitam paucis diebus sese daturos dixerunt. Interea suos remigrare in agros jusserunt; principesque undique convenêre, et se civitatesque suas Cæsari commendarunt.

XXVIII. His rebus pace firmata, post diem 1v, quam est in Britanniam ventum, naves xvIII, de quibus supra demonstratum est, quæ equites sustulerant, ex superiore portu leni vento solverunt; quæ quum appropinquarent Britanniæ, et ex castris viderentur, tanta tempestas subitò coorta est, ut nulla earum cursum tenere posset, sed aliæ eodem, unde erant profectæ, referrentur; aliæ ad inferiorem partem insulæ, quæ est propiùs solis occasum, magno suî cum periculo dejicerentur; quæ tamen, anchoris jactis, cùm fluctibus complerentur, necessariò,

adversâ nocte in altum provectæ, continentem petiverunt.

XXIX. Eâdem nocte accidit, ut esset luna plena, quæ dies maritimos æstus maximos in Oceano efficere consuevit: nostrisque id erat incognitum. Ita uno tempore et longas naves, quibus Cæsar exercitum transportandum curaverat, quasque in aridum subduxerat, æstus complebat: et onerarias, quæ ad anchoras erant deligatæ, tempestas afflictabat; neque ulla nostris facultas, autadministrandi, autauxiliandi dabatur. Compluribus navibus fractis, reliquæ quum essent funibus, anchoris, reliquisque armamentis amissis, ad navigandum inutiles, magna, id quod necesse erat accidere, totius exercitûs perturbatio facta est. Neque enim naves erant aliæ, quibus reportari possent, et omnia deerant, quæ ad reficiendas eas usui sunt; et quòd omnibus constabat hiemare in Galliâ oportere, frumentum his in locis in hiemem provisum non erat.

XXX. Quibus rebus cognitis, principes Britanniæ, qui post prælium ad ea, quæ jusserat Cæsar, facienda convenerant, inter se collocuti; quum equites, et naves, et frumentum Romanis deesse intelligerent, et paucitatem militum ex castrorum exiguitate cognoscerent; quæ hôc erant etiam angustiora, quòd sine impedimentis Cæsar legiones transportaverat; optimum factu esse duxerunt, rebellione factâ, frumento, commeatuque nostros prohibere, et rem in hiemem producere: quòd his superatis, aut reditu interclusis, neminem postea belli inferendi caussa in Britanniam transjturum confidebant. Itaque rur-

sus conjuratione factâ, paullatim ex castris discedere, ac suos clam

ex agris deducere cœperunt.

XXXI. At Cæsar, etsi nondum eorum consilia cognoverat, tamen et ex eventu navium suarum, et ex eo quòd obsides dare intermiserant, fore id quod accidit, suspicabatur. ¹Itaque ad omnes casus subsidia comparabat. Nam et frumentum ex agris in castra quotidie conferebat; et quæ gravissimè afflictæ erant naves, earum materià atque ære ad reliquas reficiendas utebatur: et quæ ad eas res erant usui, ex continenti comportari jubebat. Itaque, quum id summo studio à militibus administraretur, x11 navibus amissis, reliquis ut navigari com-

modè posset, effecit.

XXXII. Dum ea geruntur, legione, ex consuetudine, una frumentatum missa, quæ appellabatur vii, neque ulla ad id tempus belli suspicione interposità, quum pars hominum in agris remaneret, pars etiam in castra ventitaret; ii, qui pro portis castrorum 2 in statione erant, Cæsari renunciaverunt, pulverem majorem, quam consuetudo ferret, in câ parte videri, quam in partem legio iter fecisset. Cæsar, id quod erat, suspicatus, aliquid novi à barbaris initum consilii; cohortes, quæ in stationibus erant, secum in eam partem proficisci, duas in stationem succedere, reliquas armari, et confestim se subsequi jussit. Quum paullò longiùs à castris processisset, suos ab hostibus premi, atque ægrè sustinere, et confertà legione ex omnibus partibus tela conjici animadvertit. Nam quòd omni ex reliquis partibus demesso frumento, una pars erat reliqua, suspicati hostes, huc nostros esse venturos, noctu in silvis delituerant. Tum dispersos, depositis armis, in metendo occupatos subitò adorti, paucis interfectis, reliquos incertis ordinibus perturbaverant: simul equitatu atque essedis circumdederant.

XXXIII. Genus hoc est ex essedis pugnæ: primò per omnes partes perequitant, et tela conjiciunt: atque ipso terrore equorum, et strepitu rotarum, ordines plerumque perturbant: et quum se inter equitum turmas insinuavere, ex essedis desiliunt, et pedibus præliantur. Aurigæ interim paullùm è prælio excedunt, atque ita se collocant, ut, si illi à multitudine hostium premantur, expeditum ad suos receptum habeant. Ita mobilitatem equitum, stabilitatem peditum in præliis præstant: ac tantum usu quotidiano et exercitatione efficiunt, ut in declivi ac præcipiti loco incitatos equos sustinere, et brevi moderari ac flectere, et per temonem percurrere, et in jugo insistere, et inde se

in currus citissimè recipere consueverint.

XXXIV. Quibus rebus perturbatis nostris novitate pugnæ, tempore opportunissimo Cæsar auxilium tulit: namque ejus adventu hostes constiterunt, nostri ex timore se receperunt. Quo facto, ad lacessendum hostem, et committendum prælium alienum esse tempus arbitratus, suo se loco continuit, et brevi tempore intermisso, in castra le-

# NOTES.

<sup>1</sup> Haque ad onnes casus subsidia comparabat.] He therefore prepared for every emergency.

<sup>2</sup> In statione.] By this term, the soldiers that were placed before the gates as guards are implied.

giones reduxit. Dum hæc geruntur, nostris omnibus occupatis, qui erant in agris reliqui discesserunt. Secutæ sunt continuos dies complures tempestates, quæ et nostros in castris continerent, et hostem à pugnâ prohiberent. Interim barbari nuncios in omnes partes dimiserunt, paucitatemque nostrorum militum suis prædicaverunt; et quanta prædæ faciendæ, <sup>2</sup> atque in perpetuum suî liberandi facultas daretur, si Romanos castris expulissent, demonstraverunt. His rebus celeriter magna multitudine peditatus equitatusque coacta, ad castra venerunt.

XXXV. Cæsar, etsi idem, quod superioribus diebus acciderat, fore videbat, ut, si essent hostes pulsi, celeritate periculum effugerent; tamen nactus equites circiter xxx, quos Comius Atrebas, de quo antè dictum est, secum transportaverat, legiones in acie pro castris constituit. Commisso prælio, diutiùs nostrorum militum impetum hostes ferre non potuerunt, ac terga verterunt: quos tanto spatio secufi, quantum cursu et viribus efficere potuerunt, complures ex iis occiderunt: deinde omnibus longè latèque ædificiis adflictis incensisque, se in castra receperunt.

XXXVI. Eodem die legati ab hostibus missi ad Cæsarem de pace venerunt. His Cæsar numerum obsidum, quem antea imperaverat, duplicavit, eosque in continentem adduci jussit: quòd, 3 propinquâ die æquinoctii, infirmis navibus, hiemi navigationem subjiciendam non existimabat: ipse idoneam tempestatem nactus, paullò post mediam noctem naves solvit. Quæ omnes incolumes ad continentem pervenerunt: 4ex his onerariæ 11 eosdem portus, quos reliquæ, capere non potuerunt, sed paullò infrà delatæ sunt.

XXXVII. 5 Quibus ex navibus, quum essent expositi milites circiter ccc, atque in castra contenderent; Morini, quos Cæsar in Britanniam proficiscens pacatos reliquerat, spe prædæ adducti, primò non ita magno suorum numero circumsteterunt, ac, si sese interfici nollent, arma ponere jusserunt; 6 quum illi, orbe facto, sese defenderent, celeriter ad clamorem hominum circiter millia vi convenerunt. Quâ re nunciatà, Cæsar omnem ex castris equitatum suis auxilio misit.

1 Dum hæc geruntur, nostris omnibus occupatis, qui erant in agris reliqui discesse-runt.] While these things were doing, all our men being employed, the enemy, who

were left in the field, went off.

2 Atque in perpetuum suî liberandi facultas daretur.] And what an excellent opportunity was offered of freeing themselves for ever. By this sentence is implied, that should they succeed in destroying the Roman army, they would for ever be freed from any apprehension of an

3 Propinquâ die æquinoctii.] The day of the equinox being near. This was the autumnal equinox, which takes place on the twenty-first of September, when the sun crosses the equinoctial line. The

weather about this time is generally very stormy.

4 Ex his onerariæ II eosdem portus, quos reliquæ, capere, &c.] Of these, two transport ships were not able to make the same port the rest had done, but were carried a little lower down on the coast.

5 Quibus ex navibus.] Out of which ships; namely, the two just mentioned, that had separated from the rest.

6 Quum illi, orbe facto, sese defenderent.] When they, the Romans, having formed an orb, defended themselves. The orb, or soldiers drawn up in a circular form, was, among the Romans, generally resorted to by a small body of troops, when attacked on all sides by a superior force.

Interim nostri milites impetum hostium sustinuerunt, atque ampliùs horis IV fortissimè pugnaverunt, et, paucis vulneribus acceptis, complures ex iis occiderunt. Postea verò quàm equitatus noster in conspectum venit, hostes, abjectis armis, terga verterunt, magnusque eorum numerus est occisus.

XXXVIII. Cæsar postero die T. Labienum legatum cum iis legionibus, quas ex Britannia reduxerat, in Morinos, qui rebellionem fecerant mișit. Qui quum propter siccitates paludum, quò se reciperent, non haberent: quo perfugio superiore anno fuerant usi; omnes fere in potestatem Labieni venerunt. At Q. Titurius et L. Cotta legati, qui in Menapiorum fines legiones duxerant, omnibus eorum agris vastatis, frumentis succisis, ædificiisque incensis; quòd Menapii omnes se in densissimas silvas abdiderant, ad Cæsarem se receperunt. Cæsar in Belgis omnium legionum hiberna constituit. Eò duæ omnino civitates ex Britannia obsides miserunt: reliquæ neglexerunt. His rebus gestis, ex litteris Cæsaris dierum xx supplicatio à senatu decreta est.

# DE BELLO GALLICO,

# LIBER V.

# ARGUMENT.

Cæsar gives orders for the equipment of a fleet: relates the dissensions of the Treviri among themselves, and the part he took therein. He invades Britain a second time; and on his return is involved in a way with several of the nations of Gaul.

I. <sup>1</sup>LUCIO Domitio, Ap. Claudio Coss. discedens ab hibernis Cæsar in Italiam, ut quotannis facere instituerat, legatis imperat, quos legionibus præfecerat, utì, quàm plurimas possent hieme naves ædificandas, veteresque reficiendas, curarent. Earum modum formamque demonstrat: <sup>2</sup>ad celeritatem onerandi, subductionesque, paullò facit humiliores, quàm quibus <sup>3</sup>nostro mari uti consuevimus: atque id eò magìs quòd, propter crebras commutationes æstuum, minùs magnos ibi fluctus fieri cognoverat: ad onera, et ad multitudinem jumentorum transportandam, paullò latiores, quàm quibus in reliquis utimur maribus. <sup>4</sup>Has omnes actuarias imperat fieri; quam ad rem humilitas mul-

#### NOTES.

1 Lucio Domitio, Ap. Claudio Coss.] This was in the seven hundredth year from the foundation of Rome, and fifty-fourth before the Christian era.

2 Ad celeritatem onerandi, subductionesque, paullò facit humiliores.] For the purpose of more speedily loading them, and drawing them on shore, he ordered them to be made somewhat lower, than those, &c.

3 Nostro muri.] By this expression is meant the Mediterranean sea, which alone the Romans were accustomed to navigate.

4 Has omnes actuarias.] The naves actuariæ were light ships, contrived for expedition; having but one rank of oars on

cach of their sides, and never more than two; of course they were not so high as the naves longa. To ships of this description several names were given, as Celoees, Lembi, Phaseli, Myoparones, &c.—The most remarkable, however, were those called naves liburna, from the Liburni, a piratical people that inhabited Dalmatia, who first made use of them. Augustus, in his naval engagement of Actium, was principally indebted to these ships for his victory over Antony. After this event, all vessels remarkable for celerity of motion were distinguished by the term of naves liburnaes.

tùm adjuvat. Ea quæ sunt usui ad armandas naves, ex Hispania apportari jubet. Ipse, conventibus Galliæ citerioris peractis, in Illyricum proficiscitur; quòd à 1 Pirustis finitimam partem Provinciæ incursionibus vastari audiebat. Eò quum venisset, civitatibus milites imperat: certumque in locum convenire jubet. Quâ re nunciatâ, Pirustæ legatos ad eum mittunt, qui doceant, "nihil earum rerum publico factum consilio, seseque paratos esse" demonstrant, "omnibus rationibus de injuriis satisfacere." Acceptà oratione eorum, Cæsar obsides imperat, eosque ad certam diem adduci jubet; nisi ita fecerint, sese bello civitatem persecuturum demonstrat. Iis ad diem adductis, ut imperaverat, arbitros inter civitates dat, qui litem æstiment, pænamque constituant.

II. His confectis rebus, <sup>3</sup> conventibusque peractis, in citeriorem Galliam revertitur, atque inde ad exercitum proficiscitur. Eò quum venisset, circuitis omnibus hibernis, singulari militum studio, in summâ rerum omnium inopiâ, circiter DC ejus generis, cujus suprà demonstravimus, naves, et longas xxvIII invenit constructas, 4 neque multum abesse ab eo, quin paucis diebus deduci possent. Collaudatis militibus, atque iis, qui negotio præfuerant, quid fieri velit, ostendit; atque omnes 5 ad portum Itium convenire jubet; quo ex portu commodissimum in Britanniam transjectum esse cognoverat, circiter millium passuum xxx à continenti. Huic rei, quod satis esse visum est militum, relinquit: ipse 6 cum legionibus expeditis IV, et equitibus DCCC in fines Trevirorum proficiscitur: quòd hi neque ad concilia veniebant, neque imperio parebant, Germanosque transrhenanos sollicitare dicebantur.

# NOTES.

1 Pirustis. These people are supposed to have inhabited the northern districts of Turkey in Europe. It is, however, very probable, that they were confined within the limits of Sclavonia.

2 Arbitros inter civitates dat, qui litem astiment, peramque constituant.] He appoints arbitrators between the states, to estimate the damages occasioned by plunder, and to adjudge the punishment or in-

demnification.

3 Conventibus peractis.] The business of the supreme tribunal of the province being performed in its several circuits. It was customary for the proconsul or gover-nor of a province, to hold courts of justice in the principal cities under his authority. Thése courts or meetings were summoned by an edict of the proconsul, giving timely notice to all those who had any causes to determine, or petitions, &c. to present, to attend. Each province was generally distributed. vided into a certain number of districts, called conventus or circuits. Twenty of the

most respectable men of the province were generally chosen by the governor to sit with him in council, according to whose

opinion he passed sentence.

4 Neque multim abesse ab eo, quin paucis diebus deduci possent.] Nor was there much wanting, of their being in a few days ready to be launched into the sea. The ancients had the labour of launching ships not only after their construction, but also almost every year, for during the winter, their fleets were drawn on land.—Ships were launched by means of ropes, levers, and rollers placed under them.—Archimedes contrived a machine for this purpose, called helix.

5 Ad portum Itium.] This port is supposed to have been situated, either in the

vicinity of Boulogne or Calais.

6 Cum legionibus expeditis IV.] With four light legions; that is, without their heavy baggage, or any incumbrance that might impede the celerity of their move. ment,

III. Hæc civitas longè plurimum totius Galliæ equitatu valet, magnasque habet copias peditum, Rhenumque, ut suprà demonstravimus, tangit. In ea civitate duo de principatu inter se contendebant, Indutiomarus et Cingetorix: ex quibus alter, simul atque de Cæsaris legionumque adventu cognitum est, ad eum venit: se suosque omnes in officio futuros, neque ab amicitià populi Romani defecturos, confirmavit: quæque in Treviris gererentur, ostendit. At Indutiomarus equitatum peditatumque cogere, iisque, qui per ætatem in armis esse non poterant, in silvam Arduennam abditis, quæ ingenti magnitudine per medios fines Trevirorum à flumine Rhenò ad initium Rhemorum pertinet, bellum parare instituit. Sed posteà quàm nonnulli principes ex ea civitate, et familiaritate Cingetorigis adducti, et adventu nostri exercitûs perterriti, ad Cæsarem venerunt, et de suis privatim rebus ab eo petere cœperunt, quoniam civitati consulere non possent: veritus ne ab omnibus desereretur, Indutiomarus legatos ad Cæsarem mittit; "sese idcirco à suis discedere, atque ad eum venire noluisse, quò faciliùs civitatem in officio contineret ne omnis nobilitatis discessu, plebs propter imprudentiam laberetur: itaque civitatem in sua potestate esse; seque, si Cæsar permitteret, ad eum in castra venturum, et suas civitatisque fortunas ejus fidei permissurum."

IV. Cæsar, etsi intelligebat, quâ de caussa ea dicerentur, quæque eum res ab instituto consilio deterreret; tamen, ne æstatem in Treviris consumere cogeretur, omnibus rebus ad Britannicum bellum comparatis, Indutiomarum ad se cum cc obsidibus venire jussit. His adductis, et in iis filio, propinquisque ejus omnibus, quos nominatim evocaverat, consolatus Indutiomarum, hortatusque est, utì in officio permaneret. Nihilò tamen seciùs principibus Trevirorum ad se convocatis, eos sigillatim Cingetorigi conciliavit. Quod quum merito ejus à se fieri intelligebat, tum magni, interesse arbitrabatur, ejus auctoritatem inter suos quam plurimum valere, cujus tam egregiam in se voluntatem perspexisset. Id factum graviter tulit Indutiomarus, suam gratiam inter suos minui: et, qui jam ante inimico in nos animo

fuisset, multò graviùs hoc dolore exarsit.

V. Iis rebus constitutis, Cæsar ad portum Itium cum legionibus pervenit: ibi cognoscit xL naves, quæ in 2 Meldis factæ erant, tempestate rejectas, cursum tenere non potuisse, atque eôdem, unde erant profectæ, relatas: reliquas paratas ad navigandum, atque omnibus rebus instructas invenit. Eôdem equitatus totius Galliæ convenit, numero millium IV, principesque ex omnibus civitatibus; ex quibus, perpaucos, 3 quorum in se fidem perspexerat, relinquere in Gallia, re-

# NOTES.

inhabited is not known with certainty.-

Some suppose them to have dwelt in the vicinity of Meaux, others near Cherbourg. Some for Meldis read Belgis.

3 Quorum in se fidem perspexerat. Whose faithfulness to himself he had

<sup>1</sup> In silvam Arduennam.] This forest was situated in the vicinity of the city of Triers. Its extent was exceedingly great; but little remains of it at present.

2 Meld's.] The district these people

liquos, obsidum loco, secum ducere decreverat; quòd, quum ipse

abesset, motum Galliæ verebatur.

VI. Erat unà cum cæteris Dumnorix Æduus, de quo à nobis anteà dictum est. Hunc secum ducere in primis constituerat, quòd eum cupidum rerum novarum, cupidum imperii, magni animi, magnæ inter Gallos auctoritatis, cognoverat. Accedebat huc, quòd jam in concilio Æduorum Dumnorix dixerat, "Sibi à Cæsare regnum civitatis deferri:" quod dictum Ædui graviter ferebant, neque recusandi, neque deprecandi caussa legatos ad Cæsarem mittere audebant. Id factum ex suis hospitibus Cæsar cognoverat. Ille primò omnibus precibus petere contendit, ut in Gallia relinqueretur, partim, quòd insuetus navigandi, mare timeret, partim, 'quòd religionibus sese diceret impediri. Posteaquam id obstinatè sibi negari vidit, omni spe impetrandi adempta, principes Galliæ sollicitare, sevocare singulos, hortarique cæpit, ut in continenti remanerent, metu territare, "non sine caussâ fieri, ut Gallia omni nobilitate spoliaretur. Id esse consilium Cæsaris, ut quos in conspectu Galliæ interficere vereretur, hos omnes in Britanniam transductos necaret:" fidem reliquis interponere, jusjurandum poscere, ut, quod esse ex usu Galliæ intellexissent, communi consilio administrarent.

VII. Hæc à compluribus ad Cæsarem deferebantur. Quâ re cognitâ, Cæsar, quòd tantum civitati Æduæ dignitatis tribuebat, coërcendum atque deterrendum quibuscunque rebus posset, Dumnorigen statuebat: quòd longiùs ejus amentiam progredi videbat, prospiciendum, ne quid sibi ac Reip. nocere posset. Itaque die circiter xxv in eo loco commoratus, quòd 2 Corus ventus navigationem impediebat, qui magnam partem omnis temporis in his locis flare consuevit; dabat operam ut Dumnorigem in officio contineret, nihilò tamen seciùs omnia ejus consilia cognosceret. Tandem idoneam tempestatem nactus, milites equitesque conscendere naves jubet. At impeditis omnium animis Dumnorix cum equitibus Æduorum à castris, insciente Cæsare, domum discedere cœpit. Quæ re nunciatà, Cæsar intermissà profectione atque omnibus rebus postpositis, magnam partem equitatûs ad eum insequendum mittit, retrahique imperat: si vim faciat, neque pareat, interfici jubet: 3 nihil hunc, se absente, pro sano facturum arbitratus, qui præsentis imperium neglexisset. Ille enim revocatus resistere, ac se

# NOTES.

auspices, and not that the principles of his religion forbade him to go to sea.

- 2 Corus ventus.] The west, or rather north-west wind.
- 3 Nihil hunc, se absente, pro sano facturum arbitratus, qui præsentis imperium neglexisset.] He judged that Dumnorix, during his (Cæsar's) absence, would be employed in nothing good; since, when present, he had neglected his commands.

<sup>1</sup> Quòd religionibus sese diceret impediri.] Because he was prevented by religion. Among the ancients, it was customary, previous to undertaking any important business, to consult the augurs; upon whose report of the auspices being favourable, or contrary, they regulated their conduct. This was considered a religious rite; hence the word religio, in the above sentence, may imply that Dumnorix feigned himself to be deterred by unfavourable

manu desendere, suorumque sidem implorare cæpit, sæpe clamitans, "liberum se, liberæque civitatis esse." Illi, ut erat imperatum, circumsistunt, hominemque intersiciunt: at Ædui equites ad Cæsarem

VIII. His rebus gestis, Labieno in continente cum III legionibus, et equitum millibus 11 relicto, ut portus tueretur, et rei frumentariæ provideret, quæque in Gallia gererentur, cognosceret, et consilium pro tempore et pro re caperet: ipse cum legionibus v, et pari numero equitum, quem in continente reliquerat, ad solis occasum naves solvit, et leni Africo provectus, media circiter nocte vento intermisso, cursum non tenuit: et longiùs delatus æstu, orta luce, sub sinistra Britanniam relictam conspexit. Tum rursus æstûs commutationem secutus, remis contendit, ut eam partem insulæ caperet, qua optimum esse egressum superiore æstate cognoverat. Quâ in re admodum fuit militum virtus laudanda, qui vectoriis gravibusque navigiis, non intermisso remigandi labore, longarum navium cursum adæquaverunt. Accessum est ad Britanniam omnibus navibus meridiano ferè tempore: neque in eo loco hostis est visus. Sed ut postea Cæsar ex captivis comperit, quum magnæ manus eò convenissent, multitudine navium perterritæ, quæ cum <sup>2</sup> annotinis privatisque, quas sui quisque commodi caussa fecerat, amplius pccc unà erant visæ, timore à littore discesserant, ac se in superiora loca abdiderant.

IX. Cæsar, exposito exercitu, ac loco castris idoneo capto, ubi ex captivis cognovit, quo in loco hostium copiæ consedissent, cohortibus x ad mare relictis, et equitibus ccc, qui præsidio navibus essent, de III vigilià ad hostes contendit, eò minùs veritus navibus, quòd in littore molli atque aperto deligatas ad anchoras relinquebat: et præsidio navibus Q. Atrium præfecit. Ipse noctu progressus millia passuum circiter XII, hostium copias conspicatus est. Illi equitatu atque essedis ad flumen progressi, ex loco superiore nostros prohibere, et prælium committere cæperunt. Repulsi ab equitatu, se in silvas abdiderunt, locum nacti, egregiè et natura et opere munitum, quem domestici belli, ut videbatur, caussâ, jam antè præparaverant: nam <sup>3</sup> crebris arboribus succisis omnes introitus erant præclusi. <sup>4</sup> Ipsi ex silvis rari propugnabant, nostrosque intra munitiones ingredi prohibebant. At milites legionis VII, testudine facta, et aggere ad munitiones adjecto, locum ceperunt, eosque ex silvis expulerunt, paucis vulneribus acceptis. Sed eos fugientes longiùs Cæsar persequi vetuit,

# NOTES.

<sup>1</sup> Africo.] The south-west wind; so termed, because, in the Mediterranean sea, it blows from the coast of Africa.

<sup>2</sup> Annotinis.] Annotinæ naves properly signifies ships built the year before, or used in the last year's expedition. Some very inaccurately make it signify ships of burden used in transporting provisions.

<sup>3</sup> Crebris arboribus, &c.] These trees were placed together in form of an abattis. This seems to have been almost the only fortification made use of by the Gauls, and their neighbours the Britons.

<sup>4</sup> Ipsi ex silvis rari propugnabant.] They fought from the woods in scattered

et quòd loci naturam ignorabat, et quòd magna parte diei consumpta,

<sup>1</sup>munitioni castrorum tempus relinqui volebat.

X. Postridie ejus diei manè, tripartitò milites equitesque in expeditionem misit, ut eos, qui fugerant, persequerentur. Iis aliquantum itineris progressis, quum jam extremi essent in prospectu, equites à Q. Atrio ad Cæsarem venerunt, qui nunciarent, "superiori nocte, maximâ coortâ tempestate, propè omnes naves afflictas, atque in littore ejectas esse, quòd neque anchoræ funesque subsisterent, neque nautæ gubernatoresque vim tempestatis pati possent. Itaque ex e.

concursu navium magnum esse incommodum acceptum."

XI. His rebus cognitis, Cæsar legiones equitatumque revocari atque itinere desistere jubet. Ipse ad naves revertitur: eadem ferè que ex nunciis litterisque cognoverat, coram perspicit, sic ut, amissis circiter XL navibus, reliquæ tamen refici posse magno negotio viderentur. Itaque ex legionibus 2 fabros deligit, et ex continenti alios accersiri jubet: Labieno scribit, ut quam plurimas posset, iis legionibus, quæ sunt apud eum, naves instituat. Ipse, etsi res erat multæ operæ ac laboris, tamen commodissimum esse statuit, omnes naves subduci, et cum castris una munitione conjungi. In his rebus circiter dies x consumit, ne nocturnis quidem temporibus ad laborem militum intermissis. Subductis navibus castrisque egregiè munitis, easdem copias, quas antè, præsidio navibus relinquit: ipse eôdem, unde redierat, proficiscitur. Eò cùm venisset, majores jam undique in eum locum copiæ Britannorum convenerant. Summa imperii bellique administrandi, communi consilio, permissa est Cassivellauno, cujus fines à maritimis civitatibus flumen dividit, quod appellatur 3 Tamesis, à mari circiter millia passuum LXXX. Huic, superiori tempore, cum reliquis civitatibus continentia bella intercesserant; sed, nostro adventu permoti Britanni, hunc toti bello imperioque præfecerant.

XII. Britanniæ pars interior ab iis incolitur, quos natos in insula ipsâ memoria proditum dicunt: maritima pars ab iis, qui prædæ ac belli inferendi caussa, ex Belgio transierant: qui omnes ferè iis nominibus civitatum appellantur, quibus orti ex civitatibus eò pervenerunt, et bello illato ibi remanserunt, atque agros colere cæperunt. Hominum est infinita multitudo, creberrimaque ædificia ferè Gallicis consimilia: pecoris magnus numerus: 4 utuntur aut æreo, aut taleis ferreis ad certum pondus examinatis, pro nummo. 5 Nascitur ibi plumbum album

1 Munitioni castrorum tempus relinqui volebat.] He was desirous of leaving time for fortifying the camp.

2 Fabros.] The Fabri were artificers, in wood and iron, whose duty was to make and manage the engines of war. The second class of the comitia centuriata, furnished two companies.
3 Tamesis.] The river Thames.

4 Utuntar aut æren, aut taleis ferreis ad

certum pondus examinatis, pro nummo. j They make use of either brass, or pieces of iron of a fixed weight, for money. This passage is variously read by editors; some having aut are, aut annulis ferreis; others

laminis ferreis; others again nummo æreo.
5 Nascitur ibi plumbum album in mediterraneis regionibus.] Tin is found in the interior districts. The tin mines of England are situated in Cornwall county, in mediterraneis regionibus; in maritimis ferrum, sed ejus exigua est copia: ære utuntur importato. Materia cujusque generis, ut in Galliâ, est, præter fagum atque abietem. Leporem et gallinam, et anserem gustare, fas non putant. Hæc tamen alunt animi voluptatisque caussâ. Loca sunt temperatiora quàm in Galliâ, remissioribus frigoribus.

XIII. Insula naturâ, triquetra, cujus unum latus est contra Galliam: hujus lateris alter angulus, qui est ad <sup>2</sup> Cantium, quò ferè ex Gallià naves appelluntur, ad orientem solem; inferior ad meridiem spectat. <sup>3</sup> Hoc latus tenet circiter millia passuum D; alterum vergit ad Hispaniam, atque occidentem solem: quâ ex parte est 4 Hibernia, dimidio minor, ut existimatur, quam Britannia: 5 sed pari spatio transmissus, atque ex Gallià est in Britanniam. In hoc medio cursu est insula quæ appellatur, 6 Mona. Complures præterea minores objectæ insulæ existimantur, <sup>7</sup>de quibus insulis nonnulli scripserunt, dies continuos xxx sub bruma esse noctem. Nos nihil de eo percunctationibus reperiebamus, nisi 8 certis ex aquâ mensuris, breviores esse noctes, quàm in continente, videbamus. Hujus est longitudo lateris, ut fert illorum opinio, DCC millium passuum. Tertium est contra Septentrionem: cui parti nulla est objecta terra, sed ejus lateris angulus maximè ad Germaniam spectat. Huic millia passuum DCCC in longitudinem esse existimatur. Ita omnis insula est in circuitu vicies centena millia passuum.

XIV. Ex his omnibus, longè sunt humanissimi, qui Cantium incolunt: quæ regio est maritima omnis, neque multùm à Gallicâ differunt consuetudine. Interiores plerique frumenta non serunt, sed lacte et

# NOTES.

which occupies the south-western extremity of the country, and is nearly surrounded by the sea. Cæsar's observation that tin was brought from the interior is incorrect.

1 Insula naturâ, triquetra.] The island is in form of a triangle. In Cæsar's time, Britain was merely conjectured to be an island, until under succeeding emperors vessels were sent to explore its coasts.

2 Cantium.] The county of Kent. It was in this county that Casar landed; and in the vicinity of Deal, as some suppose.

3 Hoc latus, &c.] The exact extent of this coast, is not more than 340 miles, reckoning from Land's End to South Foreland.

4 Hibernia. ] Ireland.

5 Sed pari spatio transmissus, atque ex Gallià est in Britanniam.] But the passage from Britain to Ireland, is equal to that from Gaul into Britain. This is not exact, for the narrowest part of the channel between England and Ireland, is much

wider than the narrowest part of that between England and France.

6 Mona.] The isle of Man, situated in the Irish sea.

7 De quibus insulis.] The Orkney and Shetland islands are here alluded to. During winter they are overspread with thick fogs, which, as the sun, in the winter solstice, remains but a short time above the horizon, often occasion a continued night of several days.

8 Certis ex aquá mensuris.] By this expression the clepsydra is meant. The ancients were unacquainted with clocks and watches. The instrument generally used by them to measure time was the clepsydra, which was a glass filled with water, having a small aperture in its lower extremity, through which the water dropped. The time in which the glass emptied itself, served as a measure of time. Of some, three corresponded with our hour. This instrument was first used, among the Greeks, to measure the time allowed their orators to speak. It was by Pompey introduced among the Romans.

carne vivunt, pellibusque sunt vestiti. 1 Omnes verò se Britanni vitro inficiunt, quod cæruleum efficit colorem: 2 atque hoc horribiliore sunt in pugna adspectu: 3 capilloque sunt promisso, atque omni parte corporis rasâ, præter caput et labrum superius. Uxores habent deni duodenique inter se communes, et maxime fratres cum fratribus, et parentes cum liberis. Sed si qui sunt ex his nati, eorum habentur

liberi, à quibus primum virgines quæque ductæ sunt.

XV. Equites hostium essedariique acriter prælio cum equitatu nostro in itinere conflixerunt: ita tamen, ut nostri omnibus partibus superiores fuerint, atque eos in silvas collesque compulerint. Sed, compluribus interfectis, cupidiùs insecuti, nonnullos ex suis amiserunt. At illi, intermisso spatio, imprudentibus nostris atque occupatis in munitione castrorum, subitò se ex silvis ejecerunt: impetuque in eos facto, qui erant in statione pro castris collocati, acriter pugnaverunt: duabusque missis subsidio cohortibus à Cæsare, 4 atque his primis legionum duarum, quum hæ, intermisso perexiguo loci spatio inter se, constitissent; novo genere pugnæ perterritis nostris, per medios audacissimè proruperunt, seque inde incolumes receperunt. Eo die Q. Laberius Durus tribunus mil. interficitur: illi, pluribus submissis cohortibus repelluntur.

XVI. Toto hoc in genere pugnæ, quum sub oculis omnium ac pro castris dimicaretur, intellectum est, nostros propter gravitatem armorum, quòd neque insequi cedentes possent, neque ab signis discedere auderent, minus aptos esse ad hujus generis hostem: equites autem magno cum periculo dimicare, propterea quòd illi etiam consultò plerumque cederent, et quum paullulum ab legionibus nostros removissent, ex essedis desilirent, et pedibus dispari prælio contenderent. Equestris autem prælii ratio, et cedentibus et insequentibus, par atque idem periculum inferebat. Accedebat huc, ut nunquam conferti, sed rari, magnisque intervallis præliarentur, stationesque dispositas haberent atque alios alii deinceps exciperent, integrique et recentes defa-

tigatis succederent.

XVII. Postero die, procul à castris hostes in collibus constiterunt, rarique se ostendere, et lentiùs, quàm pridie, nostros equites prælio lacessere cœperunt. Sed meridie, quum Cæsar pabulandi caussâ 111 legiones atque omnem equitatum cum 6 C. Trebonio legato misisset, re-

# NOTES.

1 Omnes verò se Britanni vitro inficiunt.] All the Britons paint themselves with woad. In the reading of this passage there is much difference; some reading nitro, others luteo, others glauco, and others

2 Atque hoc horribiliore sunt in pugnà adspectu.] And thereby their appearance is rendered more frightful in battle.

3 Capillo promisso.] With long hair. 4 Atque his primis legionum duarum, &c.]

And these being the first cohorts of the two legions, &c. The first cohort of each legion, generally exceeded the rest in number.

5 Propterea quòd illi etiam consultò plerumque cederent.] Because they (the Britons) often on purpose fled from our

6 C. Trebonio.] Trebonius was among the conspirators that slew Cæsar; although through his influence he had been created pente ex omnibus partibus ad pabulatores advolaverunt, sic, uti ab signis legionibusque non absisterent. Nostri, acriter in eos impetu facto, repulerunt, neque finem insequendi fecerunt, quoad subsidio confisi equites, quum post se legiones viderent, præcipites hostes egerunt; magnoque eorum numero interfecto, neque suî colligendi, neque consistendi, aut ex essedis desiliendi facultatem dederunt. Ex hâc fugâ protinus, quæ undique convenerant, auxilia discesserunt: neque post id tempus unquam summis nobiscum copiis hostes contenderunt.

XVIII. Cæsar, cognito consilio eorum, ad flumen Tamesin, in fines Cassivellauni, exercitum duxit: quod flumen uno omnino loco pedibus, atque hoc ægrè, transiri potest. Eò quum venisset, animadvertit ad alteram fluminis ripam magnas esse copias hostium instructas. ¹Ripa autem erat acutis sudibus præfixis munita: ejusdemque generis sub aquâ defixæ sudes flumine tegebantur. Iis rebus cognitis à captivis perfugisque, Cæsar, præmisso equitatu, confestim legiones subsequi jussit. Sed eâ celeritate atque impetu milites ierunt, quum capite solo ex aquâ exstarent, ut hostes impetum legionum atque equitum sustinere non possent, ripasque dimitterent, ac se fugæ mandarent.

XIX. Cassivellaunus, ut suprà demonstravimus, omnis spe deposità contentionis, dimissis amplioribus copiis, millibus circiter IV essedariorum relictis, itinera nostra servabat paullulumque ex vià excedebat, locisque impeditis atque silvestribus sese occultabat, atque iis regionibus, quibus nos iter facturos cognoverat, pecora atque homines ex agris in silvas compellebat: et quum equitatus noster liberiùs, vastandi prædandique caussà, se in agros effunderet, omnibus viis notis semitisque, essedarios ex silvis emittebat, et magno cum periculo nostrorum equitum, cum iis confligebat; atque hoc metu latiùs vagari prohibebat. Relinquebatur, ut neque longiùs ab agmine legionum discedi Cæsar pateretur; et tantum in agris vastandis, incendiisque faciendis, hostibus noceretur, quantum labore atque itinere legionarii milites efficere poterant.

XX. Interim <sup>3</sup> Trinobantes, propè firmissima earum regionum civitas, ex quâ Mandubratius adolescens, Cæsaris fidem secutus, ad eum in continentem Galliam venerat, (cujus pater Imanuentius in eâ civitate regnum obtinuerat, interfectusque erat à Cassivellauno, ipse fugâ mortem vitaverat) legatos ad Cæsarem mittunt, pollicenturque sese ei dedituros, etimperata facturos: petunt, ut Mandubratium ad injuriâ Cassivellauni defendat, atque in civitatem mittat, qui præsit, imperiumque obtineat. His Cæsar imperat obsides xL, frumentumque ex-

# NOTES.

consul, and had received many favours from him.

1 Ripa autem erat acutis sudibus præfixis munita.] The banks of this river were defended by sharp stakes fixed along them. Beda, who lived in the eighth century, says, there were vestiges of these stakes in his time.

2 Locisque impeditis atque silvestribus sese occultabat.] And he concealed himself in places covered with woods, and of difficult access.

3 Trinobantes.] These people are supposed to have dwelt in Middlesex county.

ercitui; Mandubratiumque ad eos mittit. Illi imperata celeriter fe-

cerunt: obsides ad numerum, frumentumque miserunt.

XXI. Trinobantibus defensis, atque ab omni militum injurià prohibitis, <sup>1</sup>Cenimagni, <sup>2</sup>Segontiaci, <sup>3</sup>Ancalites, <sup>4</sup>Bibroci, <sup>5</sup>Cassi, legationibus missis, sese Cæsari dediderunt. Ab his cognoscit, non longè ex eo loco oppidum Cassivellauni abesse, silvis, paludibusque munitum, quò satis magnus hominum pecorisque numerus convenerit. Oppidum autem Britanni vocant, quum silvas impeditas vallo atque fossâ munierunt, quò, incursionis hostium vitanda caussa, convenire consueverunt. Eò proficiscitur cum legionibus: locum reperit egregiè natura atque opere munitum: tamen hunc duabus ex partibus oppugnare contendit. Hostes paullisper morati militum nostrorum impetum non tulerunt, seseque ex alia parte oppidi ejecerunt. Magnus ibi numerus pecoris repertus, multique in fugâ sunt comprehensi atque interfecti.

XXII. Dum hæc in his locis geruntur; Cassivellaunus ad Cantium, quod esse ad mare suprà demonstravimus, quibus regionibus IV reges præerant, Cingetorix, Carnilius, Taximagulus, Segonax, nuncios mittit; atque his imperat, ut, coactis omnibus copiis, ocastra navalia de improviso adoriantur, atque oppugnent. Hi quum ad castra venissent; nostri, eruptione facta, multis eorum interfectis, capto etiam nobili duce Cingetorige, suos incolumes reduxerunt. Cassivellaunus, hoc prœlio nunciato, tot detrimentis acceptis, vastatis finibus, maximè etiam permotus defectione civitatum, legatos per Atrebatem Comium de deditione ad Cæsarem mittit. Cæsar, quum statuisset hiemem in continente propter repentinos Galliæ motus agere, neque multum æstatis superesset, atque id facilè extrahi posse intelligeret, obsides imperat: <sup>7</sup>et quid in annos singulos vectigalis populo R. Britannia penderet, constituit. Interdicit atque imperat Cassivellauno, ne Mandubratio neu Trinobantibus noceat.

XXIII. Obsidibus acceptis, exercitum reducit ad mare, naves invenit refectas. 8 His deductis, quòd et captivorum magnum numerum habebat, et nonnullæ tempestate deperierant naves, duobus commeati-

## NOTES.

1 Cenimagni.] Suffolk, Norfolk, and Cambridge counties, formed the district

inhabited by these people.

2 Segontiaci.] The Segontiaci dwelt in the counties of Sussex and Southampton.

3 Ancalites.] These people are suppos-

ed to have inhabited Oxford county. 4 Bibroci.] It is very probable that the Bibroci dwelt in the county of Surrey.

5 Cassi.] Part of Cambridge and Essex is supposed to have formed the district inhabited by these people.
6 Castra navalia. The Romans, when

in a hostile country, and no place proper for a harbour, drew their ships on land, and constructed fortifications round them.

This they called castra navalia.

7 Et quid in annos singulos vectigalis po-pulo R. Britannia penderet, constituit.] And he fixed the tribute, which Britain was each year to pay to the Romans. This, however, was never paid until Britain was reduced to the state of a Roman province, by succeeding emperors.

8 His deductis. These being launched

into the sea.

bus exercitum reportare constituit. Ac sic accidit, ut ex tanto navium numero, tot navigationibus, neque hoc neque superiore anno ulla omnino navis, quæ milites portaret, desideraretur: at ex iis, quæ inanes ex continente ad eum remitterentur, et prioris commeatûs expositis militibus, et quas posteâ Labienus faciendas curaverat numero Lx, perpaucæ locum caperent, reliquæ ferè omnes rejicerentur. Quas quum aliquandiu Cæsar frustra exspectâsset, 2 ne anni tempore navigatione excluderetur, quòd æquinoctium suberat, necessariò angustiùs milites collocavit: ac summam tranquillitatem consecutus, secundâ initâ quum solvisset vigiliâ, primâ luce terram attigit, omnesque in-

columes naves perduxit.

XXIV. Subductis navibus, concilioque Gallorum <sup>3</sup> Samarobrivæ peracto, quòd eo anno frumentum in Gallia, propter siccitates, angustiùs provenerat, coactus est aliter ac superioribus annis, exercitum in hibernis collocare, legionesque in plures civitates distribuere: ex quibus unam in Morinos ducendam C. Fabio legato dedit, alteram in Nervios, Q. 4 Ciceroni: tertiam in 5 Essuos, L. Roscio; quartam in Rhemis cum T. Labieno, in confinio Trevirorum, hiemare jussit: tres in Belgio collocavit: his M. Crassum quæstorem, et L. Munatium Plancum, et C. Trebonium legatos præfecit. Unam legionem, quam proximè trans <sup>6</sup> Padum conscripserat, et cohortes v, in Eburones, quorum pars maxima est inter Mosam et Rhenum, qui sub imperio Ambiorigis et Cativulci erant, misit. His militibus Q. Titurium Sabinum, et L. Aurunculeium Cottam, legatos præesse jussit. Ad hunc modum distributis legionibus, facillime inopiæ frumentariæ sese mederi posse existimavit: atque harum tamen omnium legionum hiberna (præter eam, quam L. Roscio in pacatissimam et quietissimam partem ducendam dederat) millibus passuum c continebantur. Ipse interea, quoad legiones collocatas, munitaque hiberna cognovisset, in Gallia morari constituit.

XXV. Erat in Carnutibus summo loco natus Tasgetius, cujus majores in sua civitate regnum obtinuerant. Huic Cæsar, pro ejus virtute, atque in se benevolentia, quòd in omnibus bellis singulari ejus opera fuerat usus, majorum locum restituerat. Tertium jam hunc annum

## NOTES.

1 Perpaucæ locum caperent.] Few arrived in the island.

2 Ne unni tempore navigatione excluderetur, quòd æquinoctium suberat.] Lest he should be prevented, by the season of the year, from performing his voyage, for the equinox was near.

3 Samarobrive.] This town is supposed to have been situated near the present

city of Amiens.

- 4 Ciceroni.] This was the brother of the celebrated orator Cicero.
- 5 Essues.] The district inhabited by these people is not exactly known. They are, by some, supposed to have dwelt in the vicinity of the town of Seez, in the department of Orne.
- 6 Padum.] The river Po, in the north of Italy.

regnantem inimici palam, multis etiam ex civitate auctoribus, interfecerunt. Defertur ea res ad Cæsarem. Ille veritus, quòd ad plures res pertinebat, ne civitas eorum impulsu deficeret, L. Plancum cum legione ex Belgio celeriter in Carnutes proficisci jubet, ibique hiemare: quorumque opera cognoverit Tasgetium interfectum, hos comprehensos ad se mittere. Interim ab omnibus legatis quæstoribusque, quibus legiones transdiderat, certior factus est, in hiberna perventum,

locumque hibernis esse munitum.

XXVI. Diebus circiter xv, quibus in hiberna ventum est, initium repentini tumultûs ac defectionis ortum est ab Ambiorige et Cativulco: qui, quum ad fines regni sui Sabino Cottæque præstò fuissent, frumentumque in hiberna comportavissent, Indutiomari Treviri nunciis impulsi, suos concitaverunt; subitòque oppressis lignatoribus, magnâ manu castra oppugnatum venerunt. Quum celeriter nostri arma cepissent, vallumque adscendissent; atque unâ ex parte Hispanis equitibus emissis, equestri prælio superiores fuissent: desperatâ, re, hostes suos ab oppugnatione reduxerunt. Tum suo more conclamaverunt, utì aliqui ex nostris ad colloquium prodirent: <sup>24</sup> habere sese, quæ de recommuni dicere vellent, quibus controversias minui posse sperarent. <sup>26</sup>

XXVII. Mittitur ad eos, colloquendi caussâ, C. Arpinius eques Romanus, familiaris Q. Titurii, et Q. Junius ex Hispania quidam, qui jam antè, missu Cæsaris, ad Ambiorigem ventitare consueverat: apud quos Ambiorix in hunc modum locutus est: "Sese, pro Cæsaris in se beneficiis, plurimum ei confiteri debere; quòd ejus opera stipendio liberatus esset, quod Atuaticis finitimis suis pendere consuesset: quòdque ei et filius, et fratris filius ab Cæsare remissi essent, quos Atuatici obsidum numero missos apud se in servitute et catenis tenuissent: neque id, quod fecerat de oppugnatione castrorum, aut judicio, aut voluntate sua fecisse, sed coactu civitatis: 3 suaque esse ejusmodi imperia, ut non minus haberet juris in se multitudo, quam ipse in multitudinem. Civitati porrò hanc fuisse belli caussam, quòd repentinæ Gallorum conjurationi resistere non potuerit; id se facilè ex humilitate sua probare posse; quòd non adeò sit imperitus rerum, ut suis copiis populum R. se superare posse confidat; sed esse Galliæ commune consilium: omnibus hibernis Cæsaris oppugnandis hunc esse dictum diem, ne qua le-

# NOTES.

1 Quorum operá cognoverit Tasgetium interfectum, &c.] Those whom he should discover to have been the authors of the murder of Tasgetium, he ordered him to apprehend and send to him.

2 Habere sese, quæ de re communi, &c.] That they had something, which concerned them all, to say, and which they

hoped might be the means of adjusting their contentions.

3 Suaque esse ejusmodi imperia, ut non minus, &c.] That his authority was such, that the people had as much power over him, as he had over them. Most of the states of Gaul seem to have been a mixture of democracy and aristocracy.

gio alteri legioni subsidio venire posset; non facilè Gallos Gallis negare potuisse, præsertim cùm de recuperanda communi libertate consilium initum videretur; quibus quoniam pro pietate satisfecerit, habere se nunc rationem officii; pro beneficiis Cæsarem monere, orare Titurium pro hospitio, ut suæ ac militum saluti consulat: magnam manum Germanorum conductam Rhenum transisse: hanc affore biduo: ipsorum esse consilium, velintne, priùs quàm finitimi sentiant, eductos ex hibernis milites aut ad Ciceronem aut ad Labienum deducere, quorum alter millia passuum circiter L, alter paullò ampliùs absit: illud se polliceri, et jurejurando, confirmare, tutum se iter per fines suos daturum: quod cùm faciat, et civitati sese consulere, quòd hibernis levetur, et Cæsari pro ejus meritis gratiam referre." Hâc oratione habitâ, discedit Ambiorix.

XXVIII. C. Arpinius et Junius quæ audierant ad legatos deferunt. Illi repentina re perturbati, etsi ab hoste ea dicebantur, non tamen negligenda existimabant: maximèque hac re permovebantur, quòd, civitatem ignobilem atque humilem Eburonum sua sponte populo R. bellum facere ausam, vix erat credendum. Itaque ad concilium rem deferunt, magnaque inter eos existit controversia. L. Aurunculeius, compluresque tribuni mil, et primorum ordinum centuriones, "nihil temerè agendum, neque ex hibernis injussu Cæsaris discedendum" existimabant: "quantas vis magnas copias etiam Germanorum sustineri posse, munitis hibernis," docebant: "rem esse testimonio, quòd primum hostium impetum, multis ultrò vulneribus illatis, fortissimè sustinuerint; re frumentaria non premi: interea et ex proximis hibernis et à Cæsare conventura subsidia:" ¹postremò "quid esse levius aut turpius, quàm auctore hoste, de summis rebus capere consilium?"

XXIX. Contra ea Titurius "serò facturos" clamitabat, "quum majores manus hostium, adjunctis Germanis, convenissent, aut cùm aliquid calamitatis in proximis hibernis esset acceptum; brevem consulendi esse occasionem; Cæsarem arbitrari profectum in Italiam: nec aliter Carnutes interficiendi Tasgetii consilium fuisse capturos: neque Eburones, si ille adesset, tantâ cum contemptione nostrî ad castra venturos esse: non hostem auctorem, sed rem spectare: subesse Rhenum; magno esse Germanis dolori 'Ariovisti mortem, et superiores nostras victorias: ardere Galliam, tot contumeliis, acceptis, sub populi Romani imperium redactam, superiore gloria rei militaris extinctà:" postremò "quis hoc sibi persuaderet, sine certâ re, Ambiorigem ad ejusmodi consilium descendisse? Suam sententiam in utramque partem esse tutam: si nihil sit durius, nullo cum periculo ad proximam legionem

# NOTES.

<sup>1</sup> Postremò quid esse levius aut turpius, quam, &c.] In fine, what could be more absurd and shameful, than to take measures relative to things of the greatest importance, on the suggestion of an enemy.

<sup>2</sup> Si ille adcsset.] Namely, Cæsar.

<sup>3</sup> Subesse Rhenum.] The river Rhine

<sup>4</sup> Ariovisti mortem.] This is the Ariovistus mentioned in the first book.

<sup>5</sup> Sine certâ re.] Unless the thing were certainly so.

perventuros: si Gallia omnis cum Germanis consentiat, unam esse in celeritate positam salutem: Cottæ quidem, atque eorem qui dissentirent, consilium quem haberet exitum? in quo si non præsens periculum, at certè longinqua obsidione fames esset pertimescenda."

XXX. Hâc in utramque partem habitâ disputatione, quum à Cottâ, primisque ordinibus acriter resisteretur, "Vincite," inquit, "si ita vultis," Sabinus; et id clariore voce, ut magna pars militum exaudiret: "neque is sum," inquit, "qui gravissime ex vobis mortis periculo terrear; his sapient, et si gravius quid acciderit, abs te rationem deposcent: qui, si per te liceat, perendino die cum proximis hibernis conjuncti, communem cum reliquis casum sustineant; nec rejecti, et

relegati longè ab cæteris, aut ferro aut fame intereant."

XXXI. Consurgitur ex concilio: comprehendunt utrumque et orant, "ne sua dissensione et pertinacià rem in summum periculum deducant: facilem esse rem, seu maneant, seu proficiscantur, si modò unum omnes sentiant, ac probent; contra, in dissensione nullam se salutem perspicere." Res disputatione ad mediam noctem perducitur. Tandem dat Cotta permotus manus; 'superat sententia Sabini. Pronunciatur, primà luce ituros. Consumitur vigiliis reliqua pars noctis, quum sua quisque miles circumspiceret, quid secum portare posset, quid ex instrumento hibernorum relinquere cogeretur. Omnia excogitantur, quare nec sine periculo maneatur, et languore militum et vigiliis periculum augeatur. Primà luce sic ex castris proficiscuntur, ut quibus esset persuasum, non ab hoste, sed ab homine amicissimo Ambiorige consilium datum, longissimo agmine, magnisque impedimentis.

XXXII. At hostes, postea qu'am ex nocturno fremitu vigiliisque de profectione corum senserunt, collocatis insidiis bipartitò in silvis, opportuno atque occulto loco, à millibus passuum circiter 11 Romanorum adventum exspectabant: et quum se major pars agminis in magnam convallem demisisset, ex utrâque parte ejus vallis subitò sese ostenderunt; novissimosque premere, et primos prohibere adscensu, atque iniquissimo nostris loco prælium committere cæperunt.

XXXIII. Tum demum Titurius, utì qui nihil antè providisset, trepidare, concursare, cohortesque disponere; hæc tamen ipsa timidè, atque ut eum omnia deficere viderentur; quod plerumque iis accidere consuevit, qui in ipso negotio consilium capere coguntur. At Cotta, qui cogitâsset hæc posse in itinere accidere, atque ob eam caussam profectionis auctor non fuisset, nullâ in re communi saluti deerat: et in appellandis cohortandisque militibus, imperatoris; et in pugnâ, militis officia præstabat. Quumque propter longitudinem agminis minus facilè per se omnia obire, et quid quoque loco faciendum esset, providere possent: jusserunt pronunciari, ut impedimenta relinquerent, atque in orbem consisterent: quod consilium, etsi in ejusmodi casu reprehendendum non est, tamen incommodè accidit: nam et

nostris militibus spem minuit, et hostes ad pugnandum alacriores effecit: quòd non sine summo timore et desperatione id factum videbatur. Prætereà accidit, quod fieri necesse erat, ut vulgò milites ab signis discederent, quæque quisque eorum carissima haberet, ab impedimentis petere atque arripere properaret, et clamore ac fletu om-

nia complerentur.

XXXIV. At barbaris consilium non defuit. Nam duces eorum totâ acie pronunciari jusserunt, 1" ne quis ab loco discederet: illorum esse prædam, atque illis reservari, quæcunque Romani reliquissent: proinde omnia in victorià posita existimarent." Erant et virtute et numero pugnando pares nostri: tametsi à duce et à fortunâ deserebantur: tamen omnem spem salutis in virtute ponebant: et quoties quæque cohors procurreret, ab eâ parte magnus hostium numerus cadebat. Quâ re animadversâ, 2 Ambiorix pronunciari jubet, ut, "procul tela conjiciant, neu propiùs accedant; et quam in partem Romani impetum fecerint, cedant: levitate armorum, et quotidianâ exercitatione, nihil iis

noceri posse: rursus se ad signa recipientes insequantur."

XXXV. Quo præcepto ab iis diligentissimè observato, quum quæpiam cohors ex orbe excesserat, atque impetum fecerat, hostes velocissimè refugiebant: interim ea parte nudari necesse erat, at ab latere aperto tela recipi. Rursus quum in eum locum, unde erant egressi, reverti cæperant; et ab iis qui cesserant, et ab iis qui proximi steterant, circumveniebantur; sin autem locum tenere vellent, neque virtuti locus relinquebatur; neque à tanta multitudine conjecta tela conferti vitare poterant. Tamen tot incommodis conflictati, multis vulneribus acceptis, resistebant: et magna parte diei consumpta, quum à prima luce ad horam viii pugnaretur, nihil, quod ipsis esset indignum, committebant. Tum T. Balventio, qui superiore anno 3 primum pilum duxerat, viro forti et magnæ auctoritatis, utrumque femur tragula transjicitur. Q. Lucanius ejusdem ordinis fortissimè pugnans, dum circumvento filio subvenit, interficitur. L. Cotta legatus, omnes cohortes ordinesque adhortans, 4 in adversum os funda vulneratur.

XXXVI. His rebus permotus Q. Titurius, quum procul Ambiorigem suos cohortantem conspexisset, interpretem suum Cn. Pompeium ad eum mittit, rogatum, "ut sibi militibusque parcat." Ille appellatus respondit: "si velit secum colloqui, licere: sperare à multitudine impetrari posse, quod ad militum salutem pertineat: ipsi verò nihil nocitum iri: inque eam rem se suam fidem interponere." Ille cum Cottâ saucio communicat, "si videatur, pugnâ ut excedant, et cum Ambiori-

#### NOTES.

1 Ne guis ab loco discederet.] That no one should leave his station.

3 Primum pilum duxerat.] That is, he had been chief centurion of the legion, or centurio primi pili, or primi ordinis.

4 In adversum os funda vulneratur.] Was wounded in the face by a stone cast from a sling.

<sup>2</sup> Ambiorix pronunciari jubet, ut, procul tela conjiciant.] Ambiorix ordered it to be proclaimed to his men, that they should throw their darts at some distance from the Romans.

ge una colloquantur: sperare se ab eo de sua ac militum salute impetrari posse." Cotta se ad armatum hostem iturum negat, atque in eo perseverat. Sabinus, quos in præsentià tribunos mil. circum se habebat, et primorum ordinum centuriones, se sequi jubet: et quum propiùs Ambiorigem accessisset, jussus arma abjicere, imperatum facit, suisque, ut idem faciant, imperat. Interim dum de conditionibus inter se agunt, longiorque consultò ab Ambiorige instituitur sermo, <sup>1</sup>paullatim circumventus, interficitur. Tum verò suo more victoriam conclamant, atque ululatum tollunt, impetuque in nostros facto, ordines perturbant. Ibi L. Cotta pugnans interficitur, 2 cum maxima parte militum: reliqui se in castra recipiunt, unde erant egressi. Ex quibus L. Petrosidius <sup>3</sup> aquilifer, quum magna multitudine hostium premeretur, aquilam intra vallum projecit, ipse pro castris fortissimè pugnans occiditur. Illi ægrè ad noctem oppugnationem sustinent: noctu ad unum omnes, desperata salute, se ipsi interficiunt. Pauci ex prælio elapsi, incertis itineribus per silvas ad T. Labienum legatum in hiberna perveniunt, atque eum de rebus gestis certiorem faciunt.

XXXVII. Hâc victoria sublatus Ambiorix, statim cum equitatu in Atuaticos, qui erant ejus regno finitimi, proficiscitur: neque diem neque noctem intermittit: peditatumque se subsequi jubet. Re demonstrata, Atuaticisque concitatis, postero die in Nervios pervenit: hortaturque, "ne sui in perpetuum liberandi, atque ulciscendi Romanos pro iis quas acceperint injuriis, occasionem dimittant: interfectos esse legatos duos, magnamque partem exercitûs interîsse" demonstrat: "nihil esse negotii, subitò oppressam legionem, quæ cum Cicerone hiemet, interfici: se ad eam rem" profitetur "adjutorem."

Facilè hâc oratione Nerviis persuadet.

XXXVIII. Itaque confestim dimissis nunciis ad 4 Centrones, Grudios, Levacos, Pleumosios, Gordunos, qui omnes sub eorum imperio sunt, quàm maximas manus possunt, cogunt: et de improviso ad Ciceronis hiberna advolant, nondum ad eum famâ de Titurii morte perlata. Huic quoque accidit, quod fuit necesse, ut nonnulli milites, qui lignationis munitionisque caussâ in silvas discessissent, repentino equitum adventu interciperentur. His circumventis, magna manu Eburones, Atuatici, Nervii, atque horum omnium socii et clientes, legionem oppugnare incipiunt. Nostri celeriter ad arma concurrunt, vallum conscendunt. 5 Ægrè is dies sustentatur, quòd omnem spem

## NOTES.

1 Paullatim circumventus, interficitur.] Titurius, being by degrees surrounded, is

3 Aquilifer.] This was the officer who

bore the eagle or standard of the legion. Those who carried the ensigns of the maniples were called signiferi.

4 Centrones, Grudios, Levacos, Pleumosios, Gordunos.] The places these people inhabited are not known.

5 Ægrè is dies sustentatur.] With much difficulty was the attack of the enemy sustained on that day by our men.

<sup>2</sup> Cum maximâ parte militum.] The whole number of soldiers was about 7000. The loss in this engagement was greater than Cæsar ever sustained in any of his battles.

hostes in celeritate ponebant, atque hanc adepti victoriam, in perpe-

tuum se fore victores confidebant.

XXXIX. Mittuntur ad Cæsarem confestim à Cicerone litteræ, magnis propositis præmiis, si pertulissent. Obsessis omnibus viis, missi intercipiuntur. Noctu ex eâ materiâ, quam munitionis caussâ comportaverant, turres admodum cxx excitantur incredibili celeritate. Quæ deesse operi videbantur, perficiuntur. Hostes postero die, multò majoribus copiis coactis, castra oppugnant, fossam complent. A nostris eâdem ratione, quâ pridie resistitur: hoc idem deinceps reliquis fit diebus. Nulla pars nocturni temporis ad laborem intermittitur: non ægris, non vulneratis facultas quietis datur. Quæcunque ad proximi diei oppugnationem opus sunt, noctu comparantur. Multæ¹præustæ sudes, magnus ²muralium pilorum numerus instituitur: ³turres contabulantur: ⁴pinnæ loricæque ex cratibus attexuntur. ⁵Ipse Cicero, quum tenuissimâ valetudine esset, ne nocturnum quidem sibi tempus ad quietem relinquebat, ut ultrò, militum concursu ac vocibus, sibi parcere cogeretur.

XL. Tunc duces, principesque Nerviorum, qui aliquem sermonis aditum, caussamque amicitiæ cum Cicerone habebant, colloqui sese velle dicunt. Facta potestate, eadem, quæ Ambiorix cum Titurio egerat, commemorant: "omnem esse in armis Galliam: Germanos Rhenum transîsse: Cæsaris reliquorumque hiberna oppugnari." Addunt etiam de Sabini morte. Ambiorigem ostentant, fidei faciundæ caussa: "Errare eos," dicunt, "si quidquam ab iis præsidii sperent, qui suis rebus diffidant: sese tamen hoc esse in Ciceronem populumque Romanum animo, ut nihil nisi hiberna recusent, atque hanc inveterascere consuetudinem nolint: licere illis incolumibus per se ex hibernis discedere, et in quascunque partes velint, sine metu proficisci." Cicero ad hæc unum modò respondit: "Non esse consuetudinem pop. R. ullam accipere ab hoste armato conditionem: si ab armis discedere velint, se adjutore utantur, legatosque ad Cæsarem mittant:

sperare se, pro ejus justitià, quæ petierint, impetraturos.

## NOTES.

1 Præustæ sudes.] Stakes burnt at the end. These were used in defending the rampart.

2 Muralium pilorum.] These were darts thrown only from the walls of a fortified place. They were much heavier and larger than those used in the field.

3 Turres contabulantur.] Turres contabulatæ were towers of several stories, from whence stones were cast by means

of engines.

4 Pinnæ loricæque ex cratibus attexuntur.] Battlements and parapets were constructed of hurdles. The parapet or loricæ was a wall that served to defend the soldiers when mounted on the rampart. The pinnae, or battlements, were openings made in the parapet, for the purpose of more readily annoying the besiegers.

5 Ipse Cicero, quum tenuissimá valetudine esset, &c.] Cicero himself, though in a

very bad state of health, &c.

6 Errare cos dicunt, si quidquam ab iis prassidii sperent, qui suis rebus diffident.] Saying, that they were mistaken, if they, (the Romans) hoped for any assistance from those who were themselves in the greatest extremity. By this the Gauls endeavoured to impress Cicero with the belief, that all the Roman camps were besieged, and that it would be in vain to expect any succour.

XLI. Ab hâc spe repulsi Nervii, vallo pedum xī, et fossâ pedum xv hiberna cingunt. Hæc et superiorum annorum consuetudine à nostris cognoverant, et quosdam de exercitu nacti captivos, ab his docebantur. Sed nulla his ferramentorum copia, quæ esset ad hunc usum idonea; gladiis cespitem circumcîdere, manibus sagulisque terram exhaurire cogebantur. Quâ quidem ex re hominum multitudo cognosci potuit. Nam minùs horis tribus, millium passuum xv in circuitu munitionem perfecerunt: reliquisque diebus, turres ad altitudinem valli, falces, testudinesque, quas iidem captivi docuerant, parare ac facere cæperunt.

XLII. Septimo oppugnationis die, maximo coorto vento, ferventes ¹ fusili ex argilla glandes fundis, et fervefacta jacula in ² casas, quæ more Gallico stramentis erant tectæ, jacere cæperunt. Hæc celeriter ignem comprehenderunt, et venti magnitudine in omnem castrorum locum distulerunt. Hostes, maximo clamore insecuti, quasi partâ jam atque exploratà victorià, turres, testudinesque agere, et scalis vallum ascendere cœperunt. At tanta militum virtus, atque præsentia animi fuit, ut quum undique flammâ torrerentur, maximâque telorum multitudine premerentur, suaque omnia impedimenta, atque omnes fortunas conflagrare intelligerent: non modò demigrandi caussa de vallo decederet nemo, sed penè ne respiceret quidem quisquam, ac tum omnes acerrime fortissimeque pugnarent. His dies nostris longe gravissimus fuit: sed tamen hunc habuit eventum, ut eo die maximus numerus hostium vulneraretur; atque interficeretur; ut se sub ipso vallo constipaverant, recessumque primis ultimi non dabant. Paullulum quidem intermissa flamma, et quodam loco turri adacta, et contingente vallum, tertiæ cohortis centuriones ex eo quo stabant, loco recesserunt, suosque omnes removerunt; nutu vocibusque hostes, "si introire vellent," vocare coperunt: quorum progredi ausus est Tum ex omni parte lapidibus conjectis deturbati, turrisque succensa est.

XLIII. Erant in eâ legione fortissimi viri centuriones, <sup>3</sup> qui jam primis ordinibus appropinquarent, T. Pulfio et L. Varenus. Ii perpetuas controversias inter se habebant, uter alteri anteferretur, omnibusque annis, de loço, summis simultatibus contendebant. Ex iis Pulfio, quum acerrime ad munitiones pugnaretur: "Quid dubitas," inquit, "Varene? aut quem locum probandæ virtutis tuæ exspectas? hic dies, hic dies de nostris controversiis judicabit." Hæc quum dixisset, pro-

#### NOTES.

1 Fusili ex argillà glandes, &c.] Red hot balls made of clay were thrown with slings, &c.

2 Casas, quæ more Gallico stramentis erant tectæ.] Huts or cottages, which were thatched in the manner of the Gauls.

3 Qui jam primis ordinibus appropinquarent.] Who already were advancing to the first orders. In the Roman legions the centurions took precedence of one another, according to the rank of the century they commanded. The rank of each century was reckoned from the second century of the tenth or last maniple of the hastati, which in rank was the lowest, to the first century of the first maniple of the triarii, which was the highest. The promotion of centurions was regular through all the sixty centuries of the legion, from the lowest to the highest rank.

cedit extra munitiones, et quæ pars hostium confertissima visa est, in cam irrumpit. Nec Varenus quidem tum vallo sese continet, sed omnium veritus existimationem subsequitur, mediocri spatio relicto. Pulfio pilum in hostes mittit, atque unum ex multitudine procurrentem transjicit: quo percusso et exanimato, hunc cutis protegunt hostes, et in illum universi tela conjiciunt, neque dant regrediendi facultatem. Transfigitur scutum Pulfioni, et 1 verutum in balteo defigitur. Avertit his sasus vaginam, et gladium educere conantis dextram moratur manum, impeditumque hostes circumsistunt. Succurrit inimicus illi Varenus, et laboranti subvenit. Ad hunc se confestim à Pulfione omnis multitudo convertit. Illum veruto transfixum arbitrantur. Illic verò occursat ociùs gladio, cominùsque rem gerit Varenus; atque, uno interfecto, reliquos paullum propellit. Dum cupidius instat, in locum inferiorem dejectus concidit. Huic rursus circumvento fert subsidium Pulfio: atque ambo incolumes, compluribus interfectis, summâ cum laude sese intra munitiones recipiunt. Sic fortuna in contentione, et certamine utrumque versavit, ut alter alteri inimicus auxilio salutique esset; neque dijudicari posset, uter utri virtute anteferendus videretur.

XLIV. Quantò erat in dies gravior atque asperior oppugnatio, et maximè quòd, magna parte militum confecta vulneribus, res ad paucitatem defensorum pervenerat: tantò crebriores litteræ nunciique ad Cæsarem mittebantur; quorum pars deprehensa, in conspectu nostrorum militum cum cruciatu necabatur. Erat unus intus Nervius nomine Vertico, loco natus honesto, qui à prima obsidione ad Ciceronem profugerat, suamque ei fidem præstiterat. Hic servo, spe libertatis, magnisque persuadet præmiis, ut litteras ad Cæsarem deferat. Has ille in jaculo illigatas affert, et Gallus inter Gallos sine ulla suspicione versatus, ad Cæsarem pervenit: ab eo de periculo Cicero-

nis, legionisque cognoscit.

XLV. Cæsar, acceptis litteris circiter horâ xı diei statim nuncium in Bellovacos ad M. Crassum quæstorem mittit, cujus hiberna aberant ab eo millia passuum xxv. Jubet mediâ nocte legionem proficisci, celeriterque ad se venire. Exiit cum nuncio Crassus. Alterum ad C. Fabium legatum mittit, ut in Atrebatium fines legionem adducat quà sibi iter faciendum sciebat. Scribit Labieno, si Reip. commodo facere possit, cum legione ad fines Nerviorum veniat. Reliquam partem exercitûs, quòd paullò aberat longiùs, non putat exspectan-

dam: equites circiter co ex proximis hibernis cogit.

XLVI. Horâ circiter III ab antecursoribus de Crassi adventu certior est factus: eo die millia passuum xx progreditur. Crassum Samaro-

# NOTES.

<sup>1</sup> Verutum in balteo defigitur.] A dart pierced his belt.

2 Qui sibi iter faciendum sciebat.

brivæ præficit; legionemque ei attribuit, quòd ibi impedimenta exercitûs, obsides civitatum, litteras publicas, frumentumque omne, 'quod eò tolerandæ hiemis caussâ devexerat, relinquebat. Fabius, ut imperatum erat, non ita multûm moratus, in itinere cum legione occurrit. Labienus interitu Sabini et cæde cohortum cognitâ, quum omnes ad eum Trevirorum copiæ venissent, veritus, si ex hibernis fugæ similem profectionem fecisset, hostium impetum sustinere non posset, præsertim quos recenti victorià efferri sciret; litteras Cæsari dimittit, quanto cum periculo legionem ex hibernis educturus esset: rem gestam in Eburonibus perscribit: docet omnes peditatûs equitatûsque copias Trevirorum 111 millia passuum longè ab suis castris consedisse.

XLVII. Cæsar, consilio ejus probato, etsi, opinione III legionum dejectus, ad 11 redierat, tamen unum communis salutis auxilium in celeritate ponebat. Venit magnis itineribus in Nerviorum fines. Ibi ex captivis cognoscit, quæ apud Ciceronem gerantur, quantòque in periculo res sit. Tum cuidam ex equitibus Gallis magnis præmiis persuadet, utì ad Ciceronem epistolam deferat. 2 Hanc Græcis conscriptam litteris mittit, ne, interceptà epistolà, nostra ab hostibus consilia cognoscantur. Si adire non possit, 3 monet ut tragulam cum epistolà ad amentum deligatà, intra munitiones castrorum abjiciat. litteris scribit, "se cum legionibus profectum celeriter affore:" hortatur, "ut pristinam virtutem retineat." Gallus periculum veritus, ut erat præceptum, tragulam mittit. Hæc casu ad turrim adhæsit, neque ab nostris biduo animadversa; tertio die à quodam milite conspicitur; dempta ad Ciceronem defertur. Ille perlectam in conventu militum recitat, maximaque omnes lætitia afficit. Tum fumi incendiorum procul videbantur; quæ res omnem dubitationem adventûs legionum expulit.

XLVIII. Galli, re cognitâ per exploratores, obsidionem relinquunt, ad Cæsarem omnibus copiis contendunt. Eæ erant armatorum circiter millia Lx. Cicero, datâ facultate, Gallum ab eodem Verticone, quem suprà demonstravimus, repetit, qui litteras ad Cæsarem deferat: hunc admonet, iter cautè diligenterque faciat: perscribit in litteris, "hostes ab se discessisse, omnemque ad eum multitudinem convertisse." Quibus litteris circiter mediâ nocte, Cæsar, allatis, suos facit certiores; eos-

#### NOTES.

1 Quod eò tolcrandæ hiemis caussá devexerat.] Which he had there brought together, for provisions during the winter.

2 Hanc Græcis conscriptum litteris mittit.] This letter he sent written in the Greek alphabet. Cæsar does not here, as in the case of the Helvetii, mean that the Greek letters were used to express the words of the language of the writer, but that the letter was actually written in the

Greek language.

S Monet ut tragulam cum epistola ad amentum deliguta, intra, &c.] He instructs him, that he should throw a javelin, with the letter tied to the strap, within the fortifications. The strap was used for the purpose of throwing the javelin with greater celerity.

que ad dimicandum animo confirmat. Postero die, luce primâ, movet castra; et circiter millia passuum IV progressus, trans vallem magnam et rivum, hostium multitudinem conspicatur. Erat magni periculi res, cum tantis copiis iniquo loco dimicare. Tamen quoniam liberatum obsidione Ciceronem sciebat, eoque omnino remittendum de celeritate existimabat, consedit, et, quàm æquissimo loco potest, castra communit; atque hæc, etsi erant exigua per se, vix hominum millium VII, præsertim nullis cum impedimentis; tamen angustiis 'viarum quàm maximè potest, contrahit, eo consilio, ut in summam contemptionem hostibus veniat. Interim speculatoribus in omnes partes dimissis, explorat, quo commodissimè itinere vallem transire posset.

XLÍX. Eo die parvulis equestribus prœliis ad aquam factis, utrique sese, suo loco continent. Galli, quòd ampliores copias, quæ nondum convenerant, exspectabant: Cæsar, si fortè timoris simulatione hostes in suum locum elicere posset citra vallem, ut pro castris prœlio contenderet: si id efficere non posset, ut, exploratis itineribus, minore cum periculo vallem rivumque transiret. Primâ luce hostium equitatus ad castra accedit, prœliumque cum nostris equitibus committit. Cæsar consultò equites cedere, seque in castra recipere jubet; simul ex omnibus partibus castra altiore vallo muniri, portasque obstrui, atque in iis administrandis rebus quàm maximè concursari, et cum

simulatione agi timoris jubet.

L. Quibus omnibus rebus hostes invitati <sup>2</sup>copias transducunt, aciemque iniquo loco constituunt: nostris verò etiam de vallo deductis, propiùs accedunt, et tela intra munitionem ex omnibus partibus conjiciunt: præconibusque circummissis, pronunciari jubent, "seu quis Gallus, seu Romanus velit ante horam tertiam ad se transire, sine periculo licre; post id tempus non fore potestatem;" ac sic nostros contempserunt, ut, <sup>3</sup>obstructis in speciem portis singulis ordinibus cespitum, quòd ea non posse introrumpere videbantur, alii vallum manu scandere, alii fossas complere inciperent. Tunc Cæsar, omnibus portis eruptione factà, equitatuque emisso, celeriter hostes dat in fugam, sic ut omnino pugnandi caussà resisteret nemo: magnumque ex his numerum occidit, atque omnes armis exuit.

LI. Longiùs prosequi veritus, quòd silvæ paludesque intercedebant; neque etiam parvulo detrimento illorum, locum relinqui videbat, omnibus suis incolumibus copiis, eodem die ad Ciceronem pervenit. Institu-

# NOTES.

2 Copias transducunt.] They lead over their forces. Namely across the river and valley.

<sup>1</sup> Viarum.] The viw were streets, or intervals, separating the tents of the different troops from each other. Of these, there were generally five running in the length of the camp, that is, from the porta prætoria to the porta decumana; and three across, one in the lower part of the camp, called quintana, and two in the upper, named principia. The rows of tents between the viæ were called strigg.

<sup>3</sup> Obstructis in speciem portis singulis ordinibus cespitum.] The gates being in appearance shut up, but only with a single row of sods.

tas turres, testudines, munitionesque hostium admiratur. Legione productà, cognoscit non decimum quemque esse relictum militem sine vulnere. Ex his omnibus judicat rebus, quanto cum periculo, et quantâ cum virtute, sint res administratæ: Ciceronem pro ejus merito, legionemque collaudat: centuriones sigillatim, tribunosque militum appellat, quorum egregiam fuisse virtutem, testimonio Ciceronis, cognoverat. De casu Sabini et Cottæ certiùs ex captivis cognoscit. Postero die, concione habità, rem gestam proponit; milites consolatur, et confirmat: quod detrimentum culpa et temeritate legati sit acceptum, hoc æquiore animo ferendum docet: quòd beneficio Deorum immortalium et virtute eorum expiato incommodo, neque hostibus

diutina lætatio, neque ipsis longior dolor relinquatur.

LII. Interim ad Labienum per Rhemos, incredibili celeritate, de victorià Cæsaris fama perfertur; ut quum ab hibernis Ciceronis millia passuum L abesset, eôque post horam IX diei Cæsar pervenisset, ante mediam noctem ad portas castrorum clamor oriretur; quo clamore significatio victoriæ, gratulatioque ab Rhemis Labieno fieret. Hâc famá ad Treviros perlatâ, Indutiomarus, qui postero die castra Labieni oppugnare decreverat, noctu profugit, copiasque omnes in Treviros reducit. Cæsar Fabium cum legione in sua remittit hiberna: ipse cum III legionibus circum Samarobrivam <sup>1</sup> trinis hibernis hiemare constituit: et, quòd tanti motus Galliæ exstiterant, totam hiemem ipse ad exercitum manere decrevit. Nam illo incommodo de Sabini morte perlato, omnes ferè Galliæ civitates de bello consultabant, nuncios legationesque in omnes partes dimittebant: et quid reliqui consilii caperent, atque unde initium belli fieret, explorabant; nocturnaque in locis desertis consilia habebant: neque ullum ferè totius hiemis tempus intercessit sine sollicitudine Cæsaris, quin aliquem de conciliis et motu Gallorum nuncium acciperet. In his ab L. Roscio legato, quem legioni XIII præfecerat, certior est factus, "magnas Gallorum copias earum civitatum, quæ 2 Armoricæ appellantur, oppugnandi sui caussa convenisse: neque longiùs millia passuum viii ab hibernis suis abfuisse, sed nuncio allato de victorià Cæsaris, discessisse, adeò ut fugæ similis discessus videretur.

LIII. At Cæsar, principibus cujusque civitatis ad se vocatis, alias territando, quum se scire quæ fierent, denunciaret, alias cohortando, magnam partem Galliæ in officio tenuit. Tamen Senones, quæ est civitas in primis firma, et magnæ inter Gallos auctoritatis, Cavarinum, quem Cæsar apud eos regem constituerat (cujus frater Moritasgus, adventu in Galliam Cæsaris, cujusque majores regnum obtinuerant) interficere publico consilio conati: quum ille præsensisset, ac profugisset, usque ad fines insecuti, regno domoque expulerunt; et missis ad Cæsarem satisfaciundi caussa legatis, quum is omnem ad se sena-

#### NOTES.

<sup>1</sup> Trinis hibernis.] In three winter quarters. That is, each legion had its particular fortified winter encampment.

<sup>2</sup> Armoricæ. The people of these states inhabited the late province of Bre-

tum venire jussisset, dicto audientes non fuerunt: tantumque apud homines barbaros valuit, esse repertos aliquos principes belli inferendi, tantamque omnibus voluntatum commutationem attulit, ut præter Æduos et Rhemos, (quos præcipuo semper honore Cæsar habuit, alteros pro vetere ac perpetuâ erga populum Romanum fide; alteros pro recentibus belli Gallici officiis;) nulla ferè fuerit civitas non suspecta nobis. Idque adeò haud scio mirandumne sit quum compluribus aliis de caussis, tum maximè, ¹quòd, qui virtute belli omnibus gentibus præferebantur, tantum se ejus opinionis deperdidisse, ut

populi R. imperia perferrent, gravissimè dolebant.

LIV. Treviri verò atque Indutiomarus totius hiemis nullum tempus intermiserunt, quin trans Rhenum legatos mitterent, civitates sollicitarent, pecunias pollicerentur: magnâ parte exercitûs nostri interfectâ, multo minorem superesse dicerent partem. Neque tamen ulli civitati Germanorum persuaderi potuit, ut Rhenum transiret; quum "se bis expertos" dicerent, "Ariovisti bello, et Tenchtherorum transitu, non esse fortunam ampliùs tentaturos." Hac spe lapsus Indutiomarus, nihilo minùs 2 copias cogere, exigere à finitimis, equos parare, exules damnatosque totâ Galliâ magnis præmiis ad se allicere cæpit: ac tantam sibi jam iis rebus in Galliâ auctoritatem comparaverat, ut undique ad eum legationes concurrerent, gratiam atque amicitiam publicè privatimque peterent.

LV. Ubi intellexit ultro ad se veniri; alterâ ex parte Senones Carnutesque, <sup>3</sup> conscientiâ facinoris instigari; alterâ Nervios Atuaticosque bellum Romanis parare; <sup>4</sup> neque sibi voluntariorum copias defore, si ex finibus suis progredi cæpisset; armatum concilium indicit. Hoc, more Gallorum, est initium belli, quò, lege communi, omnes puberes armati convenire coguntur; et qui ex iis novissimus venit, in conspectu multitudinis omnibus cruciatibus affectus necatur. In eo concilio Cingetorigem, alterius principem factionis, generum suum, quem suprà demonstravimus Cæsaris secutum fidem, ab eo non discessisse, <sup>5</sup> hostem judicat, <sup>6</sup> bonaque ejus publicat. His rebus confectis, in concilio pronunciat, accersitum se à Senonibus et Carnutibus, aliisque

#### NOTES.

1 Quòd, qui virtute belli omnibus gentibus præferebantur, tantum, &c.] That, they who by their courage and skill in war excelled all nations, had lost so much of this reputation of power, as to be forced to submit to the authority of the Roman people.

2 Copias cogere, exigere à finitimis, equos parare.] To raise troops, to request them of the neighbouring states, and to provide cavalry. In many editions the reading is copias cogere, exercere, à finitimis equos parare, which will then be, to raise troops, to train them, and to procure cavalry from the neighbouring states.

3 Conscientià facinoris instigari.] To be

instigated by a consciousness of having offended. The Senones for having attempted to kill their king Cavarinus, and for having forced him from his kingdom and home. The Carnutes for having murdered their chief magistrate Tasgetius.

4 Neque sibi voluntariorum copias defore.] Nor would there be wanting troops, that of their own accord would join him.

5 Hostem judicat.] Proclaims him an enemy or traitor. Some read, hostem judicandum curat.

6 Bonaque ejus publicat.] And confiscated his estates.

compluribus Galliæ civitatibus: ¹huc iter facturum per fines Rhemorum, eorumque agros populaturum: ac priùs quàm id faciat, cas-

tra Labieni oppugnaturum: quæque fieri velit, præcipit.

LVI. Labienus quum et loci natura et manu munitissimis castris sese contineret, de suo ac legionis periculo nihil timebat: sed, ne quam occasionem rei benè gerendæ dimitteret, cogitabat. Itaque, à Cingetorige atque ejus propinquis oratione Indutiomari cognitâ, quam in concilio habuerat, nuncios mittit ad finitimas civitates, equitesque undique convocat. Iis certam diem conveniendi dicit. Interim propè quotidie cum omni equitatu Indutiomarus sub castris ejus vagabatur, aliàs ut situm castrorum cognosceret, aliàs colloquendi aut territandi caussa. Equites plerumque omnes tela intra vallum conjiciebant. Labienus suos intra munitiones continebat, timorisque opinionem,

quibuscunque poterat rebus, augebat.

LVII. Quum majore in dies contemptione Indutiomarus ad castra accederet; nocte unà, intromissis equitibus omnium finitimarum civitatum, quos accersendos curaverat, tantâ diligentia omnes suos custodiis intra castra continuit, ut nullà ratione ea res enunciari, aut ad Treviros perferri posset. Interim, ex consuetudine quotidianâ, Indutiomarus ad castra accedit, atque ibi magnam partem diei consumit: equites tela conjiciunt, et magna contumelia verborum nostros ad pugnam evocant. Nullo à nostris dato responso, ubi visum est, sub vesperum dispersi ac dissipati discedunt. Subitò Labienus duabus portis omnem equitatum emittit: præcipit atque interdicit, perterritis hostibus atque in fugam conjectis, quod fore, sicut accidit, videbat, omnes unum peterent Indutiomarum, neu quis quemquam priùs vulneraret, quàm illum interfectum videret: 2 quòd morâ reliquorum illum spatium nactum, effugere nolebat: magna proponit iis, qui occiderint, præmia: submittit cohortes equitibus subsidio. Comprobat hominis consilium fortuna: et quum unum omnes peterent, in ipso fluminis vado deprehensus Indutiomarus interficitur, caputque ejus refertur in castra. Redeuntes equites, quos possunt, consectantur atque occidunt. Hâc re cognitâ, omnes Eburonum et Nerviorum, quæ convenerant, copiæ discedunt: paullòque habuit post id factum Cæsar quietiorem Galliam.

# NOTES.

2 Quòd morá reliquorum illum spatium

nactum, effugere nolebat.] Because he was unwilling, that he should have time to escape by their delay, occasioned in the pursuit of others.

<sup>1</sup> Huciter facturum per fines Rhemorum.]
To these people he intended to march, through the territories of the Rhemi.

# DE BELLO GALLICO.

# LIBER VI.

# ARGUMENT.

The Senones and Carnutes are overcome. Labienus defeats the Treviri.

Cæsar having again constructed a bridge over the Rhine, crosses it.

He describes the manners of the Gauls and Germans. Cæsar, through
want of provisions, recrosses the Rhine and overcomes Ambiorix.

The Sigambri attack Cicero's camp; but are forced to desist and return home.

I. MULTIS de caussis Cæsar majorem Galliæ motum exspectans, per M. Silanum, C. Antistium Reginum, T. Sextium legatos delec-

# NOTES.

1 Per M. Silanum, C. Antistium Reginum, &c.] By the legates M. Silanus, C. Antistius Reginus, and T. Sextius, he (Casar) resolved to make a new levy of soldiers. In the early periods of the Roman republic, the following was the method of forming an army. Four legions were generally raised each year, of which two were assigned to each consul. The number of legions was not always confined to four, for sometimes ten, eighteen, twenty, twenty-three, &c. were raised, hesides the forces of the allies. The consuls, having entered on their office, appointed a day for all those of an age liable to military duty, which was from seven-teen to forty-six, to assemble in the capitol; where the consul, and six military tribunes for each legion to be raised, attended. The people present were divided into their tribes, and subdivided into their classes and centuries. Lots were

cast, which tribe should be taken: out of the tribe on which the lot fell, four men were selected as nearly alike one another as possible. Of these men the tribunes of the first legion had the first choice, those of the second, the second, those of the third, the third, and those of the fourth had to receive the one left. Four others were then again selected from the tribe, when the tribunes of the second legion had the first choice, those of the first the last. In this alternate manner, they pro-ceeded, until the members of each of the four legions were completed. When the levy was finished, a soldier was chosen to repeat the words of the military oath, each one swearing after him. The form of this oath was not always the same: the substance however of it was that they would obey their commander, and not desert their standards. The following military oath was used in the time of Vigetius,

tum habere instituit. Simul ab Cn. Pompeio Proconsule petit, quoniam ipse ad urbem cum imperio, Reipublicæ caussâ, maneret, quos ex ¹Cisalpinâ Galliâ consulis sacramento, rogavisset, ad signa convenire, et ad se proficisci juberet: magni interesse, etiam in reliquum tempus, ad opinionem Galliæ existimans, tantas videri Italiæ facultates, ut si quid esset in bello detrimenti acceptum, non modò id brevi tempore sarciri, sed etiam majoribus adaugeri copiis posset. Quod quum Pompeius et Reipublicæ et amicitiæ tribuisset: celeriter confecto per suos delectu, tribus ante exactam hiemem et constitutis et adductis legionibus, ² duplicatoque earum cohortium numero quas cum Q. Titurio amiserat: et celeritate et copiis docuit, quid populi R. disciplina atque opes possent.

II. Interfecto Indutiomaro, ut docuimus, ad ejus propinquos à Treviris imperium defertur. Illi finitimos Germanos solicitare, et pecuniam polliceri non desistunt. <sup>3</sup> Quum ab proximis impetrare non possent ulteriores tentant. Inventis nonnullis, civitatis jurejurando inter se confirmant, obsidibusque de pecunia cavent; Ambiorigem sibi societate et fædere adjungunt. Quibus rebus cognitis, Cæsar, quum undique bellum parari videret; Nervios, Atuaticos, ac Menapios, adjunctis <sup>4</sup> cisrhenanis omnibus Germanis, esse in armis, Senones ad imperatum non venire, et cum Carnutibus finitimisque givitatibus consilia communicare, à Treviris Germanos crebris lega-

III. Itaque nondum hieme confectà, proximis iv legionibus coactis, de improviso in fines Nerviorum contendit; et priùs quàm illi aut convenire, aut profugere possent, magno pecoris atque hominum numero capto, atque eà prædà militibus concessà vastatisque agris, in deditionem venire, atque obsides sibi dare coëgit. Eo celeriter confecto negotio, rursus legiones in hiberna reduxit. Concilio Galliæ primo vere, ut instituerat, indicto, quum reliqui præter Senones, Carnutes, Trevirosque venissent: initium belli ac defectionis hoc esse

tionibus sollicitari, maturiùs sibi de bello cogitandum putavit.

# NOTES.

under the Christian emperors. Per Deum, et per Christian, et per Spiritum Sanctum, et per majestatem Imperatoris. By God, and by Christ, and by the Holy Ghost, and by the majesty of the Emperor. Persons called conquisitores were often sent through the country to raise soldiers, and force people to enrol themselves. Until the time of the consul Marius, the Romans admitted none of their lowest class of citizens to be enrolled as soldiers.

1 Cisalpina Gallia.] This district com-

prehended the north of Italy.

2 Duplicatoque earum cohortium numero, &c.] The number of the cohorts he had lost by Q. Titurius, being doubled. The number of cohorts lost by Titurius was

fifteen, consequently the reinforcement Casar received must have been thirty cohorts, or three legions, making about four-

teen thousand men.

3 Quum ab proximis impetrare non possent ulteriores tentant, &c.] When they could not obtain this of the neighbouring Germans, they had recourse to those Germans, that dwelt at a great distance. Having found some of these nations willing to assist them; the states bind themselves to one another by an oath for the performance of the treaty; the Trevii moreover give hostages as security for the payment of the money, promised as a recompense.

4 Cisrhenanis.] These were the Neme-

tes, Tribocci, Ubii, and Batavi.

arbitratus, ut omnia postponere videretur, concilium in <sup>1</sup>Lutetiam Parisiorum transfert. Confines erant hi Senonibus, civitatemque patrum memorià conjunxerant; sed ab hôc concilio abfuisse existimabantur. 2 Hâc re pro suggestu pronunciatâ, eodem die cum legionibus

in Senones proficiscitur magnisque itineribus eò pervenit.

IV. Cognito ejus adventu, Acco, qui princeps ejus concilii fuerat, jubet in oppida multitudinem convenire. Conantibus, priùs quàm id effici posset, adesse Romanos nunciatur. Necessariò sententia desistunt, legatosque deprecandi caussà ad Cæsarem mittunt: adeunt per Æduos quorum antiquitus erant in fide civitas. Libenter Cæsar, petentibus Æduis, dat veniam, excusationemque accipit, quòd æstivum tempus instantis belli, non quæstionis, esse arbitrabatur. Obsidibus imperatis centum, hoc Æduis custodiendos tradit. Eòdem Carnutes legatos obsidesque mittunt, usi deprecatoribus Rhemis, quorum erant in clientela: eadem ferunt responsa. Peragit consilium Cæsar, equi-

tesque imperat civitatibus.

V. Hâc parte Galliæ pacatâ, totus et mente et animo in bellum Trevirorum et Ambiorigis insistit. Cavarinum cum equitatu Senonum secum proficisci jubet, ne quis aut ex hujus iracundia, aut ex eo, quod meruerat odio, civitatis motus existat. 3 His rebus constitutis, quòd pro explorato habebat Ambiorigem prælio non esse certaturum, reliqua ejus consilia animo circumspiciebat. Erant Menapii propinqui Eburonum finibus, perpetuis paludibus silvisque muniti, qui uni ex Gallià de pace ad Cæsarem legatos nunquam miserant: cum iis esse hospitium Ambiorigi sciebat: item per Treviros venisse Germanis in amicitiam cognoverat. Hæc priùs illi detrahenda auxilia existimabat, quàm ipsum bello lacessendum: ne, desperata salute, aut se in Menapios abderet, aut cum transrhenanis congredi cogeretur. Hôc inito concilio, totius exercitûs impedimenta ad Labienum in Treviros mittit duasque legiones ad eum proficisci jubet. Ipse, cum legionibus expeditis v, in Menapios proficiscitur. Illi, 4 nullà coactâ manu, loci præsidio freti, in silvas paludesque confugiunt, suaque eòdem conferunt.

VI. Cæsar, partitis copiis cum C. Fabio legato, et M. Crasso quæstore, celeriterque effectis pontibus, 5 adiit tripartitò: 6 ædificia

#### NOTES.

1 Lutetiam Parisiorum. | Paris the capital of the present French empire.

2 Hâc re pro suggestu pronunciatâ.] This being pronounced from the tribunal. The suggestus was an elevated place where the speaker stood.

3 His rebus constitutis, quòd pro explorato habebat, &c.] These things being settled, for he was well assured that Ambiorix would not contend with him in battle, &c.

4 Nulla coacta munu.] They having as-

sembled no forces.

5 Adiit tripartito.] He marched to them with his army divided in three parts, or in three columns. By this is meant that Cæsar invaded the country of the Menapii, in three places.

6 Ædificia vicosque incendit.] It was Cæsar's custom in his Gallic wars, when marching through the enemy's country, to burn towns and buildings, and to destroy, or take away every thing that might serve to support the inhabitants.

vicosque incendit, magno pecoris atque hominum numero potitur. Quibus rebus coacti Menapii, legatos ad eum, pacis petendæ caussâ, mittunt. Ille, obsidibus acceptis, hostium se habiturum numero confirmat, si aut Ambiorigem, aut ejus legatos finibus suis recepissent. His confirmatis rebus, Comium Atrebatem cum equitatu, custodis

loco, in Menapiis relinquit: ipse in Treviros proficiscitur.

VII. Dum hæc à Cæsare geruntur, Treviri, magnis coactis peditatûs equitatûsque copiis, Labienum cum unâ legione, quæ in eorum finibus hiemaverat, adoriri parabant. Jamque ab eo non longiùs bidui viâ aberant, quum duas venisse legiones missu Cæsaris cognoscunt. Positis castris à millibus passuum xv, auxilia Germanorum exspectare constituunt. Labienus, hostium cognito consilio, sperans temeritate eorum fore aliquam dimicandi facultatem, præsidio v cohortium impedimentis relicto, cum xxv cohortibus magnoque equitatu contra hostem proficiscitur, et mille passuum intermisso spatio, castra communit. Erat inter Labienum atque hostem difficili transitu flumen, ripisque præruptis. Hoc neque ipse transire habebat in animo, neque hostes transituros existimabat. Augebatur auxiliorum quotidie spes. Loquitur in concilio palàm; "quoniam Germani appropinquare dicuntur, 1 sese suas exercitûsque fortunas in dubium non devocaturum, et postero die prima luce castra moturum." Celeriter hæc ad hostes deferuntur, ut ex magno Gallorum equitatûs numero nonnullos Gallicis rebus favere natura cogebat. Labienus, noctu tribunis militum <sup>2</sup> primisque ordinibus coactis, quid sui consilii sit, proponit: et quò faciliùs hostibus timoris det suspicionem, majore strepitu et tumultu, quam populi R. fert consuetudo, castra moveri jubet. His rebus fugæ similem profectionem efficit. Hæc quoque per exploratores ante lucem, in tanta propinquitate castrorum, ad hostes deferuntur.

VIII. Vix agmen novissimum extra munitiones processerat, cùm Galli cohortati inter se, "ne speratam prædam ex manibus dimitterent: longum esse, perterritis Romanis, Germanorum auxilium exspectare: neque suam pati dignitatem, ut tantis copiis tam exiguam manum, præsertim fugientem atque impeditam, adoriri non audeant;" flumen transire, et iniquo loco prælium committere non dubitant. Quæ fore suspicatus Labienus, ut omnes citra flumen eliceret, eâdem usus simulatione itineris, placidè progrediebatur. Tum præmissis paullùm impedimentis, atque in tumulo quodam collocatis; "Habetis," inquit, "milites, quam petistis, facultatem: hostem impedito atque iniquo loco tenetis: præstate eandem nobis ducibus virtutem, quam sæpenumero Imperatori præstitistis: eum adesse, et hæc coràm cernere existimate." Simul signa ad hostem converti, aciemque dirigi jubet: et paucis turmis præsidio ad impedimenta dimissis, reliquos equites ad latera dispo-

#### NOTES.

<sup>1</sup> Sese suas exercitasque fortunas in dubium non devocaturum.] That he (Labienus) would not hazard himself, and the army, any longer.

<sup>2</sup> Primisque ordinibus coactis.] Some read primisque ordinibus convocutis.

nit. Celeriter nostri, clamore sublato, pila in hostes jaciunt. Illi, ubi præter spem, quos fugere credebant, 'infestis signis ad se ire viderunt, impetum modò ferre non potuerunt: ac primo concursu in fugam conjecti, proximas silvas petiverunt; quos Labienus equitatu consectatus, magno numero interfecto, compluribus captis, paucis pòst diebus civitatem recepit. Nam Germani, qui auxilio veniebant, perceptâ Trevirorum fugâ, sese domum contulerunt. Cum iis propinqui Indutiomari, qui defectionis auctores fuerant, comitati eos ex civitate excessere. Cingetorigi, quem ab initio permansisse in officio demon-

stravimus, principatus atque imperium est traditum.

IX. Cæsar, postquam ex Menapiis in Treviros venit, duabus de caussis Rhenum transire constituit; quarum erat altera, quòd auxilia contra se Treviris miserant, altera, ne Ambiorix receptum ad eos haberet. His constitutis rebus, paullùm supra eum locum, quo antea exercitum transduxerat, facere pontem instituit. Nota atque instituta ratione, magno militum studio, paucis diebus, opus afficitur. Firmo in Treviris præsidio ad pontem relicto, ne quis ab iis subitò motus oriretur; reliquas copias, equitatumque, transducit. Ubii, qui antè obsides dederant, atque in deditionem venerant, purgandi sui caussa ad eum legatos mittunt; qui doceant, "neque ex sua civitate auxilia in Treviros missa, neque ab se fidem læsam;" petunt atque orant, ut sibi parcat, ne communi odio Germanorum innocentes pro nocentibus pænas pendant: si amplius obsidum velit dare" pollicentur. Cognità Cæsar caussa, reperit ab Suevis auxilia missa esse; Ubiorum satisfactionem accepit: aditus viasque in Suevos perquirit.

X. Interim, paucis pòst diebus, fit ab Ubiis certior, Suevos omnes in unum locum copias cogere, atque iis nationibus, quæ sub eorum sunt imperio, denunciare, ut auxilia peditatûs equitatûsque mittant. His cognitis rebus, rem frumentariam providet, castris idoneum locum deligit: Ubiis imperat, ut pecora deducant, suasque omnia ex agris in oppida conferant; sperans barbaros atque imperitos homines inopià cibariorum adductos, ad iniquam pugnandi conditionem posse deduci. Mandat, ut crebros exploratores in Suevos mittant, quæque apud eos gerantur, cognoscant. Illi imperata faciunt, et paucis diebus intermissis, referunt; "Suevos omnes, posteaquam certiores nuncii de exercitu Romanorum venerant, cum omnibus suis sociorumque copiis, quas coegissent, penitus ad extremos fines sese recepisse. Silvam esse ibi infinitæ magnitudinis, quæ appellatur Bacenis: hanc

#### NOTES.

1 Infestis signis ad se ire viderunt.] When they saw the Romans marching to

attack them.

3 Bacenis.] This was an extensive forest in the north of Germany, of which Hartzwald, in the principality of Brunswick, seems to have been a part. The Bacenis was a part of the Hercynian forest, which covered the greatest part of the northern extremity of Germany.

4 Hanc longe introrsus pertinere.] That this forest extends for into the interior.

<sup>2</sup> Notá atque institutá ratione, mugno militum studio, paucis diebus, opus afficitur.] The form of the bridge being devised, and determined on, by the great industry of the soldiers, the work therefore was in a few days completed.

longè introrsus pertinere, et pro nativo muro objectam, 1 Cheruscos à Suevis, Suevosque à Cheruscis injuriis incursionibusque prohibere: ad ejus initium silvæ Suevos adventum Romanorum exspectare constituisse."

XI. Quoniam ad hunc locum perventum est, non alienum esse videtur de Galliæ Germaniæque moribus, et quo differant eæ nationes inter sese, proponere. In Gallia non solum in omnibus civitatibus atque pagis partibusque, sed penè etiam in singulis domibus 2 factiones sunt: earumque factionum sunt principes qui summam auctoritatem eorum judicio habere existimantur: quorum ad arbitrium judiciumque summa omnium rerum consiliorumque redeat. Idque ejus rei caussa antiquitus institutum videtur, ne quis ex plebe contra potentiorem auxilii egeret. Suos enim opprimi quisque et circumveniri non patitur: neque, aliter si faciat, ullam inter suos habeat auctoritatem. Hæc eadem ratio est in summâ totius Galliæ. Namque omnes

civitates in partes divisæ sunt duas.

XII. Quum Cæsar in Galliam venit, alterius factionis principes erant Ædui, alterius Sequani. Ii quum per se minus valerent, quòd summa auctoritas antiquitus erat in Æduis, magnæque eorum erant clientelæ, Germanos atque Ariovistum sibi adjunxerant, eosque ad se magnis jacturis pollicitationibusque produxerant. Præliis verò compluribus factis secundis, atque omni nobilitate Æduorum interfectâ, tantum potentia antecesserant, ut magnam partem clientium ab Æduis ad se transducerent, obsidesque ab iis principum filios acciperent, et publicè jurare cogerent, nihil se contra Sequanos consilii inituros: et partem finitimi agri per vim occupatam possiderent, Galliæque totius principatum obtinerent. Quâ necessitate adductus Divitiacus, <sup>3</sup> auxilii petendi caussa Romam ad Senatum profectus, infecta re redierat. Adventu Cæsaris, facta commutatione rerum, obsidibus Æduis redditis, veteribus, clientelis restitutis, novis per Cæsarem comparatis, 4 (quòd ii, qui se ad eorum amicitiam aggregaverant, meliore conditione atque imperio æquiore se uti videbant; reliquis rebus eorum

## NOTES.

1 Cheruscos.] These people by some are supposed to have inhabited the district

are supposed to have inhabited the district which formed the principality of Lunenburg; by others the place of their abode is said to have been the district in Upper Saxony, known by the name of Mansfeld.

2 Factiones sunt.] These factions, or parties into which the people of Gaul were divided, were occasioned by the contests of their principal men, to be intrusted with the government of the country. Most of the states of Gaul annually elected a of the states of Gaul annually elected a magistrate or governor.

3 Auxilii petendi caussa Romam, &c.] It was customary for all those nations in alliance with the Roman people, when in danger of being overcome, or attacked by their enemies, to send an embassy to the Roman Senate, to request assistance, which was seldom denied. In regal governments, the application was often made personally

by the king.

4 Quòd ii, qui se ad eorum amicitiam aggregaverant, meliore conditione atque imperio æquiore se uti videbant.] For they perceived that those who had united themselves to them, (the Ædui) by a friendly alliance, were in a better condition, and were treated and governed in a more equitable meanner. table manner.

gratia dignitateque amplificata; Sequani principatum dimiserant: in corum locum Rhemi successerant: 'quos quòd adæquare apud Cæsarem gratia intelligebatur, ii, qui propter veteres inimicitias nullo modo cum Æduis conjungi poterant, se Rhemis in clientelam dicabant. Hos illi diligenter tuebantur: ita et novam et repentè collectam auctoritatem tenebant. Eo tum statu res erat, ut longè principes haberentur Ædui, secundum locum dignitatis Rhemi obtinerent.

XIII. In omni Gallia eorum hominum, <sup>2</sup>qui aliquo sunt numero atque honore, genera sunt duo. <sup>3</sup>Nam plebs penè servorum habetur loco, quæ per se nihil audet, et nulli adhibetur concilio. <sup>4</sup>Plerique quum aut ære alieno, aut magnitudine tributorum, aut injuria potentiorum premuntur, sese in servitutem dicant nobilibus. In hos eadem

## NOTES.

1 Quos quòd adæquare apud Cæsarem gratia intelligebatur, &c.] For when it was perceived that the Rhemi enjoyed the same favour with Cæsar as the Ædui; those who on account of former enmity, could in no manner be united with the Ædui, put themselves under the protection of the Rhemi. These, the Rhemi carefully protected; and thus they became possessed of a new and suddenly created authority. If in this divided state, described by Cæsar, the Gauls so manfully opposed the Romans, and so long prevented the extension of their authority over their country, it is but reasonable to conclude, that, had they been united under one government, and their dissensions among themselves less violent, they would never have been subdued, nor their country reduced to the state of a Roman province. To the divided state of Gaul, and the violent contest of the principal states and parties for power, Cæsar was more indebted for his conquest, than to his armies. For had the Gauls been united among themselves, however inferior they might have been in point of military discipline and tactics to the Romans, they must eventually have succeeded in driving them from their country. Of this the Germans are a remarkable example; their country was not di-vided into such a number of small independent states, nor were the people ren-dered enemies to one another by factions and parties, as were the Gauls. The Romans, consequently, though they made repeated attempts, could never succeed in conquering them, and reducing their country to a province.

2 Qui aliquo sunt numero atque honore.] Who are of any account and in any esteem.

3 Nam plebs penè servorum habetur loco, quæ, &c.] For the people may almost be considered as slaves, they not being allowed to do any thing of themselves, nor admitted into any of the assemblies or councils, for the transaction of affairs relative to the government of the country. The ancients, in their republican forms of government, seldom or never practised the system of representation or deputation. Their democracies were consequently confined to towns or small districts, which readily admitted of the whole body of the people to be assembled for the transaction of public business, and for choosing the principal magistrates of the state. When desirous of avoiding the tumults occasioned by these assemblies, or from other causes, all or a part of the power of the people was generally invested in a particular body of men: thus establishing either a pure aristocracy, or a mixture of the democratic and aristocratic governments. Upon these principles, most of the governments of Greece and Italy were founded. Whether the states of Gaul were governed on similar principles, does not so evidently appear: it is however very probable, that their system of government bore some resemblance to the highland clans of Scotland; and that the people had some say in the nomination of their chiefs, though they had nothing to do with the administration of government.

4 Plerique quum aut ære alieno.] Many

when either oppressed by debt.

omnia sunt, jura quæ dominis in servos. Sed de his duobus generibus, 1 alterum est Druidum, alterum, Equitum. Illi rebus divinis intersunt, sacrificia publica ac privata procurant, religiones interpretantur. Ad hos magnus adolescentium numerus disciplinæ caussâ concurrit, magnoque ii sunt apud eos honore. Nam ferè de omnibus controversiis publicis privatisque constituunt: et si quod est admissum facinus, si cædes facta, si de hæreditate, si de finibus controversia est, iidem decernunt: præmia pænasque constituunt. Si quis aut privatus aut publicus eorum decreto non steterit, 2 sacrificiis interdicunt. Hæc pæna apud eos est gravissima. Quibus ita est interdictum, ii numero impiorum, ac sceleratorum habentur: iis omnes decedunt, aditum eorum sermonemque defugiunt, ne quid ex contagione incommodi accipiant: neque iis petentibus jus redditur, neque honos ullus communicatur. His autem omnibus Druidibus præest unus, qui summam inter eos habet auctoritatem. Hôc mortuo, si quis ex reliquis excellit dignitate, succedit. At si sunt plures pares, suffragio Druidum adlegitur: nonnunquam etiam de principatu armis contendunt. Ii certo anni tempore in finibus Carnutum, quæ regio totius Galliæ media habetur, considunt, in loco consecrato. Huc omnes undique qui controversias habent, conveniunt, eorumque judiciis decretisque parent. Disciplina in Britannia reperta, atque indè in Galliam translata esse existimatur. Et nunc qui diligentiùs eam rem cognoscere volunt, plerumque illò, discendi caussa, proficiscuntur.

XIV. Druides à bello abesse consueverunt, neque tributa unà cum reliquis pendunt: militiæ vacationem omniumque rerum habent immunitatem. Tantis excitati præmiis, et suâ sponte multi in disciplinam conveniunt, et a parentibus propinquisque mittuntur. Magnum ibi

## NOTES.

1 Alterum est Druidum.] The Druids were the priests and philosophers of the Gauls. They were divided into several classes, namely, the Bardi, whose principal occupation was the recitation of verses and songs, the Vates, who superintended the sacrifices, the Embages, the Semnothei, the Sarronides, and the Samothei. All these the people held in the greatest veneration and respect; and which their recluse and austere life, and the peculiarity of their dress, served to increase. Their influence in state affairs, their power over the people, and their authority in religious rites, were almost unlimited. To them was the instruction of youth confided. They believed the soul to be immortal, and taught the doctrine of metempsychosis. They pretended to be acquainted with the arts of magic, and to have a

knowledge of future events by means of astrology. In their sacrifices they often immolated human victims. Into their society they admitted all ranks; but the long and tedious noviciate of fifteen or twenty years employed in committing to memory the maxims of the druidical religion, deterred many. The name of Druid is by Pliny supposed to be derived from the Greek word  $\delta_{gvi}$ , an oak, on account of the woods in which they abode, or from the oaken boughs they bore in certain ceremonies. Some derive the name from two Gallic words, tru and wis, signifying wise men.

2 Sacrificis interdicunt.] They forbid them the sacrifices; that is, the Druids excommunicate them from any participa-

tion in their religious rites.

numerum versuum ediscere dicuntur. <sup>1</sup>Itaque nonnulli annos vicenos in disciplina permanent: 2 neque fas esse existimant ea litteris mandare, quum in reliquis ferè rebus publicis, privatisque rationibus [Græcis] litteris utantur. Id mihi duabus de caussis instituisse videntur: quòd neque in vulgus disciplinam efferri velint: 3 neque eos qui discunt, litteris confisos, minus memoriæ studere. Quod ferè plerisque accidit, ut, præsidio litterarum diligentiam in perdiscendo, ac memoriam remittant. In primis hoc volunt persuadere, 4 non interire animas, sed ab aliis post mortem transire ad alios: atque hôc maximè ad virtutem excitari putant, metu mortis neglecto. Multa præterea de sideribus, atque eorum motu, de mundi ac terrarum magnitudine, de rerum naturâ, de Deorum immortalium vi ac potestate disputant. et juventuti tradunt.

XV. 5 Alterum genus est Equitum. Ii, quum est usus, atque aliquod bellum incidit (quod ante Cæsaris adventum ferè quotannis accidere solebat, utì aut ipsi injurias inferrent, aut illatas propulsarent) omnes in bello versantur: 6 atque eorum ut quisque est genere copiisque amplissimus, ita plurimos circum se ambactos clientesque habet.

Hanc unam gratiam potentiamque noverunt.

XVI. Natio est omnis Gallorum admodum dedita religionibus. Atque ob eam caussam, qui sunt affecti gravioribus morbis, quique in prœliis periculisque versantur, aut 7 pro victimis homines immolant, aut se immolaturos vovent, administrisque ad ea sacrificia Druidibus utuntur: quòd pro vità hominis, nisi vita hominis reddatur, non posse aliter Deorum immortalium numen placari arbitrantur: publicèque

## NOTES.

1 Itaque nonnulli annos vicenos in disci-plina permanent.] Therefore many spend

twenty years in instructing themselves.

2 Neque fus esse existimant ea litteris mandare.] Nor do they consider it as lawful to write these verses, containing the precepts of their religion.

3 Neque eos qui discunt, litteris confisos, minùs memoriæ studere.] Nor that those who are learning confidire in having the

who are learning, confiding in having the things written, should be negligent in

committing them to memory.

4 Non interire animas, sed ab aliis post mortem transire ad alios.] This doctrine of the transmigration of souls was not peculiar to the Gauls; most of the nations of the east taught the same doctrine, as did also the disciples of Pythagoras, and as at present do the Bramins of East India.

5 Alterum genus est Equitum.] These

knights were always attended, when on military service, by at least two servants for each one, mounted on horseback. If in battle the horse of the knight fell or became disabled, his servant brought him another; if he received a wound, one of his servants took his place in the action, while the other conveyed him to his tent. In the organization of the Ulans or Polish lancers, there is something similar to this, for each ulan or lancer had a servant at-tending him, equipped as a dragoon. In battle, these servants or attendants were drawn up in a line in rear of their masters, whom, when repulsed, they received, and whose retreat they covered.

6 Atque eorum ut quisque est genere co-piisque amplissimus, &c.] And among them whoever is distinguished by greatness of birth and wealth, is attended by a greater number of followers and clients.

7 Pro victimis homines immolant.] They offer human victims in sacrifices.

ejusdem generis habent instituta sacrificia. Alii immani magnitudine simulacra habent, quorum contexta viminibus membra vivis hominibus complent, quibus succensis, circumventi flammà exanimatur homines. ¹Supplicia eorum, qui in furto aut latrocinio, aut aliquà noxà sint comprehensi, gratiora Diis immortalibus esse arbitrantur. Sed quum ejus generis copia deficit, etiam ad innocentium supplicia descendunt.

XVII. Deum maximè <sup>2</sup>Mercurium colunt: hujus sunt plurima simulacra. Hunc omnium inventorem artium ferunt: hunc viarum atque itinerum ducem: hunc ad quæstus pecuniæ mercaturasque habere vim maximam arbitrantur. Post hunc Apollinem, et Martem, et Jovem, et Minervam. De his eandem ferè quam reliquæ gentes habent opinionem: <sup>3</sup>Apollinem morbos depellere: <sup>4</sup>Minervam operum atque artificiorum initia transdere: <sup>5</sup>Jovem imperium cælestium tenere: <sup>6</sup>Martem bella regere. Huic, quum prælio dimicare constituerunt, ea, quæ bello ceperint, plerumque devovent: <sup>7</sup>quæ superaverint animalia, capta immolant, reliquas res in unum locum conferunt. Multis in civitatibus harum rerum exstructos tumulos locis consecratis conspicari licet. Neque sæpe accidit, ut neglectâ quispiam religione, aut capta apud se occultare, aut posita tollere auderet: gravissimumque ei rei supplicium cum cruciatu constitutum est.

XVIII. 8 Galli se omnes ab Dite patre prognatos prædicant: idque

#### NOTES.

1 Supplicia eorum, qui in furto aut latrocinio, aut aliquá noxá, &c.] They think that the punishment of those who commit theft or robbery, or any other crime, by thus immolating them, is more acceptable to the immortal Gods.

2 Mercurium.] This is the God so celebrated in Grecian and Roman mythology, as the messenger of Jupiter; as the protector of travellers and shepherds; as the patron of merchants and orators; and as the conductor of the dead into the infernal regions. He is said to have been the son of Jupiter and Maia. There were several Gods of this name, one the son of Cœlus and Lux, another the son of Valens and Coronis, and another the son of the Nile. Mercury was called by the Greeks Hermes.

3 Apollinem morbos depellere.] That Apollo was powerful in curing sickness. Apollo was the son of Jupiter and Latona. He was considered as the God of the fine arts, of medicine, music, poetry, and eloquence; of all which he is said to have been the inventor. Apollo or Phæbus was also represented as driving the chariot of

the Sun. He was also much celebrated for his oracles.

4 Minervam operum atque artificiorum initia transdere. That Minerva taught the principles of the arts and trades. Minerva, the goddess of wisdom, of war, and of all the liberal arts, was the offspring of Jupiter.

That Jupiter ruled the heavens. Jupiter, the Sovereign of the Gods, was the son of Saturn. He, under different names, was worshipped by almost all the nations of

antiquity

6 Martem bella regere.] That Mars presided over wars. Mars, the God of war, was the son of Jupiter and Juno: he was principally worshipped by the Romans, who considered him as the father of their first king, Romulus.

7 Quæ superaverint animalia, capta immolant. They sacrifice the captured ani-

mals which may have remained.

8 Galli se omnes ab Dite patre prognatos prædicant.] The Gauls say that they are all descended from the God Dis. Dis is the

ab Druidibus proditum dicunt. ¹Ob eam caussam spatia omnis temporis non numero dierum, sed noctium finiunt: et dies natales, et mensium et annorum initia sic observant, ut noctem dies subsequatur. In reliquis vitæ institutis hôc ferè ab reliquis differunt, quòd suos liberos, nisi quum adoleverint, ut munus militiæ sustinere possint, palàm ad se adire non patiantur: filiumque in puerili ætate, in publico.

in conspectu patris assistere, turpé ducunt.

XIX. <sup>2</sup> Viri quantas pecunias ab uxoribus, dotis nomine, acceperunt, tantas ex suis bonis, æstimatione factâ, cum dotibus communicant: hujus omnis pecuniæ conjunctim ratio habetur, fructusque servantur: uter eorum vitâ superârit, ad eum pars utriusque cum fructibus superiorum temporum pervenit. Viri in uxores, sicuti in liberos, vitæ necisque habent potestatem. Et quum paterfamilias illustriore loco natus decessit, ejus propinqui conveniunt, et de morte, si res in suspicionem venit, <sup>3</sup> de uxoribus in servilem modum quæstionem habent, et si compertum est, igni atque omnibus tormentis excruciatas interficiunt. Funera sunt, pro cultu Gallorum, magnifica, et sumptuosa: omniaque, <sup>4</sup>quæ vivis cordi fuisse arbitrantur, in ignem inferunt etiam animalia: ac paullò supra hanc memoriam, servi et clientes, quos ab iis dilectos esse constabat, justis funeribus confectis, unà cremabantur.

XX. Quæ civitates commodiùs suam Rempubl. administrare existimantur, habent legibus sanctum, si quis quid de Rep. à finitimis rumore aut famâ acceperit, utì ad magistratum deferat, neve cum quo alio communicet: quòd sæpe homines temerarios atque imperitos falsis rumoribus terreri, et ad facinus impelli, et de summis rebus consilium capere cognitum est. Magistratus, quæ visa sunt, occultant: quæque esse ex usu judicaverint, multitudini produnt. De Rep. nisi

per concilium loqui non conceditur.

XXI. 5 Germani multum ab hac consuetudine differunt. Nam neque

#### NOTES.

same with Pluto, the God of the infernal

regions.

1 Ob eam caussam spatia omnis temporis, &c.] For this reason, they compute time by the number of nights, instead of the number of days. By this Cæsar appears to mean that the Gauls commenced their days at sun-set, contrary to the Roman custom, which began the day at sun-rise.

2 Viri quantas pecunias ab uxoribus, dotis nomine, &c.] To the money the men receive with their wives, as a marriage portion, they add as much from their own goods. Of all this money an account is taken, and the profit arising therefrom is reserved. On the death of one, both parts of this stock, with all the profit arising therefrom, reverts to the survivor.

3 De uxoribus in servilem modum quæstionem habent.] They put their wives to the torture to make them confess, in the manner of slaves. Among the Romans, slaves only could be put to torture to make them give evidence in a case, or confess their guilt.

4 Quæ vivis cordi fuisse arbitrantur.] Which, when living, they judge to have

been dear to them.

5 Germani.] This word appears to be compounded of the Celtic and Teutonic words Guer or Guerra war, and Mann man. In their own language, the Germans were called Teutische, from their God Teuth, this name they have still retained the word Teutsch or Deutsch answering to German in their present language.

Druides habent, qui rebus divinis præsint: neque sacrificiis student. Deorum numero eos solos ducunt, quos cernunt et quorum opibus apertè juvantur; Solem, et 2 Vulcanum, et Lunam: reliquos ne fama quidem acceperunt. 3 Vita omnis in venationibus, atque in studiis rei militaris consistit: ab parvulis labori ac duritiæ student. Qui diutissimè impuberes permanserunt, maximam inter suos ferunt laudem: hôc ali staturam, ali vires nervosque confirmari putant. Intra annum verò xx feminæ notitiam habuisse, in turpissimis habent rebus: cujus rei nulla est occultatio, quòd et promiscuè in fluminibus perluuntur, et 4 pellibus aut parvis rhenonum tegumentis utuntur, magnâ corporis parte nudâ.

XXII. Agriculturæ non student: 5 majorque pars victûs eorum in lacte, et caseo, et carne consistit. 6 Neque quisquam agri modum certum, aut fines proprios habet: sed magistratus ac principes in annos singulos, gentibus cognationibusque hominum qui unà coierunt, quantum

## NOTES.

1 Deorum numero, &c.] They must have made considerable changes in their religion after Cæsar's time; since Tacitus makes the following mention of their gods. Deorum maxime Mercurium colunt, cui certis diehus, humanis quoque hostiis litare fas habent. Herculem ac Martem concessis animalibus placant; pars Suevorum et Isidi sacrificat. They principally worship Mercury, to whom, on certain days, they consider it as lawful to offer human sacrifices. Hercules and Mars they appease by proper animals. A part of the Suevi sacrifice to Isis,

2 Vulcanum.] Vulcan was the god that presided over fire. The word is here used

as a synonymous term for fire.

3 Vita omnis in venationibus, atque in studiis rei militaris consistit.] The whole occupation of their life consists in hunting, and the practice of war. Of this restless disposition and passion for war, Tacitus thus makes mention: Si civitas, in quâ orti sunt, longà pace et otio torpeat; plerique nobilium adolescentium petunt ultro eas nationes, quæ tum bellum aliquod gerunt; quia et ingrata genti quies, et facilius inter ancipitia clarescunt, magnumque comitatum non nisi vi belloque tueare. If the state to which they belong, through long peace and tranquillity, becomes mactive; many of the principal young men, of their own accord, seek those nations, that are then engaged in war: for inaction is disagreeable to the people, and they can more readily dis-

tinguish themselves in dangerous occurrences, also a great number of followers can only be maintained by violence and

4 Pellibus aut parvis rhenonum tegumentis utuntur.] They use skins or small pieces of a thick furred stuff, for covering. Tacitus thus describes their dress: Tegumen consertum .... Locupletissimi veste dis-tinguuntur, non fluitante, sicut Sarmatæ ac Parthi, sed strictá et singulos artus expri-mente. Gerunt et ferarum pelles. All are clothed with a short and coarse cloak, fastened with a clasp, or, if they have none, with a thorn. The most wealthy are distinguished by a garment, not flowing, like the Sarmatæ and Parthi, but narrow and closely set to the limbs of the body. They also wear the skins of wild beasts.

5 Majorque pars victus eorum in lacte, et caseo, et carne consistit.] Their food consists principally of milk, cheese, and flesh. Tacitus has nearly the same: Cibi simplices: agrestia poma, recens fera, aut lac concretum. Sine apparatu, sine blandi-mentis expellunt famem. Their food is sim-ple, consisting of wild fruit, the game they have lately taken, or curdled milk. Without the preparation and utensils of the table, and without the excitements of cookery, they satisfy the cravings of hun-

6 Neque quisquam agri modum certum, &c.] Nor has any one a fixed portion of ois, et quo loco visum est, attribuunt agri, atque anno pòst aliò transire cogunt. Ejus rei multas adferunt caussas: ne assiduâ consuetudine capti, studium belli gerendi agricultura commutent: ne latos fines parare studeant, potentioresque humiliores possessionibus expellant: ne accuratiùs, ad frigora atque æstus vitandos, ædificent: ne qua oriatur pecuniæ cupiditas, quâ ex re factiones, dissensionesque nascuntur: ut animi æquitate plebem contineant, quum suas quisque

opes cum potentissimis æquari videat.

XXIII. Civitatibus maxima laus est, quàm latissimas circum se vastatis finibus solitudines habere. Hoc proprium virtutis existimant, expulsos agris finitimos cedere, neque quemquam prope se audere consistere. Simul hôc se fore tutiores arbitrantur, repentinæ incursionis timore sublato. Quum bellum civitas aut illatum defendit, aut infert; magistratus, qui ei bello præsint, ut vitæ necisque habeant protestatem, deliguntur. In pace nullus communis est magistratus, 1 sed principes regionum atque pagorum inter suos jus dicunt, controversiasque minuunt. Latrocinia nullam habent infamiam, quæ extra fines cujusque civitatis fiunt: atque ea juventutis exercendæ, ac desidiæ minuendæ caussâ fieri prædicant. Atque ubi quis ex principibus in concilio "se" dixit, "ducem fore, ut qui sequi velint, profiteantur:" consurgunt ii qui et caussam et hominem probant, suumque auxilium pollicentur, atque ab multitudine collaudantur. 2 Qui ex iis secuti non sunt, in desertorum ac proditorum numero ducuntur: omniumque rerum iis postea fides abrogatur. 3 Hospites violare fas non putant: qui

## NOTES.

land, &c. Tacitus also says, Agri, pro numero cultorum, ab universis per vices occupantur, quos mox inter se secundum dignationem partiuntur; facilitatem partiendi camporum spatia præstant. Arva per annos mu-tant; et superest ager; nec enim cum uber-tate et amplitudine soli labore contendunt, ut pomuria conserant, et prata separent, et hortos rigent: sola terræ seges imperatur. Their land is occupied by all in turn, in proportion to the number of cultivators, and is divided among them according to each one's rank. The extent of territory readily admits of this division of fields. They yearly change the ground to be cultivated, and yet there is more than a sufficiency of land: nor do they by their labour improve the fruitfulness and excel-lency of their soil, by planting orchards, by selecting meadows, and by tending and watering gardens: corn is all they require of the earth.

1 Sed principes regionum atque pagorum, &c.] Tacitus says: Eliguntur in iiedem

conciliis et principes, qui jura per pagos vicosque reddunt. Chiefs are also elected in these councils of the people, who render justice through the several cantons and

2 Qui ex iis secuti non sunt, in desertorum ac proditorum numero ducuntur, &c.] If any of those who have thus promised their assistance should not follow him, they are considered as deserters and traitors: and for ever after credit is not given to any

thing they say.

3 Hospites violare fas non putant.] They consider it unlawful to injure their guests. Of the hospitality of the Germans, Tacitus makes the following mention. Convictibus et hospitiis non alia gens effusius indulget. Quemeunque mortalium arcere tecto, nefus habetur; pro fortuna quisque apparatis epu-lis excipit. Cùm defecere, qui modò hospes fuerat, monstrator hospitii et comes, proximam domum non invitati adeunt; nec interest: pari humanitate accipiuntur. There is no nation fonder of society and the enterquâque de caussà ad eos venerunt, ab injurià prohibent, sanctosque

habent: iis omnium domus patent, victusque communicatur.

XXIV. Ac fuit antea tempus, quum Germanos Galli virtute superarent, ut ultro bella inferrent, ac propter hominum multitudinem, agrique inopiam, trans Rhenum colonias mitterent. Itaque ea, quæ fertilissima sunt, Germaniæ loca circum Hercyniam silvam, quam Eratostheni, et quibusdam Græcis famâ notam esse video, quam illi Orciniam appellant, 'Volcæ Tectosages occupârunt, atque ibi consederunt. Quæ gens ad hoc tempus iis sedibus se continet, 'summamque habet justitiæ et bellicæ laudis opinionem: nuncque in eâdem inopiâ, egestate, patientiâ, quâ Germani, permanent: eodem victu et cultu corporis utuntur. 'Gallis autem Provinciæ propinquitas et transmarinarum rerum notitia, multa ad copiam atque usus largitur. Paullatim assuefacti superari, multisque victi præliis, ne se quidem ipsi cum illis virtute comparant.

XXV. Hujus Hercyniæ silvæ, quæ suprà demonstrata est, latitudo ix dierum iter expedito patet. Non enim aliter finiri potest, neque mensuras itinerum noverunt. Oritur ab Helvetiorum et Nemetum et Rauracorum finibus rectâque fluminis <sup>4</sup> Danubii regione, pertinet ad fines <sup>5</sup> Dacorum et Anartium: hinc se flectit sinistrorsum, diversis à flumine regionibus, multarumque gentium fines propter magnitudinem attingit. Neque quisquam est hujus Germaniæ, qui se aut adisse ad initium ejus silvæ dicat, quum dierum ix iter processerit; aut quo ex loco oriatur, acceperit. Multa in ea genera ferarum nasci constat, quæ reliquis in locis visa non sint: ex quibus quæ maximè differant ab cæteris, et memoriæ prodenda videantur, hæc sunt.

XXVI. <sup>6</sup>Est bos servi figurâ, cujus à mediâ fronte inter aures unum cornu existit excelsius magisque directum his, quæ nobis nota sunt, cornibus. Ab ejus summo sicut palmæ, rami latè diffunduntur.

### NOTES.

tainment of strangers than the Germans. They consider it as criminal to drive any one from their houses. Of the food that may happen to be prepared, each one that enters partakes. When there is a deficiency of victuals, the late guest, the master of the house and companions, go to the next house, or any other; where they are received with the same kindness.

1 Volcæ Tectosages.] These people not only invaded Germany, but also Asia. Previous to their emigrations from Gaul, they inhabited the district in the vicinity of the present city of Toulouse.

2 Summanque habet justitiæ et bellicæ laudis opinionem.] This nation enjoys the highest reputation for justice, and skill in war.

- 3 Gallis autem Provinciæ propinquitas et transmarinarum rerum notitia, multa ad copiam atque usus largitur.] But the vicinity of the Roman province, and commercial intercourse with nations beyond the sea, have added to the wealth and luxury of the Gauls.
- 4 Danubii.] The river Danube rises in Suabia, and flows into the Black Sea.
- 5 Dacorum et Anartium.] These people are supposed to have inhabited a part of the present Hungary.
- 6 Est bos cervi figura.] Casar probably described this animal from the report of others, for it is very improbable, that it ever existed as here described.

Eadem est feminæ marisque natura, eadem forma magnitudoque cornuum.

XXVII. Sunt item, quæ appellantur Alces. Harum est consimilis capris figura, et varietas pellium, sed magnitudine paullò antecedunt; mutilæque sunt cornibus, et crura sine nodis articulisque habent; neque quietis caussa procumbunt; neque, si quo afflictæ casu conciderunt, erigere sese aut sublevare possunt. His sunt arbores pro cubilibus: ad eas se applicant, atque ita, paullum modò reclinatæ, quietem capiunt; quarum ex vestigiis quum est animadversum à venatoribus, quò se recipere consueverint, omnes eo loco, aut à radicibus subruunt, aut accidunt arbores tantum, ut summa species earum stantium relinquatur. Huc quum se ex consuetudine reclinaverint, infirmas ar-

bores pondere affligunt, atque unà ipsæ concidunt.

XXVIII. Tertium est genus eorum, qui 'Uri appellantur. Ii sunt magnitudine paullò infrà elephantos, specie et colore et figura tauri. Magna vis est eorum, et magna velocitas, neque homini, neque feræ quam conspexerint, parcunt: hos studiose foveis captos interficiunt. Hôc se labore durant adolescentes, atque hôc genere venationis exercent: et qui plurimos ex his interfecerunt, relatis in publicum cornibus, quæ sint testimonio, magnam ferunt laudem. 2 Sed assuescere ad homines, et mansuesieri ne parvuli quidem excepti possunt. Amplitudo cornuum, et figura et species multum à nostrorum boum cornibus differt. 3 Hæc studiosè conquisita ab labris argento circumclu-

dunt, atque in amplissimis epulis pro poculis utuntur. XXIX. Cæsar postquam per Ubios exploratores comperit, Suevos sese in silvas recepisse; inopiam frumenti veritus, quòd, ut suprà demonstravimus, minimè omnes Germani agriculturæ student; constituit non progredi longiùs; sed ne omnino metum reditûs sui barbaris tolleret, atque ut eorum auxilia tardaret, reducto exercitu, partem ultimam pontis, quæ ripas Ubiorum contingebat, in longitudinem pedum cc rescindit, atque in extremo ponte turrim tabulatorum IV constituit, præsidiumque cohortium XII pontis tuendi caussâ ponit, magnisque eum locum munitionibus firmat. Ei loco præsidioque C. Volcatium Tullum adolescentem præfecit: ipse, quum maturescere frumenta inciperent, ad bellum Ambiorigis profectus, per Arduennam silvam, quæ est totius Galliæ maxima atque ab ripis Rheni finibusque Trevirorum ad Nervios pertinet, millibusque ampliùs p in longitudinem patet, L. Minucium Basilum cum omni equitatu præmittit, 4 si quid celeritate itineris atque opportunitate temporis profi-

# NOTES.

<sup>1</sup> Uri.] The Buffalo. 2 Sed assuescere ad homines, et mansuefieri ne purvuli quidem excepti possunt.] These, though taken young, cannot be domesticated and tamed.

<sup>3</sup> Hæc studios è conquisita ab labris argen-

to circumcludunt, &c.] These horns, they greatly esteem, their brims they ornament with silver, and use them in their principal entertainments.

<sup>4</sup> Si quid celeritate itineris atque opportunitate temporis proficere possit.] That he

cere possit: monet, ut ignes fieri in castris prohibeat, ne qua ejus adventûs procul significatio fiat: sese confestim subsequi dicit.

XXX. Basilus, ut imperatum est, facit: celeriter, contraque omnium opinionem confecto itinere, multos in agris inopinantes deprehendit: eorum indicio ad ipsum Ambiorigem contendit, quo in loco cum paucis equitibus esse dicebatur. Multum quum in omnibus rebus, tum in re militari, fortuna potest. Nam sicut magno accidit casu, ut in ipsum incautum atque imparatum incideret, priùsque ejus adventus ab hominibus videretur, quàm fama ac nunciis afferretur: sic magnæ fuit fortunæ, omni militari instrumento, quod circum se habebat, erepto, rhedis equisque comprehensis, ipsum effugere mortem. Sed hoc eo factum est, quòd ædificio circumdato silva (ut sunt ferè domicilia Gallorum, qui, vitandi æstûs caussa, plerumque silvarum ac fluminum petunt propinquitates) comites familiaresque ejus angusto in loco equitum nostrorum vim paullisper sustinuerunt. Iis pugnantibus, illum in equum quidam ex suis intulit; fugientem silvæ texerunt: sic etad subeundum periculum, et ad vitandum, multum fortuna valuit.

XXXI. Ambiorix copias suas judicione non conduxerit, quòd prœlio dimicandum non existimaverit; an tempore exclusus, et repentino equitum adventu prohibitus fuerit, quum reliquum exercitum subsequi crederet, dubium est: sed cretè, clàm dimissis per agros nunciis, sibi quemque consulere jussit: quorum pars in Arduennam silvam, pars in continentes paludes profugit. Qui proximi Oceanum fuerunt, ii in insulis sese occultaverunt, quas æstus efficere consuêrunt. ¹Multi ex suis finibus egressi, se suaque omnia alienissimis crediderunt. Cativulcus rex dimidiæ partis Eburonum, qui unà cum Ambiorige consilium inierat, ætate jam confectus, quum laborem aut belli aut fugæ ferre non posset, ² omnibus precibus detestatus Ambiorigem, qui ejus concilii auctor fuisset, ³taxo cujus magna in Galliâ Germaniâque copia est, se exanimavit.

XXXII. Segni Condrusique, ex gente et numero Germanorum, qui sunt inter Eburones Trevirosque, legatos ad Cæsarem miserunt, oratum, "ne se in hostium numero duceret, neve omnium Germanorum, qui essent citra Rhenum, caussam esse unam judicaret; nihil se de bello cogitâsse, nulla Ambiorigi auxilia misisse." Cæsar exploratâ re quæstione captivorum, si qui ad eos Eburones ex fugâ convenissent, ad

# NOTES.

might make use of any favourable opportunity, that the celerity of his march, and occasion might offer.

1 Multi ex suis finibus egressi, se suaque omnia alienissimis crediderunt.] Many, having left their own country, confided themselves and all they possessed, to foreigners.

2 Omnibus precibus detestatus Ambiorigem.] After all kinds of imprecations against Ambiorix.

3 Tuxo.] The yew-tree, from which a poisonous extract was made, with which Cativulcus poisoned himself.

se ut reducerentur, imperavit. Si ita fecissent, fines eorum se violaturum negavit. Tum copiis in tres partes distributis, impedimenta omnium legionum 'Atuatucam contulit. Id castelli nomen est. Hoc ferè est in mediis Eburonum finibus, ubi Titurius atque Aurunculeius hiemandi caussa consederant. Hunc quum reliquis rebus locum probabat Cæsar, tum quòd superioris anni munitiones integræ manebant, ut militum laborem sublevaret; præsidio impedimentis legionem xIV reliquit, unam ex iis 111, quas proximè conscriptas ex Italia transduxerat. Ei legioni castrisque Q. Tullium Ciceronem præfecit, du-

centosque equites attribuit.

XXXIII. Partito exercitu, T. Labienum cum legionibus III ad Oceanum versus, in eas partes quæ menapios attingunt, proficisci jubet. C. Trebonium cum pari legionum numero ad eam regionem, quæ Atuaticis adjacet, depopulandam mittit. Ipse cum reliquis tribus ad flumen 2 Scaldim, quod influit in Mosam, extremasque Arduennæ partes ire constituit, quò cum paucis equitibus profectum Ambiorigem audiebat. Discedens, post diem vii sese reversurum confirmat: quam ad diem ei legioni, quæ in præsidio relinquebatur, deberi frumentum sciebat. Labienum Treboniumque hortatur, si Reip. commodo facere possint, ad eam diem revertantur, ut, rursus communicato consilio, exploratisque hostium rationibus, aliud initium belli

capere possint.

XXXIV. Erat, ut suprà demonstravimus, manus certa nulla, non præsidium, non oppidum, quod se armis defenderet, sed in omnes partes dispersa multitudo: ubi cuique aut vallis abdita, aut locus silvestris aut palus impedita, spem præsidii aut salutis aliquam offerebat, consederat. Hæc loca vincinitatibus erant nota, 3 magnamque res diligentiam requirebat, non in summa exercitus tuenda (nullam enim poterat universis, ab perterritis ac dispersis, periculum accidere) sed in singulis militibus conservandis: quæ tamen ex parte res ad salutem exercitûs pertinebat. Nam et prædæ cupiditas multos longiùs evocabat; ac silvæ, insertis occultisque itineribus, confertos adire prohibebant. Si negotium confici, stirpemque hominum sceleratorum interfici vellet, dimittendæ plures manus, diducendique erant milites; si continere ad signa manipulos vellet, ut instituta ratio et consuetudo exercitus R. postulabat, locus ipse erat præsidio barbaris: neque ex occulto insidiandi, et dispersos circumveniendi, singulis deerat audacia. At in ejusmodi, difficultatibus, quantum diligentia provideri poterat, providebatur; ut potiùs in nocendo aliquid omitteretur, etsi

## NOTES.

care was required on our part, not for the protection of the whole army, (for in a body it stood in no danger from men terrified and dispersed) but for the preservation of the lives of the soldiers singly.

<sup>1</sup> Atuatucam. The situation of this place is not exactly known.

<sup>2</sup> Scaldim.] The river Scheldt.

<sup>3</sup> Magnamque res diligentiam requirebat, non in summa exercitas tuenda, &c.] Great

omnium animi ad ulciscendum ardebant, quam cum aliquo detrimento militum noceretur. Cæsar ad finitimas civitates nuncios dimittit; omnes evocat spe prædæ ad diripiendos Eburones: ut potius in silvis Gallorum vita, quam ¹legionariorum periclitetur: simul ut magna multitudine circumfusa, pro tali facinore stirps ac nomen civitatis tollatur. Magnus undique numerus celeriter convenit.

XXXV. Hæc in omnibus Eburonum partibus gerebantur, diesque appetebat vii, quem ad diem Cæsar ad impedimenta legionemque reverti constituerat. Hic quantum in bello fortuna possit et quantos afferat casus, cognosci potuit. Dissipatis ac perterritis hostibus, ut demonstravimus, manus erat nulla, quæ parvam modò timoris caussam afferret. 2 Trans Rhenum ad Germanos pervenit fama, diripi Eburones, atque ultro omnes ad prædam evocari. Cogunt equitum 11 millia Sigambri, qui sunt proximi Rheno, à quibus receptos ex fugâ Tenchtheros atque Usipetes, suprà docuimus. Transcuntes Rhenum navibus ratibusque, xxx millibus passuum infra eum locum, ubi pons erat imperfectus, præsidiumque ab Cæsare relictum, primos Eburonum fines adeunt: multos ex fuga dispersos excipiunt: magno pecoris numero, cujus sunt cupidissimi barbari, potiuntur. Invitati prædâ longiùs procedunt. Non hos palus in bello latrocinisque natos, non silvæ morantur. Quibus in locis sit Cæsar, ex captivis quærunt profectum longiùs reperiunt, omnemque exercitum discessisse cognoscunt. Atque unus ex captivis, "Quid vos," inquit, "hanc miseram et tenuem sectamini prædam, quibus jam licet esse fortunatissimis? 111 horis Atuatucam venire potestis: huc omnes suas fortunas exercitus Romanorum contulit: præsidii tantum est, ut ne murus quidem cingi possit, neque quisquam egredi extra munitiones audeat." Oblatâ spe, Germani, quam nacti erant prædam, in occulto reliquunt: ipsi Atuatucam contendunt, usi eodem duce cujus hæc indicio cognoverant.

XXXVI. Cicero, qui per omnes superiores dies, præceptis Cæsaris, summâ diligentià milites in castris continuisset, ac ne calonem quidem quemquam extra munitionem egredi passus esset, vii die diffidens Cæsarem de numero dierum fidem servaturum, quòd longiùs eum progressum audiebat, neque ulla de ejus reditu fama afferebatur; simul eorum permotus vocibus, qui illius patientiam penè obsessionem appellabant, siquidem ex castris egredi non liceret: nullum hujusmodi casum exspectans, quo, ix oppositis legionibus maximoque equitatu, dispersis ac penè deletis hostibus, in millibus passuum iii offendi posset: v cohortes frumentatum in proximas segetes missit, quas inter et castra unus omnino collis intererat. Complures erant in castris

### NOTES.

2 Trans Rhenum ad Germanos pervenit fama, diripi Eburones, &c.] A report reach-

ed the Germans across the Rhine, that the Eburones were delivered up to be pillaged, and that all might partake in the spoil.

<sup>1</sup> Legionariorum.] The legionary soldiers, who were generally Romans.

ex legionibus ægri relicti; ex quibus qui hôc spatio dierum convaluerant, circiter ccc ¹sub vexillo unà mittuntur: magna præterea multitudo calonum, magna vis jumentorum, quæ in castris subsederat,

facta potestate, sequitur.

XXXVII. Hôc ipso tempore et casu Germani equites interveniunt, protinùsque eodem illo, quo venerant, cursu, ab Decumana porta in castra erumpere conantur: nec priùs sunt visi, objectis ab ea parte silvis, quam castris appropinquarent, usque eò, 2 ut qui sub vallo tenderent mercatores, recipiendi sui non haberent facultatem. Inopinantes nostri re novâ perturbantur, ac vix primum impetum cohors in statione sustinet: circumfunduntur hostes ex reliquis partibus si quem aditum reperire possent: ægrè nostri portas tuentur: reliquos aditus locus ipse per se munitioque defendit: totis trepidatur castris, atque alius ex alio caussam tumultûs quærit: neque quò signa ferantur, neque quam in partem quisque conveniat, provident. Alius jam capta castra pronunciat: alius, deleto exercitu atque Imperatore, victores barbaros venisse contendit; plerique novas sibi ex loco religiones fingunt, Cottæque et Titurii calamitatem, qui in eodem occiderint castello, ante oculos ponunt. Tali timore omnibus perterritis, confirmatur opinio barbaris, ut ex captivo audierant nullum esse intus præsidium: perrumpere nituntur, seque ipsi adhortantur, ne tantam fortunam ex manibus dimittant.

XXXVIII. Erat æger in præsidio relictus P. Sextius Baculus, qui primum pilum apud Cæsarem duxerat cujus mentionem superioribus præliis fecimus: ac diem jam v cibo caruerat. Hic, diffisus suæ ac omnium saluti, inermis ex tabernaculo prodit: videt imminere hostes, atque in summo esse rem discrimine: capit arma à proximis, atque in portâ consistit. Sequuntur hunc centuriones ejus cohortis quæ in statione erat: paullisper prælium unà sustinent: relinquit animus Sextium, gravibus acceptis vulneribus: ægrè per manus tractus, servatur. Hôc spatio interposito, reliqui sese confirmant, tantùm ut in munitionibus consistere audeant, speciemque defensorum præbeant.

XXXIX. Interim, confecta frumentatione, milites nostri clamorem exaudiunt; præcurrunt equites; quanto res sit in periculo, cognoscunt. Hic verô nulla munitio est, quæ perterritos recipiat. Modò conscripti, atque usûs militaris imperiti, ad tribunum mil. centurionesque ora convertunt; quid ab his præcipiatur, exspectant. Nemo est tam fortis, quin rei novitate perturbetur. Barbari, signa procul conspi-

NOTES.

2 Ut qui sub vallo tenderent mercatores, recipiendi sui non haberent facultatem.] That those suttlers, who sold their goods under the ramparts, had not time to retire within the entrenchments.

<sup>1</sup> Sub vexillo.] The vexillum was the name generally given to the standard of the cavalry; it also signified a flag under which the veteran foot, that belonged to no particular legion, or those soldiers who were detached from their legion, fought.

cati, ab oppugnatione desistunt; redîsse primò legiones credunt quas longiùs discessisse ex captivis cognoverant: Posteà, despectà pauci-

tate, ex omnibus partibus impetum faciunt.

XL. Calones in proximum tumulum procurrunt: hinc celeriter dejecti, se in signa manipulosque conjiciunt: eò magis timidos perterrent milites. Alii 1"cuneo facto ut celeriter perrumpant," censent: "quoniam tam propinqua sint castra, etsi pars aliqua circumventa ceciderit, at reliquos servari posse," confidunt. Alii, "ut in jugo consistant, atque eundem omnes ferant casum." Hoc veteres non probant milites, quos sub vexillo unà profectos docuimus. Itaque inter se cohortati, duce C. Trebonio equite Rom. qui eis erat præpositus, per medios hostes perrumpunt, incolumesque ad unum in castra perveniunt omnes. Hos subsecuti calones equitesque eodem impetu, militum virtute servantur. At ii, qui in jugo constiterant, nullo etiam nunc usu rei militaris [percepto,] neque in eo, quod probaverant, consilio permanere, ut se loco superiore defenderent, neque eam, quam profuisse aliis vim celeritatemque viderant, imitari potuerunt: sed se in castra recipere conati, iniquum in locum demiserunt. Centuriones, quorum nonnulli, 2ex inferioribus ordinibus reliquarum legionum, caussa virtutis, in superiores erant ordines hujus legionis transducti, ne ante partam rei militaris laudem amitterent, fortissimè pugnantes conciderunt: militum pars, horum virtute summotis hostibus, præter spem incolumis in castra pervenit: pars, à barbaris circumventa periit.

XLI. Germani, desperatâ expugnatione castrorum, quòd nostros jam constitisse in munitionibus videbant, cum eâ prædâ, quam in silvis deposuerant, trans Rhenum sese receperunt: ac tantus fuit, etiam post discessum hostium terror, ut eâ nocte, quum C. Volusenus missus cum equitatu ad castra venisset, fidem non faceret adesse cum incolumi Cæsarem exercitu. Sic omnium animos timor præoccupaverat, ut penè alienatâ mente, deletis omnibus copiis, equitatum tantum se ex fugâ recepisse dicerent, neque incolumi exercitu, Germanos castra oppugnaturos fuisse, contenderent: quem timorem Cæsaris ad-

ventus sustulit.

XLII. Reversus ille, eventus belli non ignarus, unum, quòd cohortes ex statione et præsidio essent emissæ, quæstus, "ne minimo quidem casui locum relinqui debuisse, multum fortunam in repentino hostium adventu potuisse," indicavit: "multo etiam amplius, quòd penè ab ipso vallo, portisque castrorum barbaros avertissent." Quarum omnium rerum maximè admirandum videbatur, quòd Germani, qui eo consilio Rhenum transierant, ut Ambiorigis fines depopularentur, ad castra Romanorum delati, optatissimum Ambiorigi beneficium obtulerunt.

#### NOTES.

<sup>1</sup> Cuneo facto.] Soldiers were drawn up in form of a wedge for the purpose of cutting their way through the enemy's lines.

<sup>2</sup> Ex inferioribus ordinibus.] Of the lower rank of centurions.

XLIII. Cæsar ad vexandos rursus hostes profectus magno coacto numero ex finitimis civitatibus, in omnes partes dimittit. Omnes vici, atque omnia ædificia, quæ quisque conspexerat, incendebantur: præda ex omnibus locis agebatur: frumenta non solum à tanta multitudine jumentorum atque hominum consumebantur; sed etiam anni tempore atque imbribus procubuerant: ut, si qui etiam in præsentia se occultassent, tamen iis, deducto exercitu, rerum omnium inopia pereundum videretur. Ac sæpe in eum locum ventum est, tanto in omnes partes diviso equitatu, ut non modò visum ab se Ambiorigem in fuga captivi, sed nec planè etiam abîsse ex conspectu, contenderent; ut spe consequendi illatâ, atque infinito labore suscepto, qui se summam à Cæsare gratiam inituros putarent, penè naturam studio vincerent, sempèrque paullum ad summam felicitatem defuisse videretur: atque ille latebris, ac silvis aut saltibus se eriperet, et noctu occultatus, alias regiones partesque peteret, non majore equitum præsidio quam IV, quibus solis vitam suam committere audebat.

XLIV. Tali modo vastatis regionibus: exercitum Cæsar, ¹duarum cohortium damno, ²Durocortorum Rhemorum reducit: concilioque in eum locum Galliæ indicto, de conjuratione Senonum et Carnutum quæstionem habere instituit: et de Accone, qui princeps ejus consilii fuerat, graviore sententiâ pronunciatâ, more majorum supplicium sumpsit. Nonnulli, judicium veriti, profugerunt; quibus quum aquâ atque igni interdixisset 11 legiones ad fines Trevirorum, 11 in Lingonibus v1 reliquas in Senonum finibus ³Agendici in hibernis collocavit: frumentoque exercitui proviso, ut instituerat, in Italiam ad

conventus agendos profectus est.

## NOTES.

<sup>1</sup> Duarum cohortium damno.] With the loss of two cohorts.

<sup>2</sup> Durocortorum.] Now the city of Rheims, in the department of Marne, and late province of Champagne.

<sup>3</sup> Agendici.] This was the capital of the Senones. It is now called Sens, and is situated in the department of Yonne, and late province of Burgundy.

# DE BELLO GALLICO.

# LIBER VII:

# ARGUMENT.

A general confederacy is entered into against the Romans by the Gauls. The Carnutes commence the war. Vercingetorix is appointed commander in chief of the allied forces of Gaul. Cæsar takes Vellaunodunum, Noviodunum, Genabum, and Avaricum. Cæsar besieges Gergovia, but is repulsed and obliged to retire. Alesia is invested by Cæsar: after much bravery and military skill displayed on both sides, the town surrenders.

I. QUIETA Galliâ, Cæsar, ut constituerat, in Italiam ad conventus agendos proficiscitur: ubi cognoscit de <sup>1</sup>P. Clodii cæde: <sup>2</sup>de Senatûs-

## NOTES.

1 P. Clodii exde.] Clodius was a Roman nobleman, famous for his licentiousness, avarice, and ambition. He was made tribune; was a violent enemy of Cicero, whose banishment he procured. He was murdered by Milo.

2 De senatasque consulto. ] Of the decree of the senate. The following were the rules observed by the Roman Senate in passing its decrees. When several different opinions had been offered, each supported by a number of Senators, the consul or presiding magistrate might first put which he pleased to the vote, or entirely suppress what he disapproved. On putting the question for passing a decree, a separation of the Senators to different parts of the house took place: he who pre-

sided, saying; Qui hoc censetis, illuc transite. Qui alia omnia, in hane partem: Let those who are of this opinion, pass over to that side; those who are of a contrary opinion, to this. He who first proposed the motion, or who had been the principal speaker in its favour, passed first, those agreeing with him followed. Those who differed, went to another part of the house. Of the part in which most of the Senators were, the consul said: Hac pars major videtur; this part seems to be the majority. According to the opinion of this majority a decree was made. The names of the most active persons in its favour were generally prefixed thereto. They were called autoritales prescripta, from their staying to see the decree made out. In the

que consulto certior factus, 'ut omnes Italiæ juniores conjurarent, <sup>2</sup>delectum tota provincia habere instituit. Ex res in Galliam Transalpinam celeriter perferuntur. Addunt ipsi et affingunt rumoribus Galli, quod res poscere videbatur: "3 retineri urbano motu Cæsarem, neque in tantis dissensionibus ad exercitum venire posse." Hâc impulsi occasione, qui jam antè se populi R. imperio subjectos dolerent, liberiùs atque audaciùs de bello consilia inire incipiunt. Indictis inter se principes Galliæ conciliis, silvestribus ac remotis locis, queruntur de Acconis morte: hunc casum ad ipsos recidere posse demonstrant: miserantur communem Galliæ fortunam: omnibus pollicitationibus ac præmiis deposcunt, qui belli initium faciant, et sui capitis periculo Galliam in libertatem vindicent. Ejus in primis rationem habendam esse dicunt, priùs quàm eorum clandestina consilia efferantur, ut Cæsar ab exercitu intercludatur. Id esse facile, quòd neque legiones, absente Imperatore, audeant ex hibernis egredi, neque Imperator sine præsidio ad legiones pervenire possit. Postremò, in acie præstare interfici, quam non veterem belli gloriam, libertatemque quam à majoribus acceperint, recuperare.

II. His rebus agitatis, profitentur Carnutes, "se nullum periculum communis salutis caussâ recusare: <sup>4</sup>principesque se ex omnibus bel·lum facturos pollicentur: et quoniam in præsentiâ obsidibus cavere inter se non possent, ne res efferatur, ut jurejurando ac fide sanciatur, petunt, (collatis militaribus signis, quo more eorum gravissimæ cærimoniæ continentur) ne facto initio belli, à reliquis deserantur." Tunc collaudatis Carnutibus, dato jurejurando ab omnibus qui aderant,

tempore ejus rei constituto, ab concilio disceditur.

III. Ubi ea dies venit, Carnutes, Cotuato et Conetoduno ducibus,

#### NOTES

early part of the republic, the letter T was subscribed when the tribunes did not give their negative. For then the tribunes were not admitted into the Senate, but sat on a bench before the house, where the decree was brought to them for approbation or rejection. This custom did not continue long, for the tribunes, soon after their institution, were admitted into the Senate. When secrecy was necessary, the clerks and other attendants were not admitted; the minutes of the proceedings being then taken by some of the Senators. The decrees of the Senate were deposited in the treasury, with all other state papers belonging to the republic. If a decree were not placed in the treasury, it was considered null.

1 Ut omnes Italiæ juniores conjurarent.] That all the young men of Italy should take up arms. In sudden emergencies,

or in dangerous wars, particularly those that took place in Italy, the regular mode of raising soldiers was suspended. Two flags were displayed from the capitol, one red for the infantry, the other green for the cavalry. On such occasions, the consul said, Qui rempublicam salvam esse vult, me sequatur. This was called conjuratio or evocatio, and the men thus raised, conjurati.

2 Delectum tota provincia habere instituit.] He (Cusar) resolved to levy troops through the whole province of Cisalpine

Gaul.

3 Retineri urbano motu Cæsarem.] That Cæsar was detained in Italy by the commotions in Rome.

4 Principes se ex omnibus bellum facturos pollicentur.] They promised to be the first in commencing the war.

desperatis hominibus, <sup>1</sup>Genabum dato signo concurrunt: civesque Romanos, qui negotiandi caussa ibi constiterant, in iis C. Fusium Cottam, honestum equitem Romanum, qui rei frumentariæ, jussu Cæsaris præerat, interficiunt, bonaque eorum diripiunt. Celeriter ad omnes Galliæ civitates fama perfertur. (Nam ubi major atque illustrior incidit res, clamore per agros regionesque significant; hunc alii deinceps excipiunt, et proximis tradunt, ut tunc accidit.) Nam quæ Genabi oriente sole gesta essent, ante primam confectam vigiliam in finibus 'Arvernorum audita sunt: quod spatium est millium passuum circiter clx.

IV. Simili ratione ibi Vercingetorix Celtilli filius, Arvernus, Summæ potentiæ adolescens, cujus pater principatum Galliæ totius obtinuerat, et ob eam caussam, quòd regnum appetebat, ab civitate erat interfectus, convocatis suis clientibus, facile eos incendit. Cognito ejus consilio, ad arma concurritur. Prohibetur ab Gobanitione patruo suo, reliquisque principibus, qui hanc tentandam fortunam non existimabant, expellitur ex oppido °Gergovia. Non tamen desistit, atque in agris habet delectum egentium ac perditorum. Hâc coactâ manu, quoscunque adit ex civitate, in suam sententiam perducit. Hortatur, ut communis libertatis caussa, arma capiant: magnisque coactis copiis, adversarios suos, à quibus paullò antè erat ejectus, expellit ex civitate. Rex ab suis appellatur: dimittit quoquoversus legationes: obtestatur ut in fide maneant. Celeriter sibi Senones, 3 Parisios, Pictones, 4 Cadurcos, Turones, Aulercos, 5 Lemovices, Andes, reliquosque omnes, qui oceanum attingunt, adjungit. Omnium consensu ad eum defertur imperium. Quâ oblatâ potestate, omnibus iis civitatibus obsides imperat. Certum numerum militum celeriter ad se adduci jubet. Armorum quantum quæque civitas domi, quodque ante tempus efficiat, constituit. In primis equitatui studet. Summæ diligentiæ summam imperii severitatem addit: 6 magnitudine supplicii dubitantes cogit. Nam majore commisso delicto, igni atque omnibus tormentis necat: leviore de caussâ, auribus defectis, 7 aut singulis effossis oculis, domum remittit: ut sint reliquis documento, et magnitudine pænæ perterreant alios.

V. His supplicies celeriter coacto exercitu, Luterium Cadurcum summæ hominem audaciæ cum parte copiarum in Ruthenos mittit: ipse in

### NOTES.

1 Genabum.] The present city of Orleans, situated in the late province of Orleanois, now in the department of Loiret.

2 Gergoviâ.] The place where this town stood is not exactly known.

3 Parisios.] These people dwelt in the district known by the name of Isle of

4 Cadurcos. The Cadurci dwelt in the late province of Quercy, now the department of Lot.

5 Lemovices.] There were two nations of this name; the one inhabited the late province of Limosin, now the department of Upper Vienne, the other dwelt in the district of St. Paul de Leon.

6 Magnitudine supplicii dubitantes cogit.]
By the severity of his punishment, he forces the irresolute to declare themselves.

7 Aut singulis effossis oculis.] Or having put out one of their eyes.

Bituriges proficiscitur. Ejus adventu Bituriges ad Æduos, quorum erant in fide, legatos mittunt, subsidium rogatum, quo faciliùs hostium copias sustinere possint. Ædui de consilio legatorum, quos Cæsar ad exercitum reliquerat, copias equitatûs peditatûsque subsidio Biturigibus mittunt: qui quum ad flumen Ligerim venissent, quod Bituriges ab Æduis dividit, paucos dies ibi morati, neque flumen transire ausi, domum revertunt: legatisque nostris renunciant, "se Biturigum perfidiam veritos revertisse: quibus id consilii fuisse cognoverint, ut si flumen transissent, 'una ex parte ipsi, altera Arverni se circumsisterent." Id eane de caussa, quam legatis pronunciarunt, an perfidia adducti fecerint, quòd nihil nobis constat, non videtur pro certo esse ponendum. Bituriges eorum discessu statim se cum Arvernis conjungunt.

VI. His rebus in Italiam Cæsari nunciatis, quum jam ille virtute Cn. Pompeii urbanas res commodiorem in statum pervenisse intelligeret, in Transalpinam Galliam profectus est. Eò quum venisset, magnà difficultate afficiebatur, qua ratione ad exercitum pervenire posset. Nam si legiones in Provinciam accerseret, se absente, in itinere prælio dimicaturas intelligebat: si ipse ad exercitum contenderet, ne iis quidem, qui eo tempore pacati viderentur, suam salutem

rectè committi videbat.

VII. Interim Luterius Cadurcus in Ruthenos missus, eam civitatem Arvernis conciliat. Progressus in 2 Nitiobriges et 3 Gabalos, ab utrisque obsides accipit: et magna coacta manu, in Provinciam, Narbonem versûs, eruptionem facere contendit. Quâ re nunciatâ, Cæsar omnibus consiliis antevertendum existimavit, ut Narbonem proficisceretur. Eò quum venisset, timentes confirmat, præsidia in Ruthenis Provincialibus, <sup>4</sup> Volcis Arecomicis, Tolosatibus, circumque Narbonem, quæ loca erant hostibus finitima, constituit: partem copiarum ex Provincia, supplementumque, quod ex Italia adduxerat, in 5 Helvios, qui fines Arvernorum contingunt, convenire jubet.

VIII. His rebus comparatis, represso jam Luterio et remoto, 6 quòd intrare intra præsidia periculosum putabat, in Helvios proficiscitur. Etsi mons 7 Cebenna, qui Arvernos ab Helviis discludit, durissimo tempore anni, altissima nive iter impediebat; tamen discussa nive vi

### NOTES.

1 Una ex parte ipsi, altera Arverni se circumsisterent.] On the one side, they (the Bituriges, ) on the other the Arverni, were to have surrounded them.

2 Nitiobriges.] These people inhabited the districts in which the town of Ager

now stands.

3 Gabalos.] The Gabali are supposed to have dwelt in the district called Givau-

4 Volcis Arecomicis.] These people are

supposed to have inhabited the district in

which the city of Nismes now stands.

5 Helvios.] The Helvii dwelt in the late province of Vivarais, now the department

of Ardeche.

6 Quòd intrare intra præsidia periculosum putabut.] For he thought it dangerous to enter into those countries defended by Roman garrisons.

7 Čebenna.] The Cevennes mountains

in the south of France.

in altitudinem pedum, atque ita viis patefactis, summo militum labore ad fines Arvernorum pervenit. Quibus oppressis inopinantibus, quòd se Cebennâ, ut muro, munitos existimabant, ac ne singulari quidem homini unquam eo tempore anni semitæ patuerant, equitibus imperat, ut, quàm latissimè possent, vagentur, et quàm maximum hostibus terrorem inferant. Celeriter hæc famâ ac nunciis ad Vercingetorigem perferuntur: quem perterriti omnes Arverni circumsistunt, atque obsecrant, "ut suis fortunis consulat, neu se ab hostibus diripi patiatur, præsertim quum videat omne ad se bellum translatum." Quorum ille precibus permotus, castra ex Biturigibus movet in Arvernos versus.

IX. At Cæsar biduum in iis locis moratus, quòd hæc de Vercingetorige usu ventura, opinione præceperat, per caussam supplementi equitatûsque cogendi, ab exercitu discedit; Brutum adolescentem iis copiis præficit: hunc monet, ut in omnes partes equites quam latissime pervagentur, daturum se operam, ne longiùs triduo ab castris absit. His constitutis rebus, suis inopinantibus, quam maximis potest itineribus 'Viennam pervenit. Ibi nactus recentem equitatum, quem multis antè diebus eò præmiserat, neque diurno neque nocturno itinere intermisso, per fines Æduorum in Lingones contendit, ubi 11 legiones hiemabant, ut si quid etiam de sua salute ab Æduis iniretur consilii, celeritate præcurreret. Eò quum pervenisset, ad reliquas legiones mittit, priùsque in unum locum omnes cogit, quàm de ejus adventu Arvernis nunciari posset. Hâc re cognità Vercingetorix rursus in Bituriges exercitum reducit, atque inde profectus [Gergoviam] Boiorum oppidum, quos ibi Helvetico prælio victos Cæsar collocaverat, Æduisque attribuerat, oppugnare instituit.

X. Magnam hæc res Cæsari difficultatem ad consilium capiendum afferebat, si reliquam partem hiemis uno in loco legiones contineret, ne stipendiariis Æduorum expugnatis, cuncta Gallia deficeret ²quòd nullum in eo amicis præsidium videretur positum esse: sin maturiùs ex hibernis educeret, ne ab re frumentarià duris subvectionibus laboraret. Præstare visum est tamen omnes difficultates perpeti, quàm tantà contumelià acceptà, omnium suorum voluntates alienare. Itaque cohortatus Æduos de supportando commeatu, præmittit ad Boios, qui de suo adventu doceant, hortenturque ut in fide maneant, atque hostium impetum magno animo sustineant. Duabus Agendici legionibus, atque impedimentis totius exercitûs relictis, ad Boios proficiscitur.

XI. Altero die quum ad oppidum Senonum <sup>3</sup> Vellaunodunum yenis-

# NOTES.

1 Viennam.] The town of Vienne in Dauphiné.

3 Vellaunodunum.] The place where this town was situated is very uncertain. Some suppose it to have been where Auxerre now stands: others, Chateau Laudon, others, Villeneuve, and others, Veron

<sup>2</sup> Quòd nullum in eo amicis præsidium videretur positum esse.] For it would be perceived, that there was no dependence to be placed in him for the protection of his friends.

set, ne quem post se hostem relinqueret, quò expeditiore re frumentarià uteretur, oppugnare instituit. Idque biduo circumvallavit: tertio die missis ex oppido legatis de deditione, arma proferri, jumenta produci, DC obsides dari jubet. Ea qui conficeret, C. Trebonium legatum relinquit. Ipse, ut quamprimum iter faceret, Genabum Carnutum proficiscitur: qui tunc primum, allato nuncio de oppugnatione Vellaunoduni, quum longiùs eam rem ductum iri existimarent, præsidium Genabi tuendi caussâ, quod eò mitterent, comparabant. Huc biduo Cæsar pervenit: et castris ante oppidum positis, diei tempore exclusus, in posterum oppugnationem differt: quæque ad eam rem usui sint, militibus imperat: et quòd oppidum Genabum pons fluminis Ligeris continebat, veritus ne noctu ex oppido profugerent, 11 legiones in armis excubare jubet. Genabenses paullò ante mediam noctem silentio ex oppido egressi, flumen transire cæperunt. Quâ re per exploratores nunciatâ, Cæsar legiones, quas expeditas esse jusserat, portis incensis, intromittit, atque oppido potitur, <sup>1</sup>perpaucis ex hostium numero desideratis, quin cuncti caperentur, quòd pontis atque itinerum angustiæ multitudinis fugam intercluserant. Oppidum diripit, atque incendit: prædam militibus donat: exercitum Ligerim transducit, atque in Biturigum fines pervenit.

XII. Vereingetorix ubi de Cæsaris adventu cognovit, oppugnatione desistit, atque obviam Cæsari proficiscitur. Ille oppidum Biturigum, positum in viâ, <sup>2</sup> Noviodunum oppugnare instituerat. Quo ex oppido quum legati ad eum venissent oratum, "ut sibi ignosceret, suæque vitæ consuleret:" ut celeritate reliquas res conficeret, quâ pleraque erat consecutus, arma proferri, equos produci, obsides dari jubet. Parte jam obsidum transditâ, quum reliqua administrarentur, centurionibus et paucis militibus intromissis, qui arma jumentaque conquirerent, equitatus hostium procul visus est, qui agmen Vercingetorigis antecesserat: quem simul atque oppidani conspexerunt, atque in spem auxilii venerunt, clamore sublato arma capere, portas claudere, murum complere cæperunt. Centuriones in oppido, quum ex significatione Gallorum novi aliquid ab iis iniri consilii intellexissent, gladiis districtis portas occupaverunt, suosque omnes incolumes receperunt.

XIII. Cæsar ex castris equitatum educi jubet, præliumque equestre committit. Laborantibus jam suis Germanos equites circiter co submittit, quos ab initio secum habere instituerat. Eorum impetum Galli sustineri non potuerunt: atque in fugam conjecti, multis amissis, sese ad agmen receperunt. Quibus profligatis, rursus oppidani perterriti,

# NOTES.

<sup>1</sup> Perpaucis ex hostium numero desideratis, quin cuncti cuperentur.] Very few of the enemy escaped. Eutropius says, not more than eighty.

<sup>2</sup> Noviodunum.] Now Neuvy sur Baranjon.

comprehensos cos, quorum operâ plebem concitatam existimabant, ad Cæsarem perduxerunt, seseque ei dediderunt. Quibus rebus confectis, Cæsar ad oppidum <sup>1</sup> Avaricum (quod erat maximum munitissimumque in finibus Biturigum, atque agri fertilissimâ regione) profectus est, quòd, eo oppido recepto, civitatem Biturigum se in potes-

tatem redacturum confidebat.

XIV. Vercingetorix tot continuis incommodis Vellaunoduni, Genabi, Novioduni acceptis, suos ad concilium convocat: docet, "longè alià ratione esse bellum gerendum, atque antea sit gestum: omnibus modis huic rei studendum, ut pabulatione et commeatu Romani prohibeantur. Id esse facile, quòd equitatu ipsi abundent, et quòd anni tempore subleventur; pabulum secari non posse: necessariò dispersos hostes exædificiis petere: hos omnes quotidie ab equitibus deleri posse. Præterea, salutis caussâ, rei familiaris commoda negligenda: vicos atque ædificia incendi oportere, 2hoc est, spatio [à Boia] quoquoversùs, quò pabulandi caussa adire posse videantur. Harum ipsis rerum copiam suppetere, quòd, quorum in finibus bellum geratur, eorum opibus subleventur. Romanos aut inopiam non laturos, aut magno cum periculo longiùs à castris progressuros: neque interesse, ipsosne interficiant, impedimentisve exuant, quibus amissis, bellum geri non possit. Præterea oppida incendi oportere, quæ non munitione et loci natura ab omni sint periculo tuta: neu suis sint ad detrectandam militiam receptacula, neu Romanis proposita ad copiam commeatûs, prædamque tollendam. Hæc si gravia aut acerba videantur, multò illa graviùs æstimari debere, liberos, conjuges in servitutem abstrahi, ipsos interfici; quæ sit necesse accidere victis."

XV. Omnium consensu hâc sententià probatâ, uno die amplius xx urbes Biturigum incenduntur. Hoc idem fit in reliquis civitatibus. In omnibus partibus incendia conspiciuntur: quæ etsi magno cum dolore omnes ferebant, tamen hoc sibi solatii proponebant, quòd se, prope exploratà victorià, celeriter amissa recuperaturos confidebant. Deliberatur de Avarico in communi concilio, incendi placeret, an defendi. Procumbunt Gallis omnibus ad pedes Bituriges, "ne pulcherrimam propè totius Galliæ urbem quæ et præsidio et ornamento sit civitati, suis manibus succendere cogerentur: facilè se loci naturà defensuros," dicunt, "quòd propè ex omnibus partibus flumine et palude circumdata, unum habeat et perangustum aditum." Datur petentibus venia, dissuadente primò Vercingetorige, pòst concedente, et precibus ipsorum, et misericordià vulgi. Defensores idonei op-

pido deliguntur.

## NOTES.

1 Avaricum.] Bourges, in the department of Cher, late the province of Berry.

2 Hoc est, spatio [à Boiâ] quoquoversùs.] Some read, Hóc spatio à Boiâ quoquoversùs. XVI. Vercingetorix minoribus Cæsarem itineribus subsequitur, et locum castris deligit, paludibus silvisque munitum, ab Avarico, longè millia passuum xv. Ibi per certos exploratores in singula diei tempora, quæ ad Avaricum agerentur, cognoscebat; et quid fieri vellet, imperabat: omnes nostras pabulationes frumentationes que observabat, dispersosque quum longiùs necessariò procederent, adoriebatur, magnoque incommodo afficiebat: etsi quantum ratione provideri poterat, ab nostris occurrebatur, ut incertis temporibus diversisque itineribus iretur.

XVII. Castris ad eam partem oppidi positis, Cæsar, quæ intermissa à flumine et palude aditum, ut supra diximus, angustum habebat, aggerem apparare, vineas agere, turres duas constituere cœpit: nam circumvallare loci natura prohibebat. De re frumentaria Boios atque Æduos adhortari non destitit: quorum alteri, quòd nullo studio agebant, non multùm adjuvabant: alteri non magnis facultatibus, quòd civitas erat exigua et infirma, celeriter, quod habuerunt, consumpserunt. Summa difficultate rei frumentariæ affecto exercitu, tenuitate Boiorum indiligentia Æduorum, incendiis ædificiorum, usque eò, ut complures dies milites frumento caruerint, et pecore è longinquioribus vicis adacto, extremam famem sustentarent: nulla tamen vox est ab iis audita populi Romani majestate et superioribus victoriis indigna. Quin etiam Cæsar, quum in opere singulas legiones appellaret, et, si acerbius inopiam ferrent, se dimissurum oppugnationem diceret; universi ab eo, ne id faceret, petebant: "sic se complures annos, illo imperante, meruisse, ut nullam ignominiam acciperent, nunquam infectà re discederent: hoc se ignominiæ laturos loco, si inceptam oppugnationem reliquissent: præstare omnes perferre acerbitates, quàm non civibus Romanis qui Genabi perfidia Gallorum interissent, parentarent." Hæc eadem centurionibus tribunisque militum mandabant, ut per eos ad Cæsarem deferrentur.

XVIII. Quum jam muro appropinquâssent turres, ex captivis Cæsar cognovit, Vercingetorigem, consumpto pabulo, castra movisse propiùs Avaricum, atque ipsum, cum equitatu expeditisque, qui inter equites præliari consuêssent, insidiarum caussâ eò profectum, quò nostros postero die pabulatum venturos arbitrabatur. Quibus rebus cognitis, mediâ nocte silentio profectus, ad hostium castra manè pervenit. Illi, celeriter per exploratores adventu Cæsaris cognito, carros impedimentaque sua <sup>2</sup>in arctiores silvas abdiderunt, copias omnes in loco edito atque aperto instruxerunt. Quâ re nunciatà, Cæsar

celeriter sarcinas conferri, arma expediri jussit.

XIX. Collis erat leniter ab infimo acclivis. Hunc ex omnibus ferè partibus palus difficilis atque impedita cingebat, non latior pedibus L.

# NOTES.

1 Indiligentia Æduorum.] By the negligence of the Æduans, who now very reluctantly furnished the Romans with supplies.

2 In arctiores silvas abdiderunt.] Concealed them in thicker woods.

Hôc se colle, interruptis pontibus, Galli fiducià loci continebant; generatimque distributi in civitates, omnia vada ac saltus ejus paludis certis custodiis obtinebant; sic animo parati, ut, si eam paludem Romani perrumpere conarentur, 'hæsitantes premerent ex loco superiore: ut, qui propinquitatem loci viderent, paratos prope æquo Marte ad dimicandum existimarent: qui iniquitatem conditionis perspicerent, inani simulatione sese ostentare cognoscerent. Indignantes milites Cæsar, quòd conspectum suum hostes ferre possent, tantulo spatio interjecto, et signum prælii exposcentes edocet, "quanto detrimento, et quot virorum fortium morte necesse esset constare victoriam: quos quum sic animo paratos videret, ut nullum pro suâ laude periculum recusarent, summæ se iniquitatis condemnari debere, nisi eorum vitam suâ salute habeat cariorem." Sic milites consolatus eodem die reducit in castra; reliqua quæ ad oppugnationem oppidi pertinebant, administrare instituit.

XX. Vercingetorix, quum ad suos redisset, proditionis insimulatus, "quòd castra propiùs Romanos movisset, quòd cum omni equitatu discessisset, quòd sine imperio tantas copias reliquisset, quòd ejus discessu Romani tantà opportunitate et celeritate venissent: non hæc omnia fortuitò aut sine consilio accidere potuisse: 2 regnum illum Galliæ malle Cæsaris concessu, quam ipsorum habere beneficio." Tali modo accusatus ad hæc respondit: "Quòd castra movisset, factum inopia pabuli, etiam ipsis hortantibus; quòd propiùs Romanos accessisset, persuasum loci opportunitate, qui se ipsum munitione defenderet: equitum verò operam neque in loci palustri desiderari debuisse, et illic fuisse utilem, quò sint profecti: summam imperii se consultò nulli discedentem tradidisse, ne is multitudinis studio ad dimicandum impelleretur: cui rei, propter animi mollitiem, studere omnes videret, quòd diutius laborem ferre non possent: Romani si casu intervenerint, fortunæ; si alicujus indicio vocati, huic habendam gratiam, quòd et paucitatem eorum ex loco superiore cognoscere, et virtutem despicere potuerint: qui dimicare non ausi, turpiter se in castra receperint. Imperium se à Cæsare per proditionem nullum desiderare, quod habere victoria posset, quæ jam esset sibi ac omnibus Gallis explorata: quin etiam ipsis remittere, si sibi magîs honorem tribuere, quam ab se salutem accipere videantur. Quod ut intelligatis," inquit, "sincerè à me pronunciari, audite Romanos milites." Producit servos. quos in pabulatione paucis antè diebus exceperat, et fame vinculisque excruciaverat. Ii jam antè edocti, quæ interrogati pronunciarent, "milites se esse legionarios" dicunt, "fame et inopia adductos, clam ex castris exîsse, si quid frumenti aut pecoris in agris reperire pos-

#### NOTES.

That he would rather be possessed of supreme authority by Casar's permission, than by their choice and favour.

<sup>1</sup> Hæsitantes.] While wading through the mud.

<sup>2</sup> Regnum illum Galliæ malle Cæsaris concessu, quàm ipsorum habere beneficio.]

sent: simili omnem exercitum inopià premi, nec jam vires sufficere cujusquam, nec ferre operis laborem posse. Itaque statuisse Imperatorem, si nihil in oppugnatione oppidi profecisset, triduo exercitum deducere. Hæc à me," inquit Vercingetorix, "beneficia habetis, quem proditionis insimulatis; cujus opera, sine vestro sanguine, tantum exercitum victorem fame penè consumptum videtis; quem turpiter se ex hâc fugâ recipientem, ne qua civitas suis finibus recipiat, à me provisum est."

XXI. Conclamat omnis multitudo, et suo more armis concrepat, quod facere in eo consueverunt, cujus orationem approbant: "summum esse Vercingetorigem ducem, nec de ejus fide dubitandum, nec majori ratione bellum administrari posse." Statuunt ut decem millia hominum, delecta ex omnibus copiis in oppidum submittantur: nec solis Biturigibus communem salutem committendam censent, quòd penè in eo, si oppidum retinuissent, summam victoriæ constare intelligebant.

XXII. 'Singulari militum nostrorum virtuti consilia cujusque modi Gallorum occurrebant, ut est summæ genus sollertiæ, atque ad omnia imitanda atque efficienda, quæ ab quoque traduntur, aptissimum. 'Nam et laqueis falces avertebant, quas quum destinaverant, tormentis introrsus reducebant, 's et aggerem cuniculis subtrahebant, eò scientiùs, quòd apud eos magnæ sunt ferrariæ, atque omne genus cuniculorum notum atque usitatum est. Totum autem murum ex omni parte turribus contabulaverant, atque has coriis intexerant: tum crebris diurnis nocturnisque eruptionibus, aut aggeri ignem inferebant, aut milites occupatos in opere adoriebantur: 'et nostrarum turrium altitudinem, quantum has quotidianus agger expresserat, commissis suarum turrium malis, adæquabant: 'et apertos cuniculos præustâ et præacutâ materiâ, et pice fervefactâ, et maximi ponderis saxis morabantur, menibusque appropinquare prohibebant.

XXIII. Muris autem omnibus Gallicis hæc ferè forma est: 6 Trabes

<sup>1</sup> Singularimilitum nostrorum virtuti consilia cujusque modi Gallorum occurrebant.] The uncommon bravery of our soldiers was opposed by the Gauls with all the contrivances and arts of war.

<sup>2</sup> Nam et laqueis falces avertebant.] For they turned aside the hooks with nooses. These hooks were used for the purpose of pulling down the stones and other materials composing walls. The hook had several prongs, and was affixed to a long pole, which was suspended by its middle to a beam, in order to move it more readily backwards and forwards.

<sup>3</sup> Et aggerem cuniculis subtrahebant.]
And they undermined the mound.

<sup>4</sup>Et nostrarum turrium altitudinem, quantum, &c.] And as the height of our towers increased by daily additions to the mound, so their towers, by raising one story upon another, in proportion continually equalled them.

<sup>5</sup> Et apertos cuniculos præustá et præacutá materiá, et, &c.] And they prevented the working of our mines by attacking the miners with stakes burnt and sharpened at their end, or by throwing melted pitch and large stones into them.

<sup>6</sup> Trabes direct perpetue, in longitudinem, paribus, &c.] Long entire beams of wood are placed on the ground, forming by their length the thickness of the wall

directæ perpetuæ, in longitudinem, paribus intervallis, distantes inter se binos pedes, in solo collocantur. Hæ revinciuntur introrsus, et multo aggere vestiuntur. Ea autem, quæ diximus, intervalla grandibus in fronte saxis effarciuntur. Iis collocatis et coagmentatis, alius insuper ordo adjicitur, ut idem illud intervallum servetur, neque inter se contingant trabes, sed paribus intermissæ spatiis, singulæ singulis saxis interjectis, arte contineantur: sic deinceps omne opus contexitur, dum justa muri altitudo expleatur. Hoc quum in speciem varietatemque opus deforme non est, alternis trabibus ac saxis, quæ rectis lineis suos ordines servant, tum ad utilitatem et defensionem urbium summam habet opportunitatem, quòd et ab incendio lapis, et ab ariete materia defendit, quæ perpetuis trabibus pedes quadragenos, plerumque introrsus revincta, neque perrumpi neque distrahi potest.

XXIV. Iis tot rebus impedità oppugnatione, milites quum toto tempore, luto, frigore, et assiduis imbribus tardarentur, tamen continenti labore omnia hæc superaverunt, et diebus xxv aggerem latum pedes cccxxx, altum pedes Lxxx, exstruxerunt. Quum is murum hostium pene contingeret, et Cæsar ad opus consuetudine excubaret, militesque cohortaretur, ne quod omnino tempus ab opere intermitteretur, paullò ante III vigiliam <sup>2</sup> est animadversum, fumare aggerem, quem cuniculo hostes succenderant. Eodemque tempore toto muro clamore sublato, duabus portis ab utroque latere turrium eruptio fiebat. Alii faces atque aridam materiem de muro in aggerem eminus jaciebant: picem alii, reliquasque res, quibus ignis incitari potest, fundebant: ut, quò primum occurreretur, aut cui rei ferretur auxilium, vix ratio iniri posset: tamen quòd instituto Cæsaris duæ semper legiones pro castris excubabant, pluresque partitis temporibus in opere erant, celeriter factum est, ut alii eruptionibus resisterent, alii turres reducerent, aggeremque interscinderent, omnis verò ex castris multitudo ad restinguendum concurreret.

XXV. Quum in omnibus locis, consumptâ jam reliquâ parte noctis, pugnaretur, semperque hostibus spes victoriæ redintegraretur, eò magis quòd deustos pluteos turrium videbant, nec facilè adire apertos ad auxiliandum animadvertebant, semperque ipsi recentes defessis succederent, omnemque Galliæ salutem in illo vestigio temporis positam arbitrarentur: accidit inspectantibus nobis, quod dignum memoria visum, prætermittendum non existimavimus. Quidam ante portam oppidi Gallus, qui per manus sevi ac picis transditas glebas

# NOTES.

at equal distances of two feet from one

1 Hæ revinciuntur introrsus, et, &c.] These are bound together, by other beams being laid over them, and by filling up the intervals between them, with earth. The spaces of two feet in front, between the

first mentioned row of beams, are filled

with large stones.

2 Est animadversum, fumare aggerem, quem cuniculo hostes succenderant.] He observed that the mound smoked, for the enemy had set it on fire, after having worked a mine under it.

in ignem è regione turris projiciebat: ¹scorpione ab latere dextro transjectus, exanimatusque cocidit: hunc ex proximis unus jacentem transgressus, eodem illo munere fungebatur: eâdem ratione ictu scorpionis exanimato altero, successit tertius, et tertio quartus: nec ille priùs est à propugnatoribus vacuus relictus locus, quàm ²restincto aggere, atque omni parte submotis hostibus, finis est pugnandi factus.

XXVI. Omnia experti Galli quòd res nulla successerat, postero die consilium ceperunt ex oppido profugere, hortante et jubente Vercingetorige. Id silentio noctis conati, non magnâ jacturâ suorum sese effecturos sperabant, propterea quòd neque longè ab oppido castra Vercingetorigis aberant; et palus, quæ perpetua intercedebat, Romanos ad insequendum tardabat. Jamque hoc facere noctu apparabant, quum matres familiâs repente in publicum procurrerunt, flentesque projectæ ad pedes suorum, omnibus precibus petierunt, ne se et communes liberos hostibus ad supplicium dederent, quos ad capiendam fugam natura et virium infirmitas impediret. Ubi eos perstare in sententiâ viderunt, quòd plerumque in summo periculo timor misericordiam non recipit, conclamare, et significare de fugâ Romanis cæperunt: quo timore perterriti Galli, ne ab equitatu Romanorum viæ præoccuparentur, consilio destiterunt.

XXVII. Postero die Cæsar promotâ turri, directisque operibus quæ facere instituerat, magno coorto imbri, non inutilem hanc ad capiendum consilium tempestatem arbitratus est, quòd paullò incautiùs custodias in muro dispositas videbat; suosque languidiùs in opere versari jussit, et quid fieri vellet, ostendit. Legiones intra vineas in occulto expeditas cohortatus, ut aliquando pro tantis laboribus fructum victoriæ perciperent, iis qui primi murum ascendissent, præmia proposuit, militibusque signum dedit. Illi subitò ex omnibus parti-

bus evolaverunt, murumque celeriter complêrunt.

XXVIII. Hostes re novâ perterriti, muro turribusque dejecti, ³ in foro ac locis patentioribus cuneatim constiterunt, hôc animo, ut si quâ ex parte obviam contra veniretur, acie instructâ depugnarent. Ubi neminem in æquum locum sese demittere, sed toto undique muro circumfundi viderunt, veriti ne omnino spes fugæ tolleretur, ⁴abjec tis armis, ultimas oppidi partes continenti impetu petiverunt: parsque ibi, quum angusto exitu portarum se ipsi premerent, à militibus; pars jam egressa portis, ab equitibus est interfecta; nec fuit quisquam, qui prædæ studeret. Sic et Genabensi cæde, et labore operis incitati,

# NOTES.

2 Restincto aggere.] Until the fire of

the mound was extinguished.

of a wedge, or triangle, in the public square and open places.

4 Abjectis armis, ultimas oppidi partes continenti impetu petiverunt.] The Gauls having thrown away their arms, ran to the farthest part of the town, without stopping.

<sup>1</sup> Scorpione.] A kind of dart. They were often dipped in poison.

<sup>3</sup> In foro ac locis patentioribus cuneatim constiterunt.] The Gauls drew up in form

non ætate confectis, non mulieribus, non infantibus pepercerunt. Denique ex omni eo numero, qui fuit circiter xL millium, vix DCCC, qui primo clamore audito se ex oppido ejecerant, incolumes ad Vercingetorigem pervenerunt quos ille, multâ jam nocte, silentio sic ex fugâ excepit (veritus ne qua in castris ex eorum concursu et misericordiâ vulgi seditio oriretur) ut procul in viâ dispositis familiaribus suis, principibusque civitatum, disparandos deducendosque ad suos curaret, quæ cuique civitati pars castrorum ab initio obvenerat.

XXIX. Postero die concilio convocato, consolatus cohortatusque est, "ne se admodum animo demitterent, neve perturbarentur incommodo: non virtute neque acie vicisse Romanos, sed artificio quodam et scientia oppugnationis, cujus rei fuerint ipsi imperiti; errare, si qui in bello omnes secundos rerum eventus exspectent; sibi nunquam placuisse Avaricum defendi, cujus rei testes ipsos haberet; sed factum imprudentia Biturigum, et nimia obsequentia reliquorum, utì hoc incommodum acciperetur: id tamen se celeriter majoribus commodis sanaturum. Nam quæ ab reliquis Gallis civitates dissentirent, has sua diligentia adjuncturum, atque unum consilium totius Galliæ effecturum, ¹cujus consensu ne orbis quidem terrarum possit obsistere: idque se prope jam effectum habere. Interea æquum esse ab iis communis salutis caussa impetrari, ut castra munire instituerent, quò facilius hostium repentinos impetus sustinere possent."

XXX. Fuit hæc oratio non ingrata Gallis, maximè, quòd ipse animo non defecerat, tanto accepto incommodo, neque se in occultum abdiderat, neque conspectum multitudinis fugerat: plusque animo providere et præsentire existimabatur, quòd re integra primò incendendum Avaricum, pòst deserendum, censuerat. Itaque ut reliquorum Imperatorum res adversæ auctoritatem minuunt; sic hujus ex contrario dignitas, incommodo accepto, in dies augebatur: simul in spem veniebant, ejus affirmatione, de reliquis adjungendis civitatibus. Primùmque eo tempore Galli castra munire instituerunt, et sic sunt animo consternati homines <sup>2</sup> insueti laboris, ut omnia quæ impera-

rentur, sibi patienda existimarent.

XXXI. Nec minùs quàm est pollicitus, Vercingetorix animo laborabat, ut reliquas civitates adjungeret, atque earum principes donis pollicitationibusque alliciebat. Huic rei idoneos homines deligebat, quorum quisque aut oratione subdolâ, aut amicitiâ facillime capi posset. Qui Avarico expugnato refugerant, armandos vestiendos-

<sup>1</sup> Cujus consensu ne orbis quidem terrarum possit obsistere.] That they being united, the whole world would be unable to resist them.

<sup>2</sup> Insueti laboris.] Some read, insueti laborum; others, insueti laboribus.

que curat. Simul ut diminutæ copiæ redintegrarentur, imperat certum numerum militum civitatibus, quem, et quam ante diem, in castra adduci velit: sagittariosque omnes, quorum erat permagnus numerus in Galliâ, conquiri, et ad se mitti jubet. His rebus celeriter id, quod Avarici deperierat expletur. Interim Theutomatus Olloviconis filius rex Nitiobrigum, cujus pater ab Senatu nostro amicus erat appellatus, cum magno equitum suorum numero, et quos

ex Aguitania, conduxerat ad eum pervenit.

XXXII. Cæsar Avarici complures dies commoratus, summamque ibi copiam frumenti et reliqui commeatûs nactus, exercitum ex labore atque inopià refecit. Jam prope hieme confectà, quum ipso anni tempore ad gerendum bellum vocaretur, et ad hostem proficisci constituisset, sive eum ex paludibus silvisque elicere, sive obsidione premere posset: legati ad eum principes Æduorum veniunt, oratum, "ut maximè necessario tempore civitati subveniat: summo esse in periculo rem; quòd, quum singuli magistratus antiquitus creari, atque regiam potestatem annum obtinere consuessent, duo magistratum gerant, et se uterque eorum legibus creatum esse dicat. Horum esse alterum Convictolitanem, florentem et illustrem adolescentem; alterum Cotum, antiquissimâ familiâ natum, atque ipsum hominem summæ potentiæ, et magnæ cognationis, cujus frater Vedeliacus proximo anno eundem magistratum gesserit: civitatem omnem esse in armis: divisum senatum, divisum populum in suas cujusque eorum clientelas. Quòd si diutiùs alatur controversia, fore uti pars cum civitatis parte confligat: id ne accidat, positum in ejus diligentia atque auctoritate.

XXXIII. Cæsar etsi à bello atque hoste discèdere, detrimentosum esse existimabat; tamen non ignorans, quanta ex dissensionibus incommoda oriri consuêssent: ne tanta et tam conjuncta populo Rom, civitas, quam ipse semper aluisset, omnibusque rebus ornâsset, ad vim atque ad arma descenderet; atque ea pars, quæ minùs sibi confideret, auxilia à Vercingetorige accerseret: huic rei prævertendum existimavit: et quòd legibus Æduorum, iis, qui summum magistratum obtinerent excedere ex finibus non liceret: ne quid de jure aut legibus eorum diminuisse videretur, ipse in Æduos proficisci statuit, senatumque omnem, et quos inter controversia esset, 1 Decetiam ad se evocavit. Quum propè omnis civitas eò convenisset, docereturque paucis clàm vocatis, alio loco, alio tempore, atque oportuerit, fratrem a fratre renunciatum; quum leges, duos ex una familia, vivo utroque, non solum magistratus creari vetarent, sed etiam in Senatu esse prohiberent: Cotum magistratum deponere coëgit: 2 Convictolitanem, qui per sacerdotes more civitatis intermissis magistratibus, esset creatus, potestatem obtinere jussit.

<sup>1</sup> Decetian.] This town occupied the place, where the town of Decise, in the late province of Nivernois, now department of Nierve, stands.

<sup>2</sup> Convictolitanem, qui per sacerdotes mere civitatis intermissis, &c.] Convictolitanem, who on the expiration of the term of the preceding magistrates, had been

XXXIV. Hôc decreto interposito, cohortatus Æduos ut controversiarum ac dissensionum obliviscerentur, atque omnibus omissis rebus, huic bello servirent, eaque quæ meruissent, præmia, ab se devicta Galliâ, exspectarent, equitatumque omnem, et peditum millia x sibi celeriter mitterent, quæ in præsidiis rei frumentariæ caussâ disponeret; exercitum in duas partes divisit: 1v legiones in Senones Parisiosque, Labieno ducendas dedit: vi ipse in Arvernos, ad oppidum Gergoviam secundum flumen 1 Elaver duxit: equitatus partem illi attribuit, partem sibi reliquit. Quâ re cognitâ, Vercingetorix, omnibus interruptis ejus fluminis pontibus, 2 ab altera Elaveris-parte iter facere cœpit.

XXXV. 3 Quum uterque utrique esset exercitus in conspectu, fereque è regione castris castra poneret, dispositis exploratoribus necubi effecto ponte Romani copias transducerent: erat in magnis Cæsari difficultatibus res, ne majorem æstatis partem flumine impediretur quòd non ferè ante autumnum Elaver vado transiri soleat. Itaque ne id accideret, silvestri loco castris positis, è regione unius corum pontium, quos Vercingetorix rescindendos curaverat, postero die cum 11 legionibus in occulto restitit: reliquas copias cum omnibus impedimentis, ut consueverat, misit, demptis [quartis] quibusque cohortibus, uti numerus legionum constare videretur. 5 Iis quam longissime possent progredi jussis, quum jam ex diei tempore conjecturam caperet, in castra perventum, 6 iisdem sublicis, quarum pars inferior integra remanebat, pontem reficere copit. Celeriter effecto opere, legionibusque transductis, et loco castris idoneo delecto, reliquas copias revocavit. Vercingetorix, re cognitâ, ne contra suam voluntatem dimicare cogeretur, magnis itineribus antecessit.

XXXVI. Cæsar ex eo loco quintis castris Gergoviam pervenit: equestrique prælio eo die levi facto, perspecto urbis situ quæ posita in

## NOTES.

chosen by the priests according to the custom of the country.

1 Elaver.] The river Allier.

2 Ab alterâ Elaveris parte.] Some read,

Ab alterá parte fluminis.

3 Quum uterque utrique esset exercitus in conspectu, &c.] As both armies were in sight of each other, and their camps pitched near to one another, the enemy's scouts being also on the watch; it was impossible for the Romans to construct a bridge, so convey their forces over the river.

4 Demptis [quartis] quibusque cohorti-bus.] Every fourth cohort being taken. As Casar had only six legions with him, the number of cohorts must have been sixty, which divided by four, would only give fifteen cohorts; so that instead of two legions, there could have been only a legion and a half. Some, to avoid this inconsistency, read demptis quibusdam cohortibus, some cohorts being taken from the

5 Iis, &c.] Namely, the rest of the army, exclusive of the two draughted le-

6 Iisdem sublicis, quarum pars inferior integra remanebat, pontem reficere expit.]
With the same piles, that remained of the old bridge, the lower parts of which were entire, he began to rebuild the bridge.

7 Cæsar ex eo loco quintis castris Gergoviam pervenit.] Cæsar, after a march of five days, arrived before Gergovia. Cæsar here counts time by the number of his encampments.

altissimo monte omnes aditus difficiles habebat, de expugnatione desperavit: de obsessione non priùs agendum constituit, quàm rem frumentariam expedisset. At Vercingetorix castris prope oppidum in monte positis, mediocribus circum se intervallis, separatim singularum civitatum copias collocaverat; atque omnibus ejus jugi collibus occupatis, quà despici poterat, horribilem speciem præbebat; principesque earum civitatum, quos sibi ad consilium capiendum delegerat, primâ luce ad se quotidie convenire jubebat, seu quid communicandum, seu quid administrandum videretur; neque ullum ferè diem intermittebat, quin equestri prælio interjectis sagittariis, quid in quoque esset animi ac virtutis suorum, periclitaretur. Erat è regione oppidi collis sub ipsis radicibus montis egregiè munitus, atque ex omni parte circumcisus: (quem si tenerent nostri, et aquæ magna parte, et pabulatione libera prohibituri hostes videbantur.) Sed is locus præsidio ab iis non nimis firmo tenebatur: 2 tum silentio noctis Cæsar ex castris egressus, priùs, quàm subsidium ex oppido venire posset, dejecto præsidio, potitus loco, duas ibi legiones collocavit, fossamque dupliciem duodenûm pedum à majoribus castris ad minora perduxit, ut tutò ab repentino hostium incursu, etiam singuli commeare possent.

XXXVII. Dum hæc ad Gergoviam geruntur, Convictolitanis Æduus, cui magistratum adjudicatum à Cæsare demonstravimus, sollicitatus ab Arvernis pecuniâ, cum quibusdam adolescentibus colloquitur, quorum erat princeps Litavicus, atque ejus fratres, amplissimâ familia nati adolescentes. Cum iis præmium communicat, hortaturque eos, "ut se liberos, et imperio natos meminerint: unam esse Æduorum civitatem, quæ certissimam Galliæ victoriam distineat: ejus auctoritate reliquas contineri: quâ transductâ, locum consistendi Romanis in Gallia non fore: esse nonnullo se Cæsaris beneficio affectum, sic tamen ut justissimam apud eum caussam obtinuerit: sed plus communi libertati tribuere. Cur enim potiùs Ædui de suo jure et de legibus ad Cæsarem disceptaturi, quam Romani ad Æduos, veniant?" Celeriter adolescentibus, et oratione magistratûs et præmio deductis, quum se vel principes ejus consilii fore profiterentur, ratio perficiendi quærebatur, quòd civitatem temerè ad suscipiendum bellum adduci posse non confidebant. Placuit, ut Litavicus decem illis millibus, quæ Cæsari ad bellum mitterentur, præficeretur, atque ea ducenda curaret, fratres que ejus ad Cæsarem præcurrerent; <sup>3</sup>reliqua, quâ ratione agi placeat, constituunt.

XXXVIII. Litavicus, accepto exercitu, quum millia passuum circiter xxx ab Gergovià abesset, convocatis subitò militibus, lacrymans:

# NOTES.

2 Tum silentio noctis. ] Some read, tamen

silentio noctis.

<sup>1</sup> Horribilem speciem præbebat.] Made a very formidable appearance.

<sup>3</sup> Reliqua, quâ ratione agi placeat, constitwunt.] They settle the plan, on which the rest should be performed.

"Quò proficiscimur," inquit, "milites? omnis noster equitatus, nobilitas omnis interiit; principes civitatis Eporedorix et Virdumarus, insimulati proditionis ab Romanis, indictà caussà, interfecti sunt. Hæc ab iis cognoscite, qui ex ipsâ cæde fugerent. Nam ego, fratribus atque omnibus propinquis meis interfectis, dolore prohibeor, quæ gesta sunt, pronunciare." Producuntur ii, quos ille edocuerat, quæ dici vellet: atque eadem, quæ Litavicus pronunciaverat, multitudini exponunt: "multos equites Æduorum interfectos, quòd collocuti cum Arvernis dicerentur: ipsos se inter multitudinem militum occultasse, atque ex media cæde profugisse." Conclamant Ædui, et Litavicum obsecrant, ut sibi consulat. "Quasi verò," inquit ille, "consilii sit res, ac non necesse sit nobis Gergoviam contendere, et cum Arvernis nosmet conjungere? An dubitamus, quin nefario facinore admisso, Romani jam ad nos interficiendos concurrant? Proinde, si quid in nobis animi est, persequamur eorum mortem, qui indignissimè interierunt, atque hos latrones interficiamus." Ostendit cives Rom. qui ejus præsidii fiducia una: erant. Continuò magnum numerum frumenti commeatûsque diripit: ipsos crudeliter excruciatos interficit; nuncios totà civitate Æduorum dimittit: eodem mendacio de cæde equitum et principum permovet: hortatur, ut simili ratione, atque ipse fecerit, suas injurias persequantur.

XXXIX. Eporedorix Æduus, summo loco natus adolescens, et summæ domi potentiæ, et unà Virdumarus, pari ætate et gratiâ, sed genere dispari, quem Cæsar sibi ab Divitiaco transditum ex humili loco ad summam dignitatem perduxerat, in equitum numero convenerant, nominatim ab eo evocati. His erat inter se de principatu contentio: et in illâ magistratuum controversiâ alter pro Convictolitane, alter pro Coto summis opibus pugnaverat. Ex iis Eporedorix, cognito Litavici consilio, mediâ ferè nocte rem ad Cæsarem defert; orat "ne patiatur civitatem pravis adolescentium consiliis, ad amicitiâ populi R. deficere: quod futurum provideat, si se tot hominum millia cum hostibus conjunxerint, quorum salutem neque propinqui negligere,

neque civitas levi momento æstimare posset."

XL. Magnâ affectus sollicitudine hôc nuncio Cæsar, quòd semper Æduorum civitati præcipuè indulserat, nullâ interpositâ dubitatione, legiones expeditas IV, equitatumque omnem ex castris educit. Nec fuit spatium tali tempore 'ad contrahenda castra, quòd res in celeritate posita esse videbatur. C. Fabium legatum cum legionibus II castris præsidio relinquit: fratres Litavici quum comprehendi jussisset, paullò antè reperit ad hostes profugisse. Adhortatus milites, "ne necessario tempore itineris labore permoveantur," cupidissimis om-

#### NOTES.

lect the several detached encampments or cantonments, into which the troops had been distributed, into one camp.

<sup>1</sup> Ad contrahenda castra.] To concentrate his camp. This expression seems to imply that Casar had not time to col-

nibus, progressus millia passuum xxv, agmen Æduorum conspicatus, immisso equitatu, inter eorum moratur atque impedit: interdicitque omnibus, ne quemquam interficiant. Eporedorigem et Virdumarum, quos illi interfectos existimabant, inter equites versari, suosque appellare jubet. Iis cognitis et Litavici fraude perspectâ, Ædui manus tendere et deditionem significare, et projectis armis, mortem depreeari incipiunt. Litavicus cum suis clientibus, quibus nefas, more Gallorum est, etiam in extremâ fortuna deserere patronos, Gergoviam

profugit.

XLI. Cæsar nunciis ad civitatem Æduorum missis, qui suo beneficio conservatos docerent, quos jure belli interficere potuisset; tribusque horis noctis exercitui ad quietem datis, castra ad Gergoviam movit. Medio ferè itinere equites, à Fabio missi, 1 quanto res in periculo fuerit, exponunt: "summis copiis castra oppugnata." demonstrant; "quum crebrò integri defessis succederent, nostrosque assiduo labore defatigarent, quibus, propter magnitudinem castrorum, 2 perpetuò esset iisdem in vallo permanendum: multitudine sagittarum, atque omnis generis telorum, multos vulneratos: ad hæc sustinenda magno usui fuisse 3tormenta: Fabium, discessu eorum, duabus relectis portis, obstruere cæteras, 4pluteosque vallo addere, et se in posterum diem similem ad casum parare." Iis rebus cognitis, Cæsar, summo studio militum, ante ortum solis in castra pervenit.

XLII. Dum hæc ad Gergoviam geruntur, Ædui, primis nunciis à Litavico acceptis, nullum sibi ad cognoscendum spatium relinquunt. Impellit alios avaritia, alios iracundia et temeritas, quæ maximè illi hominum generi est innata, sut levem auditionem habeat pro re comperta: bona civium Romanorum diripiunt, cædes faciunt, in servitutem abstrahunt. 6 Adjuvat rem proclinatam Convictolitanis, plebemque ad furorem impellit, ut, facinore admisso, ad sanitatem reverti pudeat. M. Aristium tribunum militum iter ad legionem facientem, fide data, ex oppido 7 Cabillono educunt: idem facere cogunt eos, qui negotiandi caussa ibi constiterant. Hos continuò in itinere adorti

#### NOTES.

1 Quanto res in periculo fuerit.]

read, quanto res in periculo esset.

2 Perpetuò esset iisdem in vallo permanendum.] The same men were obliged to

be continually on the rampart.

3 Tormenta.] Tormentum here signifies the machine used to cast darts and stones.

4 Pluteos.] The plutei were mantlets or sheds, which served to defend the soldiers in making their approaches to a fortified place, or in filling the ditches, &c. In the present instance they do not appear to be used in this sense, but imply breast works thrown up around the ram-

5 Ut levem auditionem habeat pro re compertá.] That they take flying rumour for a certain truth.

6 Adjuvat rem proclinatam Convictolitanis.] Convictolitanis fomented this disturbance, to which the people were already much inclined.

7 Cabillono.] This town stood near the place now occupied by the town of Chalons sur Saone, in the department of Saone and Loire, lately a part of Burgundy.

omnibus impedimentis exuunt: repugnantes diem noctemque obsidents multis utrinque interfectis majorem multitudinem ad arma concitant.

XLIII. Interim nuncio allato, "omnes eorum milites in potestate Cæsaris teneri, concurrunt ad Aristium: nihil publico factum consilio demonstrant: 'quæstionem de bonis direptis decernunt: Litavici fratrumque bona publicant: legatos ad Cæsarem, sui purgandi gratiâ, mittunt. Hæc faciunt, recuperandorum suorum caussâ. Sed contaminati facinore, et capti compendio ex direptis bonis, quòd ea res ad multos pertinebat, et timore pænæ exterriti, consilia clam de bello inire incipiunt, civitatesque reliquas legationibus sollicitant: quæ tametsi Cæsar intelligebat, tamen quàm mitissimè potest, legatos appellat: "nihil se, propter inscientiam levitatemque vulgi, gravius de civitate judicare, neque de suâ in Æduos benevolentià diminuere." Ipse majorem Galliæ motum exspectans, ne ab omnibus civitatibus circumsisteretur, consilia inibat, quemadmodum à Gergovià discederet, ac rursus omnem exercitum contraheret, ne profectio nata à timore defectionis, similis fugæ videretur.

XLIV. Hæc cogitanti accidere visa est facultas bene rei gerendæ. Nam quum minora in castra, operis perspiciendi caussâ, venisset, animadvertit collem, qui ab hostibus tenebatur, nudatum hominibus, qui superioribus diebus vix præ multitudine cerni poterat. Admiratus quærit ex perfugis caussam, quorum magnus ad eum quotidie numerus confluebat. Constabat inter omnes, quod jam ipse Cæsar per exploratores cognoverat, dorsum esse ejus jugi prope æquum, sed silvestre et angustum, quà esset aditus ad alteram partem oppidi: <sup>3</sup> vehementer huic illos loco timere; nec jam aliter sentire, uno colle ab Romanis occupato, si alterum amisissent, quin penè circumvallati, atque omni exitu et pabulatione interclusi viderentur; ad hunc mu-

niendum locum omnes à, Vercingetorige evocatos.

XLV. Hâc re cognitâ, Cæsar mittit complures equitum turmas eò de mediâ nocte: iis imperat, ut paullo tumultuosiùs omnibus in locis pervagentur. Primâ luce magnum numerum impedimentorum ex castris mulorumque produci, <sup>4</sup> deque iis stramenta detrahi, mulionesque cum cassidibus, equitum specie ac simulatione, collibus circumvehi jubet. His paucos addit equites, qui latiùs ostentationis caussâ vagarentur. Longo circuitu easdem omnes jubet petere regiones.

#### NOTES.

1 Quastionem de bonis direptis decernunt.] They ordered an inquiry to be made concerning the goods, of which the Romans had been pillaged.

2 Et capti compendio ex direptis bonis, quòd ea res ad multos pertinebat.] And induced by the gain that might arise from the goods taken, for many were concerned therein.

3 Vehementer huic illos loco timere.] That they were very much afraid of losing that place.

4 Deque iis stramenta detrahi.] He ordered the pack-saddles to be taken from them. They are here called stramenta, on account of their being stuffed with straw.

Hæc procul ex oppido videbantur, ut erat à Gergovia despectus in castra; neque tanto spatio, certi quid esset, explorari poterat. Legionem unam codem jugo mittit, et paullum progressam inferiore loco constituit, silvisque occultat. Augetur Gallis suspicio, atque omnes illò munitionum copiæ transducuntur. Vacua castra hostium Cæsar conspicatus, tectis insignibus suorum, occultatisque signis militaribus, raros milites, ne ex oppido animadverterentur, ex majoribus castris in minora transducit: legatisque, quos singulis legionibus præfecerat, quid fieri vellet, ostendit. In primis monet, ut contineant milites, ne studio pugnandi, aut spe prædæ longiùs progrediantur. Quid iniquitas loci habeat incommodi, proponit: hoc una celeritate posse vitari: occasionis esse rem, non prælii. His rebus expositis, signum dat, et ab dextra parte alio adscensu eodem tempore Æduos mittit.

XLVI. Oppidi murus ab planitie, atque initio adscensûs, rectâ regione, si nullus anfractus intercederet, Mcc passus aberat. Quidquid huic circuitûs ad molliendum clivum accesserat, id spatium itineris augebat. A medio ferè colle in longitudine, ut natura montis ferebat, et grandibus saxis vı pedum murum, qui nostrorum impetum tardaret, præduxerant Galli: atque inferiore omni spatio vacuo relicto, superiorem partem collis usque ad murum oppidi densissimis castris compleverant. Milites, signo dato, celeriter ad munitionem perveniunt, eamque transgressi, trinis castris potiuntur. Ac tanta fuit in capiendis castris celeritas, ut Theutomatus rex Nitiobrigum subitò in tabernaculo oppressus, ut meridie conquieverat, superiore corporis parte nudatâ, vulnerato equo, vix se ex manibus prædantium militum

eriperet.

XLVII. Consecutus id quod animo proposuerat Cæsar, receptui cani jussit: legionisque decimæ, 1 quâcum erat concionatus, signa constitere. At reliquarum milites legionum, non exaudito tubæ sono, quòd satis magna vallis intercedebat, tamen à tribunis militum, legatisque, ut erat à Cæsare præceptum, retinebantur. Sed elati spe celeris victoriæ et hostium fugâ, superiorumque temporum secundis præliis, nihil adeò arduum sibi existimabant, quod non virtute consequi possent: neque priùs finem sequendi fecerunt, quam muro oppidi portisque appropinquarunt. Tum verò ex omnibus urbis partibus orto clamore, qui longiùs aberant repentino tumultu perterriti, quum hostes intra portas esse existimarent, sese ex oppido ejecerunt. Matres familias de muro vestem argentumque jactabant, et pectore nudo prominentes, passis manibus obtestabantur Romanos, ut sibi parcerent; neu, sicut Avarici fecissent, ne mulieribus quidem atque infantibus abstinerent. Nonnullæ de muris per manus demissæ, sese militibus transdebant. L. Fabius centurio legionis vIII, quem inter suos eo die dixisse constabat, "2 excitari se Avaricensibus præmiis,

<sup>1</sup> Quacum erat concionatus.] Some read: 2 Excitari se Avaricensibus præmiis, nequa tum erat comitatus. 2 Excitari se Avaricensibus præmiis, nequa tum erat comitatus.

neque commissurum, ut priùs quisquam murum adscenderet," tres suos nactus manipulares, atque ab iis sublevatus, murum adscendit:

eos ipse rursus singulos exceptans, in murum extulit.

XLVIII. Interim ii, qui ad alteram partem oppidi, ut suprà demonstravimus, mutionis caussâ, convenerant, primo exaudito clamore, inde etiam crebris nunciis incitati, oppidum ab Romanis teneri, præmissis equitibus, magno concursu eò contenderunt. Eorum ut quisque primus venerat, sub muro consistebat, suorumque pugnantium numerum augebat. Quorum quum magna multitudo convenisset; matres-familiâs, quæ paullò antè Romanis de muro manus tendebant, suos obtestari, et more Gallico passum capillum ostentare, liberosque in conspectum proferre cæperunt. Erat Romanis nec loco nec numero æqua contentio: simul et cursu et spatio pugnæ defatigati non facilè recentes atque integros sustinebant.

XLIX. Cæsar, cum iniquo loco pugnari, hostiumque augeri copias videret, præmetuens suis, ad T. Sextium, legatum, quem minoribus castris præsidio reliquerat, mittit, ut cohortes ex castris celeriter educeret, et sub infimo colle ab dextro latere hostium constitueret; ut, si nostros depulsos loco vidisset, quò minus liberè hostes insequerentur, terreret. Ipse paullum ex eo loco cum legione progressus,

ubi constiterat, eventum pugnæ expectabat.

L. Quum acerrimè cominus pugnaretur, hostes loco et numero; nostri virtute confiderent: subitò sunt Ædui visi, ab latere nostris aperto, quos Cæsar ab dextra parte alio adscensu, manûs distinendæ caussâ, miserat. Ii similitudine armorum vehementer nostros perterruerunt; ac tametsi dextris humeris exertis animadvertebantur, quod insigne pacatis esse consueverat, tamen id ipsum sui fallendi caussâ milites ab hostibus factum existimabant. Eodem tempore L. Fabius centurio, quique unà murum adscenderant, circumventi atque interfecti, de muro præcipitabantur. M. Petreius ejusdem legionis centurio, quum portas exscindere conatus esset, à multitudine oppressus, 'ac sibi desperans, multis jam vulneribus acceptis, manipularibus suis, qui illum secuti erant. "Quoniam," inquit, "me unà vobiscum servare non possum, vestræ quidem certè saluti prospiciam, quos cupiditate gloriæ adductus, in periculum deduxi: vos, datâ facultate, vobis consulite." Simul irrupit in medios hostes, duobusque interfectis, reliquos à portâ paullum submovit. Conantibus auxiliari suis; "Frustra," inquit, "meæ vitæ subvenire conamini quem jam sanguis viresque deficiunt; proinde hinc abite, dum est facultas, vosque ad legionem recipite." Ita pugnans pòst paullum concidit, 2ac suis saluti fuit.

#### NOTES.

tained in the storming of Avaricum, he would permit no one to scale the wall before himself.

2 Ac suis saluti fuit.] And by his death was the means of preserving his own men.

1 Ac sibi desperans.] And despairing of safety.

LI. Nostri, quum undique premerentur, xlvi centurionibus amissis, dejecti sunt loco. Sed intolerantiùs Gallos insequentes legio x tardavit, quæ pro subsidio paullò æquiore loco constiterat. Hanc rursus xiii legionis cohortes exceperunt: quæ ex castris minoribus eductæ, cum T. Sextio legato ceperant locum superiorem. Legiones ubi primùm planitiem attigerunt, infestis contra hostes signis constiterunt. Vercingetorix ab radicibus collis suos intra munitiones

reduxit. Lo die milites sunt paullò minùs DCC desiderati.

LII. Postero die Cæsar, concione advocatâ, temeritatem cupiditatemque militum reprehendit, "quòd sibi ipsi judicavissent, quò procedendum, aut quid agendum videretur, neque signo recipiendi dato, constitissent, neque à tribunis militum legatisque retineri potuissent:"

2 exposuit, "quid iniquitas loci posset, quid ipse ad Avaricum sensisset, quum sine duce et sine equitatu deprehensis hostibus, exploratam victoriam dimisisset, ne parvum modò detrimentum in contentione propter iniquitatem loci acciperet. Quantopere eorum animi magnitudinem admiraretur, quos non castrorum munitiones, non altitudo montis, non murus oppidi tardare potuisset: tantopere licentiam arrogantiamque reprehendere, quòd plus se quàm imperatorem, de victorià atque exitu rerum sentire existimarent: 3 nec minùs se in milite modestiam et continentiam, quàm virtutem, atque animi magnitudinem, desiderare."

LIII. Hâc habiâ concione, <sup>4</sup>et ad extremum oratione confirmatis militibus, ne ob hanc caussam animo premoverentur, neu, quòd iniquitas loci attulisset, id virtuti hostium tribuerent: eadem de profectione cogitans, quæ antè senserat, legiones ex castris eduxit, aciemque idoneo loco constituit. Quum Vercingetorix nihilo magìs in æquum locum descenderet, levi facto equestri prælio, atque eo secundo, in castra exercitum reduxit. Quum hoc idem postero die fecisset, satis ad Gallicam ostentationem minuendam, militumque animos confirmandos factum existimans, in Æduos castra movit. <sup>5</sup>Ne tum quidem insecutis hostibus 111 die ad flumen Elaver pontem refecit atque exercitum transduxit.

LIV. Ibi à Virdumaro atque Eporedorige Æduis appellatus, discit, "cum omni equitatu Litavicum ad sollicitandos Æduos profectum: opus esse et ipsos antecedere ad confirmandam civitatem." Etsi multis jam rebus perfidiam Æduorum Cæsar perspectam habebat, atque

# NOTES,

5 Ne tum quidem insecutis hostibus.] The enemy not having followed him.

<sup>1</sup> Eo die milites sunt paullò minùs DCC desiderati.] About seven hundred men were lost on that day. Eutropius says that Cæsar having lost a great part of his army, fled before his enemies.

<sup>2</sup> Exposuit.] Some read exposito.
3 Nec minùs.] In some editions, non

<sup>4</sup> Et ad extremum oratione confirmatis militibus.] Some read, et ad extremum confirmatis militibus; others, et ad extremanorationem confirmatis militibus.

horum discessu admaturari defectionem civitatis existimabat; tamen retinendos eos non censuit, ne aut inferre injuriam videretur, aut dare timoris aliquam suspicionem. Discedentibus his, breviter sua in Æduos merita exposuit, "quos, et quàm humiles accepisset: compulsos in oppida, multatos agris, omnibus ereptis copiis, imposito stipendio, obsidibus summâ cum contumeliâ extortis, quam in fortunam quamque in amplitudinem deduxisset, ut non solum in pristinum statum redissent, sed omnium temporum dignitatem et gratiam antecessisse viderentur." His datis mandatis, eos ab se dimisit.

LV. 1 Noviodunum erat oppidum Æduorum, ad ripas Ligeris opportuno loco positum. Huc Cæsar omnes obsides Galliæ, frumentum, pecuniam publicam, suorum atque exercitûs impedimentorum magnam partem contulerat. Huc magnum numerum equorum, hujus belli caussa in Italia atque Hispania coëmptorum, miserat. Eò quum Eporedorix Virdumarusque venissent, et de statu civitatis cognovissent, "Litavicum 2Bibracte ab Æduis receptum, quod est oppidum apud eos maximæ auctoritatis, Convictolitanem magistratum magnamque partem senatûs ad eum convenisse, legatos ad Vercingetorigem de pace et amicitia concilianda publice missos," non prætermittendum tantum commodum existimaverunt. Itaque, interfectis Novioduni custodibus, quique eò negotiandi aut itineris caussa convenerant, pecuniam atque equos inter se partiti sunt; obsides civitatum Bibracte ad magistratum deducendos curaverunt; oppidum, quod ab se teneri non posse judicabant, ne cui esset usui Romanis, incenderunt. Frumenti quod subitò potuerent, navibus avexerunt, reliquum flumine atque incendio corruperunt: ipsi ex finitimis regionibus copias cogere, præsidia custodiasque ad ripas Ligeris disponere, equitatumque omnibus locis, injiciendi timoris caussâ, ostentare cæperunt; si aut re frumentarià Romanos excludere, aut adductos inopià, <sup>3</sup>ex Provincia expellere possent: quam ad spem multum eos adjuvabat, quòd Liger ex nivibus creverat, ut omnino vado transiri non posse videretur.

LVI. Quibus rebus cognitis, Cæsar maturandum sibi censuit, si esset in perficiendis pontibus periclitandum, ut priùs, quàm essent majores eo copiæ, coactæ, dimicaret. Nam, ut commutato consilio iter in Provinciam converteret, id ne tum quidem necessariò faciendum exis-

<sup>1</sup> Noviodunum.] The exact situation of this town is uncertain; it is supposed to have been near the present town of Nevers, in the department of Nievre, late the province of Nivernois.

<sup>2</sup> Bibracte.] Where this town stood is not well ascertained, but is generally supposed to have been situated in the vicinity of the village of Beyray.

<sup>3</sup> Ex Provincia.] There is some inaccuracy in this reading; for the Æduans certainly never thought of driving the Romans out of Province, properly so called, but merely to force them to retreat out of their territories, into the Roman province; hence, some think, the reading should be, in Provinciam.

timabat; quum infamia atque indignitas rei, et oppositus mons Cebenna, viarumque difficultas impediebat; tum maximè, quòd adjungi Labieno, atque iis legionibus, quas unà miserat, vehementer cupiebat. Itaque, admodùm magnis diurnis atque nocturnis itineribus confectis, contra omnium opinionem, ad Ligerim pervenit: vadoque per equites invento, pro rei necessitate opportuno; ut brachia modo, atque humeri ad sustinenda arma liberi ab aquâ esse possent, 'disposito equitatu, qui vim fluminis refringeret, atque hostibus primo adspectu perturbatis, incolumem exercitum transduxit: frumentumque in agris, et copiam pecoris nactus, repleto iis rebus exercitu, iter in Senones facere instituit.

LVII. Dum hæc apud Cæsarem geruntur, Labienus eo supplemento, quod nuper ex Italia venerat, relicto Agendici, ut esset impedimentis præsidio, cum IV legionibus Lutetiam proficiscitur. (Id est oppidum Parisiorum, positum in insula fluminis Sequanæ.) Cujus adventu ab hostibus cognito, magnæ ex finitimis civitatibus copiæ convenerunt. Summa imperii transditur Camulogeno Aulerco; qui propè confectus ætate, tamen propter singularem scientiam rei militaris, ad eum est honorem evocatus. Is, quum animadvertisset perpetuam esse paludem, quæ influeret in Sequanam, atque illum omnem locum magnopere impediret, hic consedit; nostrosque transitu prohibere instituit.

LVIII. Labienus primò vineas agere, cratibus atque aggere paludem explere, atque iter munire conabatur. Postquam id difficiliùs confieri animadvertit, silentio è castris III vigilià egressus, eodem, quo venerat, itinere <sup>2</sup> Metiosedum pervenit. Id est oppidum Senonum in insulà Sequanæ positum, ut paullò antè Lutetiam diximus. Deprehensis navibus circiter L, celeriterque conjunctis, atque eò militibus impositis, et rei novitate perterritis oppidanis, quorum magna pars erat ad bellum evocata, sine contentione oppido potitur. Refecto ponte, quem superioribus diebus hostes resciderant, exercitum transducit, et secundo flumine ad Lutetiam iter facere cæpit. Hostes, re cognità ab iis qui à Metiosedo profugerant, Lutetiam incendi pontesque ejus oppidi rescindi jubent: ipsi profecti palude, in ripis Sequanæ, è regione Lutetiæ contra Labieni castra considunt.

LIX. Jam Cæsar à Gergoviâ discessisse audiebatur: jam de Æduorum defectione, et secundo Galliæ motu rumores afferebantur, Gallique in colloquiis, "interclusum itinere et Ligere Cæsarem, inopiâ frumenti coactum, in Provinciam contendisse" confirmabant. Bellovaci autem, defectione Æduorum cognitâ, qui ante erant per se infideles, manus cogere, atque apertè bellum parare cæperunt. Tum Labienus, tantâ rerum commutatione, longè aliud sibi capiendum con-

<sup>1</sup> Disposito equitatu.] When a river was crossed by fording, the cavalry were placed a little higher up in the river, in order to break the force of the current.

<sup>2</sup> Metiosedum.] Some read, Melodunum. Metiosedum stood in the vicinity of the present town of Corbeil; Melodunum near Melum.

silium, atque antea senserat, intelligebat. Neque jam, ut aliquid acquireret, prœlioque hostes lacesseret, sed, ut incolumem exercitum Agendicum reduceret, cogitabat. <sup>1</sup>Namque alterâ ex parte Bellovaci (quæ civitas in Galliâ maximam habet opinionem virtutis) instabant: alteram Camulogenus parato atque instructo exercitu tenebat. <sup>2</sup>Tum legiones à præsidio atque impedimentis interclusas maximum flumen destinebat. Tantis subitò difficultatibus objectis ab animi virtute

auxilium.petendum videbat.

LX. Itaque sub vesperum concilio convocato, cohortatus, ut ea quæ imperâsset, diligenter industrièque administrarent, naves, quas à Metiosedo deduxerat, singulas equitibus Romanis attribuit, et, primâ confectâ vigiliâ, IV millia passuum secundo flumine progredi silentio, ibique 3 se exspectari jubet: V cohortes, quas minimè firmas ad dimicandum esse existimabat, castris præsidio relinquit: V ejusdem legionis reliquas de mediâ nocte cum omnibus impedimentis adverso flumine magno tumultu proficisci imperat. Conquirit etiam lintres: has magno sonitu remorum incitatas, in eandem partem mittit. Ipse pòst paullò, silentio egressus cum III legionibus eum locum petit,

quò naves appelli jusserat.

LXI. Eò quum esset ventum, exploratores hostium, ut omni fluminis parte erant dispositi, inopinantes, quòd magna subitò erat coorta tempestas, ab nostris opprimuntur; exercitus, equitatusque, equitibus Romanis administrantibus, quos ei negotio præfecerat, celeriter transmittitur. Uno ferè tempore sub lucem hostibus nunciatur, "in castris Romanorum præter consuetudinem tumultuari, et magnum ire agmen adverso flumine, sonitumque remorum in eâdem parte exaudiri, et paullò infra milites navibus transportari." Quibus rebus auditis, quòd existimabant tribus locis transire legiones, atque emnes perturbatos defectione Æduorum fugam parare, suas quoque copias in tres partes distribuerunt. Nam, præsidio è regione castrorum relicto, et parvâ manu Metiosedum versùs missâ, quæ tantum progrederetur, quantum naves processissent, reliquas copias contra Labienum duxerunt.

LXII. Prima luce et nostri omnes erant transportati, et hostium acies cernebatur. Labienus milites cohortatus, "ut suæ pristinæ virtutis, et tot secundissimorum præliorum memoriam tenerent, atque ipsum Cæsarem, cujus ductu sæpenumero hostes superâssent, <sup>4</sup>adesse existimarent;" dat signum prælii. Primo concursu, ab dextro cornu, ubi vII legio constiterat, hostes pelluntur, atque in fugam conjiciun-

#### NOTES.

1 Namque alterâ ex parte Bellovaci..... instabant.] For on the other side the Bellovaci threatened and incommoded him.

2 Tum legiones à præsidio atque impedimentis interclusas maximum flumen destinebat. 1 The large river Seine separated the legions from the baggage, and the detackment appointed to guard it.

3 Se exspectari.] Some read, se exspec-

4 Adesse existimarent.] Some read, præsentem adesse existimarent.

tur: ab sinistro, quem locum XII legio tenebat, quum primi ordines hostium transfixi pilis concidissent: tamen acerrimè reliqui resistebant, 'nec dabat suspicionem fugæ quisquam. Ipse dux hostium Camulogenus suis aderat, atque eos cohortabatur. At, incerto etiam nunc exitu victoriæ, quum VII legionis tribunis esset nunciatum, quæ in sinistro cornu gererentur, post tergum hostium legionem ostenderunt, signaque intulerunt. Ne eo quidem tempore quisquam loco cessit, sed circumventi omnes interfectique sunt: eandem fortunam tulit Camulogenus. At ii, qui præsidio contra castra Labieni erant relicti, quum prælium commissum audîssent, subsidio suis ierunt, collemque ceperunt, neque nostrorum militum victorum impetum sustinere potuerunt; sic, cum suis fugientibus permisti, quos non silvæ montesque texerunt, ab equitatu sunt interfecti. Hôc negotio confecto, Labienus revertitur Agendicum, ubi impedimenta totius exercitûs relicta erant: inde cum omnibus copiis, ad Cæsarem pervenit.

LXIII. Defectione Æduorum cognitâ, bellum augetur: legationes in omnes partes circummittuntur: quantum gratia, auctoritate, pecuniâ, valent, ad sollicitandas civitates nituntur. Nacti obsides, quos Cæsar apud eos deposuerat, horum supplicio dubitantes territant. Petunt à Vercingetorige Ædui, ut ad se veniat, 2 rationesque belli gerendi communicet. Re impetrata contendunt, ut ipsis summa imperii tradatur: et, re in controversiam deductâ, totius Galliæ concilium Bibracte indicitur. Eodem conveniunt undique frequentes: 3 multitudinis suffragiis res permittitur: ad unum omnes Vercingetorigem probant Imperatorem. Ab hôc concilio Rhemi, Lingones, Treviri abfuerunt: illi, quòd amicitiam Romanorum sequebantur: Treviri, quòd aberant longiùs, et ab Germanis premebantur: quæ fuit caussa, quare toto abessent bello, et neutris auxilia mitterent. Magno dolore Ædui ferunt se dejectos principatu: queruntur fortunæ commutationem; et Cæsaris indulgentiam in se requirunt: neque tamen, suscepto bello, suum consilium ab reliquis separare audent. Inviti summæ spei adolescentes Eporedorix et Virdumarus, Verçingetorigi parent.

LXIV. Ille imperat reliquis civitatibus obsides. Denique ei rei constituit diem, huc omnes equites xv millia numero, celeriter convenire jubet. "Peditatu, quem antè habuerit, se fore contentum" dicit; "neque fortunam tentaturum 'neque acie dimicaturum; sed quoniam abundet equitatu, perfacile esse factu, frumentationibus pabulationibusque Romanos prohibere: æquo modò animo sua ipsi fru-

<sup>1</sup> Nec dabat suspicionem fugæ quisquam.]
Nor did any one appear the least inclined to fly.

<sup>2</sup> Rationesque belli gerendi communicet.] That he might consult with them on the plan of warfare,

<sup>3</sup> Multitudinis suffragiis res permittitur.] The question was put to the vote of the multitude.

<sup>4</sup> Neque acie dimicaturum.] In some editions, the reading is, Aut in acie dimicaturum.

menta corrumpant, ædificiaque incendant: quâ rei familiaris jactură perpetuum imperium, libertatemque se consequi videant." His constitutis rebus Æduis, Segusianisque, qui sunt finitimi Provinciæ, x millia peditum imperat. Huc addit equites DCCC; his præficit fratrem Eporedorigis, bellumque inferre Allobrogibus jubet. Alterâ ex parte Gabalos, proximosque pagos Arvernorum in Helvios; item Ruthenos, Cadurcosque ad fines Volcarum Arecomicorum depopulandos, mittit. Hic nihilominùs clandestinis nunciis legationibusque Allobroges sollicitat: quorum mentes nondum à ¹superiore bello resedisse sperabat: Horum principibus pecunias, civitati autem imperium totius

Provinciæ pollicetur.

LXV. Ad hos omnes casus provisa erant præsidia cohortium duarum et viginti, quæ ex ipså coacta Provincià ab L. Cæsare legato ad omnes partes opponebantur. Helvii, suå sponte cum finitimis prælio congressi, pelluntur, et C. Valerio Donotauro Caburi filio principe civitatis, compluribusque aliis interfectis, intra oppida murosque compelluntur. Allobroges, crebris ad Rhodanum dispositis præsidiis, magna cum cura et diligentià suos fines tuentur. Cæsar, quòd hostes equitatu superiores esse intelligebat, et, interclusis omnibus itineribus, nulla re ex Provincia atque Italia sublevari poterat, trans Rhenum in Germaniam mittit ad eas civitates, quas superioribus annis pacaverat, equitesque ab his accersit, et, levis armaturæ pedites, qui inter eos præliari consueverant. Eorum adventu, quod minùs idoneis equis utebantur, à tribunis militum reliquisque, sed et equitibus Romanis, atque 2 evocatis, equos sumit, Germanisque distribuit.

LXVI. Interea dum hæc geruntur, hostium copiæ ex Arvernis, equitesque, qui toti Galliæ erant imperati, conveniunt. Magno horum coacto numero, quum Cæsar in Sequanos per extremos Lingonum fines iter faceret, quò faciliùs subsidium Provinciæ ferri posset, circiter millia passuum x ab Romanis, 'trinis castris Vercingetorix consedit; convocatisque ad concilium præfectis equitum, "venisse tempus victoriæ" demonstrat: "fugere in Provinciam Romanos, Galliaque excedere: id sibi ad præsentem obtinendam libertatem satis esse; ad reliqui temporis pacem atque otium, parum profici. Majoribus enim coactis copiis reversuros neque finem bellandi facturos: proinde, agmine impeditos adoriantur: si pedites suis auxilium ferant, atque in co morentur, iter confici non posse: sin (id quod magis futurum confidat) relictis impedimentis, suæ saluti consulant, et usu rerum ne-

## NOTES.

2 Evocatis.] These were veteran soldiers, who had served out their time, and

were induced to volunteer their services. They were exempted from all the drudgery incident to military service.

3 Trinis castris Vercingetorix consedit.] Vercingetorix formed three encampments.

<sup>1</sup> Superiore bello.] Namely, the war in which the Allobroges were subjected to the Romans, and which took place nine years previous to the events here related.

cessarium, et dignitate spoliatum iri. Nam de equitibus hostium, quin nemo eorum progredi modò extra agmen audeat, ne ipsos quidem debere dubitare. Id quo majore faciant animo, copias se omnes pro castris habiturum, et terrori hostibus futurum." Conclamant equites, "sanctissimo jurejurando confirmari oportere, ne tecto recipiatur, ne ad liberos, ne ad parentes, ne ad uxorem aditum habeat,

qui non bis per hostium agmen perequitâsset." LXVII. Probata re, atque omnibus <sup>1</sup>ad jusjurandum adactis, postero die in tres partes distributo equitatu, duæ se acies à duobus làteribus ostendunt: una à primo agmine iter impedire cœpit. Quâ re nunciată, Cæsar suum quoque equitatum tripartitò divisum ire contra hostem jubet. Pugnatur unà omnibus in partibus. Consistit agmen. Impedimenta inter legiones recipiuntur. Si quâ in parte nostri laborare, aut graviùs premi videbantur, eò signa inferri Cæsar, aciemque converti jubebat: quæ res et hostes ad insequendum tardabat, et nostros spe auxilii confirmabat. Tandem Germani ab dextro latere, summum jugum nacti, hostes loco depellunt: fugientes usque ad flumen, ubi Vercingetorix cum pedestribus copiis consederat, persequuntur, compluresque interficiunt. Quâ re animadversa, reliqui, ne circumvenirentur veriti, se fugæ mandant. Omnibus locis fit cædes. Tres nobilissimi Ædui capti ad Cæsarem perducuntur; Cotus præfectus equitum, qui controversiam cum Convictolitane proximis comitiis habuerat; et Cavarillus, qui, post defectionem Litavici, 2 pedestribus copiis præfuerat, et Eporedorix, quo duce, ante adventum Cæsaris. Ædui cum Seguanis bello contenderant.

LXVIII. Fugato omni equitatu, Vercingetorix copias suas ut pro castris collocaverat, reduxit; protinusque <sup>3</sup> Alesiam, quod est oppidum Mandubiorum, iter facere cœpit: celeriterque impedimenta ex castris educi, et se subsequi jussit, Cæsar, impedimentis in proximum collem deductis, duabusque legionibus præsidio relictis, sequutus, quantum diei tempus est passum, circiter 111 millibus hostium ex novissimo agmine interfectis, altero die ad Alesiam castra fecit. Perspecto urbis situ, perterritisque hostibus, quòd equitatu, quâ maximè parte exercitûs confidebant, erant pulsi; adhortatus ad laborem milites, Alesiam circumvallare instituit.

<sup>1</sup> Ad jusjurandum adactis.] Some read, jurejurando adactis; others, jusjurandum adactis.

<sup>2</sup> Pedestribus copiis.] The Gauls appear not to have held foot soldiers in much esteem: they, on the contrary, paid very great attention to their cavalry, and relied principally on them for success in their military operations. The Romans, how-

ever, very justly considered infantry as the principal and most effective part of an army, and the cavalry as only an auxiliary thereto. The Germans alone seem to have practised the mixed or dragoon service, and that with very great success.

and that with very great success.

3 Alesiam.] By some, this town was called Alexia: it was situated in Burgundy.

LXIX. Ipsum erat oppidum in colle summo, admodum edito loco, ut nisi obsidione expugnari non posse videretur. Cujus collis radices, duo duabus ex partibus flumina subluebant. Ante oppidum planities circiter millia passuum 111 in longitudinem patebat. Reliquis ex omnibus partibus colles, mediocri interjecto spatio, pari altitudinis fastigio oppidum cingebant. Sub muro, quæ pars collis ¹ad orientem spectabat hunc omnem locum copiæ Gallorum compleverant; fossamque, et maceriam sex in altitudinem pedum præduxerant. Ejus munitionis, quæ ab Romanis instituebatur, circuitus x1 millia passuum tenebat. Castra opportunis locis erant posita: ibique castella xx111 factâ, ²in quibus interdiu stationes disponebantur, ne qua subitò irruptio fieret. Hæc eadem noctu excubitoribus ac firmis præsidiis tenebantur.

LXX. Opere instituto, fit equestre prælium in ea planitie, quam intermissam collibus 111 millium passuum in longitudinem patere supra demonstravimus. Summa vi ab utrisque contenditur. Laborantibus nostris Cæsar Germanos submittit, legionesque pro castris constituit, ne qua subitò irruptio ab hostium peditatu fiat. Præsidio legionum addito, nostris animus augetur: hostes in fugam conjecti, se ipsi multitudine impediunt; ³atque angustioribus portis [relictis] coarctantur. Germani acriùs usque ad munitiones sequuntur: fit magna cædes: nonnulli, relictis equis, fossam transire, et maceriam transcendere conantur. Paullùm legiones Cæsar, quas pro vallo constituerat, promoveri jubet. Non minùs, qui intra munitiones erant, Galli perturbantur. Veniri ad se confestim existimantes, ad arma conclamant. Nonnulli perterriti in oppidum irrumpunt. Vercingetorix jubet portas claudi ne castra nudentur. Multis interfectis, compluribus equis captis, Germani sese recipiunt.

LXXI. Vercingetorix, priusquam munitiones ab Romanis perficiantur, consilium capit, omnem à se equitatum noctu dimittere. Discedentibus mandat, ut "suam quisque eorum civitatem adeat, omnesque, qui per ætatem arma ferre possint, ad bellum cogant. Sua in illos merita" proponit, obtestaturque, "ut suæ salutis rationem habeant, neu se de communi libertate optimè meritum, in cruciatum hostibus dedant: qui si indiligentiores fuerint, millia hominum octoginta delecta secum interitura" demonstrat: "ratione initâ, frumentum se exiguè dierum triginta habere, sed paullo etiam longiùs tolerare posse parcendo." His datis mandatis, quà erat nostrum opus intermissum, secundâ vigiliâ silentio equitatum dimittit; frumentum omne ad se ferri jubet: capitis pænam iis, qui non paruerint, constituit;

## NOTES.

2 In quibus.] Some read, in quibus cas-

tellis:

<sup>1</sup> Ad orientem spectabat.] In some editions, the reading is, ad orientem solem spectabat.

<sup>3</sup> Alque angustioribus portis [relictis]. The word relictis appears to have been here inserted by some mistake of transcribers.

pecus, cujus magna erat ab Mandubiis compulsa copia, viritim distribuit: frumentum parcè et paullatim metiri instituit: copias omnes, quas pro oppido collocaverat, in oppidum recipit. His rationibus

auxilia Galliæ exspectare et bellum administrare parat.

LXXII. Quibus rebus cognitis ex perfugis et captivis, Cæsar hæc genera munitionis instituit. Fossam pedum viginti latam directis lateribus duxit, ut ejus solum tantundem pateret, quantum summa labra distabant; reliquas omnes munitiones ab eâ fossâ pedibus co reduxit: id hôc consilio (quoniam tantum esset necessariò spatium complexus, nec facilè totum opus militum coronâ cingeretur;) ne de improviso, aut noctu ad munitiones hostium multitudo advolaret, aut interdiu tela in nostros operi destinatos conjicere possent. Hôc intermisso spatio, duas fossas xv pedes latas, eâdem altitudine perduxit; quarum interiorem, campestribus ac demissis locis, aquâ ex flumine derivatâ complevit. Post eas aggerem, et vallum x11 pedum exstruxit. Huic loricam pinnasque adjecit, grandibus ¹cervis eminentibus ad commissuras pluteorum atque aggeris, qui adscensum hostium tardarent: et turres toto opere circumdedit, quæ pedes Lxxx inter se distarent.

LXXIII. Erat uno tempore et materiari et frumentari, et tantas munitiones fieri necesse, diminutis nostris copiis, quæ longiùs ab castris progrediebantur: et nonnunquam opera nostra Galli tentare, atque eruptionem ex oppido pluribus portis facere summa vi conabantur. Quare ad hæc rursus opera addendum Cæsar putavit, quò minore numero militum munitiones defendi possent. Itaque truncis arborum, aut admodum firmis ramis abscissis, atque horum dolabratis atque præacutis cacuminibus, perpetuæ fossæ quinos pedes altæ ducebantur. Huc illi stipites demissi, et ab infimo revincti ne revelli possent, ab ramis eminebant. Quini erant ordines conjuncti inter se atque implicati, quò qui intraverant, se ipsi acutissimis vallis induebant; hos Cippos appellabant. Ante hos, obliquis ordinibus 3 in quincuncem dispositis, scrobes trium in altitudinem pedum fodiebantur, paullatim angustiore <sup>4</sup>ad summum fastigio. Huc teretes stipites feminis crassitudine, ab summo præacuti et præusti, demittebantur; ita ut non ampliùs IV digitis ex terra eminerent. Simul confirmandi et stabiliendi caussa singuli ab infimo solo pedes terra exculcabantur: reliqua pars scrobis ad occultandas insidias viminibus ac virgultis

## NOTES.

and provisions for the army, were, at the same time, to be sought for.

3 In quincuncem dispositis, scrobes, &c.] Pits, three feet deep, and narrower at top than at bottom, were dug, and arranged in quincunx form.

4 Ad summum.] Some read, ad infimum.

<sup>1</sup> Cervis.] The Cervi were large stakes driven into the earth, on the slope of the rampart, to prevent the ascent of the enemy.

<sup>2</sup> Erat uno tempore et materiari et frumentari.] Materials for the fortifications,

integebatur. Hujus generis octoni ordines ducti, ternos inter se pedes distabant. Id, ex similitudine floris, Lilium appellabant. Ante hæc taleæ pedem longæ, ferreis hamis infixis, totæ in terram infodiebantur; mediocribusque intermissis spatiis, omnibus locis dissereban-

tur, quos Stimulos nominabant.

LXXIV. His rebus perfectis, regiones secutus, quàm potuit, æquissimas pro loci naturâ, xIV millia passuum complexus, pares ejusdem generis munitiones, diversas ab his, contra exteriorem hostem perfecit; ut ne magnâ quidem multitudine, si ita accidat, ejus discessu, munitionum præsidia circumfundi possent. Neu cum periculo ex castris egredi cogerentur, dierum xxx pabulum frumentumque ha-

bere omnes convectum jubet.

LXXV. Dum hæc ad Alesiam geruntur, Galli concilio principum indicto, non omnes qui arma ferre possent, (ut censuit Vercingetorix,) convocandos statuunt; sed certum numerum cuique civitati imperandum: ne, tantà multitudine confusa, nec moderari, nec discernere suos, nec frumentandi rationem habere possent. Imperant Æduis atque eorum clientibus, 'Segusianis, Ambivaretis, Aulercis, Brannovicibus, [Brannoviis] millia xxxv. Parem numerum Arvernis, adjunctis Eleutheris Cadurcis, Gabalis, Velaunis, qui sub imperio Arvernorum esse consueverunt: Senonibus, Sequanis, Biturigibus, Xantonibus, Ruthenis, Carnutibus, XII millia: Bellovacis X: totidem Lemovicibus; octona Pictonibus, et Turonis, et Parisiis, et Eleutheris Suessionibus, Ambianis, Mediomatricis, Petrocoriis, Nerviis, Morinis, Nitiobrigibus, quina millia; Aulercis Cenomanis totidem; Atrebatibus, IV millia; Bellocassis, Lexoviis, Aulercis Eburovicibus terna; Rauracis et Boiis xxx. Universis civitatibus, quæ Oceanum tingunt, quæque eorum consuetudine Armoricæ appellantur, (quo sunt in numero Curiosolites, Rhedones, Ambibari, Caletes, Osismii, [Lemovices Veneti, Unelli, sena. Ex his Bellovaci suum numerum non contulerunt, quòd se suo nomine atque arbitrio cum Romanis bellum gesturos dicerent, neque cujusquam imperio obtemperaturos. Rogati tamen à Comio, pro ejus hospito 11 millia miserunt.

LXXVI. Hujus opera Comii, ita ut antea demonstravimus, fideli atque utili superioribus annis erat usus in Britannia Cæsar: pro quibus meritis civitatem ejus <sup>2</sup> immunem esse jusserat; jura legesque reddiderat: atque ipsi Morinos attribuerat. Tanta tamen universæ Galliæ consensio fuit libertatis vindicandæ, et pristinæ belli laudis recuperandæ, ut neque beneficiis, neque amicitiæ memoria moverentur, omnesque et animo et opibus in id bellum incumberent; coactis equitum VIII milli-

<sup>1</sup> Segusianis.] Most of these nations have already been noticed. The districts inhabited by the Ambivareti, Brannovices, Brannovii, and Eleutheri are not known.

<sup>2</sup> Immunem.] Namely, from tribute and contributions.

bus, et peditum circiter ccxl. Hæc in Æduorum finibus recensebantur: numerusque inibatur: præfecti constituebantur: Comio Atrebati, Virdumaro, et Eporedorigi Æduis, Vergasillauno Arverno, consobrino, Vercingetorigis summa imperii transditur. Iis delecti ex civitatibus attribuuntur, quorum consilio bellum administraretur. Omnes alacres et fiduciæ pleni ad Alesiam proficiscuntur. Nec erat omnium quisquam, qui adspectum modò tantæ multitudinis sustineri posse arbitraretur, præsertim ancipiti prælio; quum ex oppido eruptione pugnaretur, et foris tantæ copiæ equitatûs peditatûsque cernerentur.

LXXVII. At ii qui Alesiæ obsidebantur, præteritâ die, quâ suorum auxilia exspectaverant, consumpto omni frumento, inscii quid in Æduis gereretur, concilio coacto, de exitu fortunarum suarum consultabant. Ac variis dictis sentiis, quarum pars deditionem, pars, dum vires suppeterent, eruptionem censebant. Non prætereunda videtur oratio Critognati, propter ejus singularem ac nefarium crudelitatem. Hic summo in Arvernis natus loco, et magnæ habitus auctoritatis; "Nihil," inquit, "de eorum sententia dicturus sum, qui turpissimam servitutem deditionis nomine appellant; neque hos habendos civium loco, neque ad concilium adhibendos censeo. Cum iis mihi res sit, qui eruptionem probant: quorum in consilio omnium vestrûm consensu, pristinæ residere virtutis memoria videtur. Animi est ista mollities, non virtus, inopiam paullisper ferre non posse. Qui se ultro morti offerant faciliùs reperiuntur, quam qui dolorem patienter ferant. Atque ego hanc sententiam probarem, (nam apud ne multum dignitas potest) si nullam, præterquam vitæ nostræ, jacturam fieri viderem. Sed in consilio capiendo omnem Galliam respiciamus, quam ad nostrum auxilium concitavimus. Quid, 2 hominum millibus LXXX uno loco interfectis, propinquis consanguineisque nostris, animi fore existimatis, si penè in ipsis cadaveribus, prœlio decertare cogentur? Nolite hos vestro auxilio spoliare, qui vestræ salutis causa suum periculum neglexerint, nec stultitià ac temeritate vestrà, aut imbecillitate animi, omnem Galliam prosternere, ac perpetuæ servituti addicere. An, quòd ad diem non venerint, de eorum fide constantiaque dubitatis? Quid ergo? Romanos in illis ulterioribus munitionibus, animine caussa, quotidie exerceri putatis? Si illorum nunciis confirmari non potestis, omni aditu præsepto, iis utimini testibus, appropinquare eorum adventum: cujus rei timore exterriti, diem noctemque in opere versantur: Quid ergo mei consilii est? Facere, quod nostri majores, nequaquam pari bello Cimbrorum Teutonumque, fecerunt; qui in oppida compulsi, ac simili inopia subacti, eorum corporibus, qui ætate inutiles ad bellum videbantur, vitam toleraverunt, neque se hostibus transdiderunt. Cujus rei exemplum si non habe-

<sup>1</sup> Animi est ista mollities, non virtus.] This is imbecility, not courage.

remus, tamen libertatis caussâ institui et posteris prodi, pulcherrimum judicarem. Nam quid huic simile bello fuit? Depopulatà Galliâ, magnâque illatâ calamitate, Cimbri finibus nostris aliquando excesserunt, atque alias terras petierunt: jura, leges, agros, libertatem nobis reliquerunt. Romani verò quid petunt aliquid, aut quid volunt, nisi invidià adducti, quos famâ nobiles potentesque bello cognoverunt, horum in agris civitatibusque considere, atque his æternam injungere servitutem? Neque enim unquam aliâ conditione bella gesserunt. Quòd si ea, quæ in longinquis nationibus geruntur, ignoratis, respicite finitimam Galliam, quæ in provinciam redacta, jure et legibus commutatis, ¹securibus subjecta, perpetuâ premitur servitute.

LXXVIII. Sententiis dictis, constituunt, ut, qui valetudine, aut ætate inutiles sunt bello, oppido excedant, atque omnia priùs experiantur, quàm ad Critognati sententiam descendant: illo tamen potiùs utendum consilio, si res cogat, atque auxilia morentur, quàm deditionis aut pacis subeundam conditionem. Mandubii, qui eos oppido receperant, cum liberis atque uxoribus exire coguntur. Ii, quum ad munitiones Romanorum accessissent, flentes omnibus precibus orabant, ut se in servitutem receptos cibo juvarent. Hos Cæsar, dispositis in

vallo custodiis, recipi prohibebat.

LXXIX. Interea Comius, et reliqui duces, quibus summa imperii permissa erat, <sup>2</sup>cum omnibus copiis ad Alesiam perveniunt, et colle exteriore occupato, non longiùs de passibus à nostris munitionibus considunt. Postero die, equitatu ex castris educto, omnem eam planitiem quam in longitudinem 111 millia passuum patere demonstravimus, complent; pedestresque copias, paullùm ab eo loco abditas in locis superioribus constituunt. Erat ex oppido Alesiâ despectus in campum. Concurritur, his auxiliis visis, fit gratulatio inter eos, atque omnium animi ad lætitiam excitantur. Itaque productis copiis ante oppidum considunt, et proximam fossam cratibus integunt, atque aggere explent, seque ad eruptionem atque omnes casus comparant.

LXXX. Cæsar, omni exercitu ad utramque partem munitionum disposito, ut, si usus veniat, suum quisque locum teneat et noverit equitatum ex castris educi, et prælium committi jubet. Erat ex omnibus castris quæ summum undique jugum tenebant, despectus, atque omnium militum intenti animi pugnæ eventum exspectabant. Galli inter equites, raros sagittarios, expeditosque levis armaturæ interjecerant, qui suis cedentibus auxilio succurrerent, et nostrorum equitum impetum sustinerent. Ab his complures de improviso vulnerati prælio excedebant. Quum suos pugnâ superiores esse Galli confiderent, et

<sup>1</sup> Securibus subjecta.] By this expression is meant the authority of the proconsuls, who governed provinces.

2 Cum omnibus copiis.] Polynæus says; there were CCV Gauls.

nostros premi multitudine viderent; ex omnibus, partibus, et ii qui munitionibus continebantur, et ii qui ad auxilium convenerant, clamore et ululatu suorum animos confirmabant. Quòd in conspectu omnium res gerebatur, neque rectè aut turpiter factum celari poterat, utrosque et laudis cupiditas et timor ignominiæ ad virtutem excitabat. Quum à meridie prope ad solis occasum dubiâ victoriâ pugnaretur. Germani unâ in parte confertis turmis in hostes impetum fecerunt, cosque propulerunt. Quibus in fugam conjectis, sagittarii circumventi, interfectique sunt. Item ex reliquis partibus nostri cedentes usque ad castra insecuti, sui colligendi facultatem non dederunt. At ii, qui ab Alesiâ processerant, mesti, prope victoriâ desperatâ, se in

oppidum receperunt.

LXXXI. Uno die intermisso, Galli, atque hôc spatio, magno cratium, scalarum, harpagonum numero effecto, mediâ nocte silentio ex castris egressi, ad campestres munitiones accedunt. Subito clamore sublato, quâ significatione, qui in oppido obsidebantur, de suo adventu cognoscere possent, crates projicere, fundis, sagittis, lapidibus nostros de vallo deturbare, reliquaque, quæ ad oppugnationem pertinent, administrare. Eodem tempore, clamore exaudito, dat tubâ signum suis Vercingetorix, atque ex oppido educit. Nostri, ut superioribus diebus suus cuique erat locus attributus, ad munitiones accedunt; fundis librilibus sudibusque, quas in opere disposuerant, ac glandibus Gallos perterrent. Prospectu tenebris adempto, multa utrimque vulnera accipiuntur, complura tormentis tela conjiciuntur. At M. Antonius, et C. Trebonius legati, quibus eæ partes ad defendendum obvenerant, quâ ex parte premi nostros intellexerant, iis auxilio ex ulterioribus castellis deductos submittebant.

LXXXII. Dum longiùs ab munitione aberant Galli, plus multitudine telorum proficiebant: posteaquàm propiùs successerunt, aut se ipsi stimulis, inopinantes induebant, aut in scrobes delapsi transfodiebantur, aut ex vallo, et turribus transjecti pilis muralibus interibant. Multis undique vulneribus acceptis, nullâ munitione perruptâ, quum lux appeteret, veriti ne ab latere aperto ex superioribus castris eruptione circumvenirentur, se ad suos receperunt. At 'interiores, dum ea, quæ Vercingetorige ad eruptionem præparata erant, proferunt, priores fossas explent: diutius in iis rebus administrandis morati, priùs suos discessisse cognoverunt, quàm munitionibus appro-

pinquarent. Ita, re infectâ, in oppidum reverterunt.

LXXXIII. Bis mâgno cum detrimento repulsi Galli, quid agant, consulunt. Locorum peritos adhibent. Ab his superiorem castrorum situs munitionesque cognoscunt. Erat à septentrionibus collis, quem

<sup>1</sup> Harpagonum. [ The harpago was an iron hook fixed to a long pole.

<sup>2</sup> Campestres munitiones.] The line of circumvallation, which defended the besiegers against the attacks of forces marching to the relief of the town.

<sup>3</sup> Fundis librilibus.] By this expression, is generally understood stones of a pound weight thrown from slings.

<sup>4</sup> Interiores.] Those in the town.

quia, propter magnitudinem circuitûs, opere circumplecti non potuerant, nostri necessariò, penè iniquo loco, et leniter declivi, castra fecerunt. Hæc C. Antistius Reginus, et C. Caninius Rebilus, legati, cum 11 legionibus obtinebant. Cognitis per exploratores regionibus, duces hostium Lv millia ex omni numero deligunt earum civitatum, quæ maximam virtutis opinionem habebant: quid, quoque pacto, agi placeat, occultè inter se constituunt. Adeundi tempus definiunt, quum meridies esse videatur. Iis copiis Vergasillaunum Arvernum, unum ex IV ducibus, propinquum Vercingetorigis, præficiunt. Ille ex castris primâ vigilià egressus, prope confecto sub lucem itinere, post montem se occultavit, militesque ex nocturno labore sese reficere jussit. Quum jam meridies appropinquare videretur, ad ea castra, quæ suprà demonstravimus, contendit; eodemque tempore equitatus ad campestres munitiones accedere, et reliquæ copiæ sese pro castris ostendere cæperunt.

LXXXIV. Vercingetorix ex arce Alesiæ suos conspicatus, ex oppido egreditur, <sup>1</sup>è castris longurios, <sup>2</sup>musculos, falces, reliquaque, quæ eruptionis caussâ paraverat, profert. Pugnatur uno tempore omnibus locis, atque omnia tentantur. <sup>3</sup>Quæ minimè visa pars firma esse, huc concurritur. Romanorum manus tantis munitionibus destinetur, nec facilè pluribus locis occurrit. Multum ad terrendos nostros valuit clamor, qui post tergum pugnantibus exstitit, quòd suum periculum in alienâ vident virtute consistere. Omnia enim plerum-

que quæ absunt, vehementiùs hominum mentes perturbant.

LXXXV. Cæsar idoneum locum nactus, quid quâque in parte geratur cognoscit, <sup>4</sup>laborantibus submittit. Utrisque ad animum occurrit, unum illud esse tempus, quo maximè contendi conveniat. Galli nisi perfregerint munitiones, de omni salute desperant. Romani, si rem obtinuerint, finem laborum omnium exspectant. Maximè ad superiores munitiones laboratur, quò Vergasillaunum missum demonstravimus. <sup>5</sup>Exiguum loci ad declivitatem fastigium, magnum habet momentum. Alii tela conjiciunt, alii testudine factâ, subeunt, defatigatis invicem integri succedunt. Agger ab universis in munitionem conjectus, et adscensum dat Gallis, et quæ in terram occultaverant Romani, contegit. Nec jam arma nostris, nec vires suppetunt.

LXXXVI. His rebus cognitis, Cæsar Labienum cum cohortibus vi subsidio laborantibus mittit. Imperat, si sustinere non possit, <sup>6</sup>deductis cohortibus <sup>7</sup>eruptione pugnaret. Id, nisi necessariò, non faciat. Ip-

#### NOTES.

1 E castris longurios.] In many editions the reading is, ac crates, longurios.

- 2 Musculos.] The musculus was a moveable shed, under which soldiers approached a fortified place; either to undermine the walls, or to fill up the ditch.
- 3 Quæ minimè visa pars firma esse.] Some read, quæ minimè pars firma visa est.
  - 4 Laborantibus submittit. \ The reading

in some editions is, laborantibus auxilium submittit.

- 5 Exiguum loci ad declivitatem fastigium, magnum habet momentum.] A little clevation, with a steep descent, is of great service.
- 6 Deductis cohortibus.] Namely, out of the lines.
- 7 Eruptione pugnaret.] Some read, eruptione pugnet.

se adit reliquos: cohortatur, ne labori succumbant: omnium superiorum dimicationum fructum in eo die atque horâ docet consistere. <sup>1</sup>Interiores, desperatis campestribus locis, propter magnitudinem munitionum loca prærupta ex adcensu tentant. Huc ea, quæ paraverant, conferunt: multitudine telorum ex turribus propugnantes deturbant: aggere et cratibus <sup>2</sup> aditus expediunt: falcibus vallum, ac loricam, rescindunt.

LXXXVII. Cæsar mittit primò Brutum adolescentem cum cohortibus v1, pòst cum aliis v11 Fabium legatum. Postremò ipse, quum vehementiùs pugnaretur, integros subsidio adducit. Restituto prœlio, ac repulsis hostibus, eò, quò Labienum miserat, contendit. Cohortes 1v ex proximo castello educit. Equitum se partem sequi, partem circumire exteriores munitiones, et ab tergo hostes adoriri jubet. Labienus, postquam neque aggeres neque fossæ vim hostium sustinere poterant, coactis una de quadraginta cohortibus, quas ex proximis præsidiis deductas sors obtulit, Cæsarem per nuncios facit certiorem, quid fa-

ciendum existimet. Accelerat Cæsar, ut prælio intersit.

LXXXVIII. Ejus adventu ex colore vestitûs cognito, quo insigni in præliis uti consueverat, turmisque equitum et cohortibus visis, quas se sequi jusserat, ut de locis superioribus hæc declivia et devexa cernebantur, hostes prælium committunt. Utrimque clamore sublato, excipit rursus ex vallo atque omnibus munitionibus clamor. Nostri. emissis pilis, gladiis rem gerunt. Repentè post tergum equitatus cernitur. Cohortes aliæ appropinquant. Hostes terga vertunt: fugientibus equites occurrunt. Fit magna cædes. Sedulius dux et princeps Lemovicum occiditur: Vergasillaunus Arvernus vivus in fugâ comprehenditur. Signa militaria LXXIV ad Cæsarem referuntur. Pauci ex tanto numero se incolumes in castra recipiunt. Conspicati ex oppido cædem et fugam suorum, desperatâ salute, copias à munitionibus reducunt. Fit protinus, hâc re auditâ ex castris Gallorum fuga. Quod nisi crebris subsidiis ac totius diei labore milites fuissent defessi, omnes hostium copiæ deleri potuissent. De mediâ nocte missus equitatus novissimum agmen consequitur. Magnus numerus capitur, atque interficitur: reliqui ex fugâ in civitates discedunt.

LXXXIX. Postero die Vercingetorix, concilio convocato, "id se bellum suscepisse non suarum necessitatum, sed communis libertatis caussâ" demonstrat; "et, quoniam sit fortunæ cedendum, ad utramque rem se illis offerre, seu morte suâ Romanis satisfacere, seu vivum transdere velint." Mittuntur de his rebus ad Cæsarem legati. Jubet arma transdi, principes produci. Ipse in munitione pro castris consedit. Eò principes producuntur. Vercingetorix deditur. Arma projiciuntur. Reservatis Æduis, atque Arvernis, "si per eos civitates

<sup>1</sup> Interiores.] The besieged. 2 Aditus expediunt.] They open a passage by filling up the ditch. Some manuscripts, instead of aditus expediunt, have fossas explent.

<sup>3</sup> Si per eos civitales recuperare posset.] That through their means he might be enabled to recover the good will of the states of Gaul.

recuperare posset, ex reliquis captivis toto exercitu capita singula,

prædæ nomine, distribuit.

XC. His rebus confectis in Æduos proficiscitur; civitatem recipit. Eò legati, ab Arvernis missi; quæ imperaret, se facturos pollicentur. Imperat magnum numerum obsidum. Legiones in hiberna mittit. Captivorum circiter xx millia Æduis Arvernisque reddit. T Labienum cum 11 legionibus et equitatu in Sequanos proficisci jubet. Huic M. Sempronium Rutilum attribuit. C. Fabium, et L. Minucium Basilum cum 11 legionibus in Rhemis collocat, ne quam à finitimis Bellovacis calamitatem accipiant. C. Antistium Reginum in Ambivaretos, T. Sextium in Bituriges, C. Caninium Rebilum in Ruthenos, cum singulis legionibus mittit; Q. Tullium Ciceronem, et P. Sulpicium, Cabiloni et Matiscone in Æduis ad Ararim, rei frumentariæ caussâ, collocat: ipse Bibracte hiemare constituit. His rebus Cæsaris litteris cognitis, Romæ dierum xx supplicatio indicitur.

# DE BELLO GALLICO.

# LIBER VIII.

# SCRIPTORE A. 'HIRTIO.

# ARGUMENT.

Hirtius relates the particulars of a new revolt of the Gauls. The territories of the Bituriges and Carnutes are invaded by Cæsar. The Bellovaci are overcome. Caninius, Cæsar's legate, defeats the forces of several nations. The fortress of Uxellodunus is besieged and taken. Cæsar, after having distributed his army into winter quarters, goes into Italy.

COACTUS assiduis tuis vocibus, Balbe, quum quotidiana mea recusatio non difficultatis excusationem, sed inertiæ videretur deprecationem habere, difficillimam rem suscepi. Cæsar nostri commentarios 'rerum gestarum Galliæ non comparandos superioribus atque insequentibus ejus scriptis, contexui: novissimèque imperfecta ab rebus gestis Alexandriæ confeci, usque ad exitum, non quidem civilis dissensionis, cujus finem nullum videmus, sed vitæ Cæsaris. Quod utinam qui legent scire possent, quàm invitus susceperim scribendos, quò faciliùs caream stultitiæ atque arrogantiæ crimine, qui me mediis interposuerim Cæsaris scriptis. Constat enim inter omnes, nihil tam operosè ab aliis esse perfectum, quod non horum elegantia commentariorum superetur: qui sunt editi, ne scientiâ tantarum rerum scrip-

#### NOTES.

1 Hirtio.] The author of this book is not known with certainty. Some say, it was written by Hirtius, the friend of Casar; others, by Oppius.

2 Rerum gestarum Galliæ.] Of the actions performed by Cæsar in Gaul.

toribus deesset; adeòque probantur omnium judicio, ut prærepta, non præbita facultas scriptoribus videatur. Cujus tamen rei major nostra quàm reliquorum est admiratio. Cæteri enim quàm benè atque emendatè; nos etiam quam facile atque celeriter eos confecerit, scimus. Erat autem in Cæsare quum facultas atque elegantia summa scribendi, tum verissima suorum scientia consiliorum explicandorum. Mihi ne illud quidem accidit, ut Alexandrino atque Africano bello interessem. Quæ bella quanquam ex parte nobis Cæsaris sermone 1 sint nota: tamen aliter audimus ea, quæ rerum novitate, aut admiratione, nos capiunt; aliter, quæ pro testimonio sumus dicturi. ego nimirum, dum omnes excusationis caussas colligo, ne cum Cæsare conferar, hoc ipsum crimen arrogantiæ subeo, quòd me judicio cujusquam existimem posse cum Cæsare comparari. VALE.

I. OMNI Gallia devicta, Cæsar quum 2 à superiore æstate nullum bellandi tempus intermisisset, militesque hibernorum quiete reficere à tantis laboribus vellet; complures eodem tempore civitates renovare belli consilia nunciabantur, conjurationesque facere. Cujus rei verisimilis caussa afferebatur, quòd Gallis omnibus cognitum esset, neque ullà multitudine in unum locum coactà, resisti posse Romanis; nec, si diversa bella complures eodem tempore intulissent civitates, satis auxilii, aut spatii, aut copiarum habiturum exercitum populi R. ad omnia persequenda; non esse autem alicui civitati sortem incommodi recusandam, si tali mora reliquæ possent se vindicare in libertatem.

II. Quæ ne opinio Gallorum confirmaretur. Cæsar M. Antonium quæstorem <sup>3</sup> suis præfecit hibernis: ipse, equitatûs præsidio, pridie kal. Januarii ab oppido Bibracte proficiscitur ad legionem XIII, quam non longè à finibus Æduorum collocaverat in finibus Biturigum, eique adjungit legionem x1, quæ proxima fuerat. Binis cohortibus ad impedimenta tuenda relictis, reliquum exercitum in copiosissimos agros Biturigum inducit: qui quum latos fines, et complura oppida haberent, unius legionis hibernis non potuerant contineri, quin bel-

lum pararent, conjurationesque facerent.

III. Repentino adventu Cæsaris, accidit, quod imparatis disjectisque 'accidere fuit necesse, ut sine timore ullo rura colentes priùs ab equitatu opprimerentur, quam confugere in oppida possent. Namque etiam illud vulgare incursionis signum hostium, quod incendiis ædificiorum intelligi consuevit. 5 Cæsaris id erat interdicto sublatum: ne aut copià pabuli frumentique, si longiùs progredi vellet, deficeretur; aut hostes

#### NOTES.

4 Accidere fuit necesse.] The word accidere is omitted in many editions.

<sup>1</sup> Sint nota.] Many read, sunt nota. 2 A superiore astate.] In some editions, the  $\hat{a}$  is omitted.

<sup>3</sup> Suis præfecit hibernis.] Some read, suis præficit hibernis.

<sup>5</sup> Cæsaris id erat interdicto sublatum.] In many editions the id is omitted as superfluous.

incendiis terrerentur. Multis hominum millibus captis, perterriti Bituriges, qui primum adventum effugere potuerant Romanorum, in finitimas civitates, aut privatis hospitiis confisi, aut societate consiliorum, confugerant. Frustra: nam Cæsar magnis itineribus omnibus locis occurrit; nec dat ulli civitati spatium de alienâ potiùs, quàm de domesticâ salute, cogitandi. Quâ celeritate, et fideles amicos retinebat, et dubitantes terrore ad conditiones pacis adducebat. Tali conditione propositâ, Bituriges quum sibi viderent clementiâ Cæsaris reditum patere in ejus amicitiam, finitimasque civitates, sine ullâ pænâ, dedisse obsides, atque in fidem receptas esse, idem fecerunt.

IV. Cæsar militibus pro tanto labore ac patientiâ, qui brumalibus diebus itineribus difficillimis, frigoribus intolerandis, studiosissimè permanserant in labore, 'ducenos sestertios; centurionibus, 11 millia nummûm prædæ nomine condonanda pollicetur: legionibusque in hiberna remissis, ipse se recipit die xL Bibracte. Ibi quum jus diceret, Bituriges ad eum legatos mittunt, auxilium petitum contra Carnutes, quos intulisse bellum sibi querebantur. Quâ re cognitâ, quum non amplius x et viii dies in hibernis esset commoratus, legiones xiv et vi ex hibernis ab Arare educit: quas ibi collocatas explicandæ rei frumentariæ caussâ, superiore commentario demonstratum est. Ita

cum 11 legionibus ad persequendos Carnutes proficiscitur.

V. Quum fama exercitûs ad hostes esset perlata, calamitate cæterorum ducti Carnutes, desertis vicis oppidisque, quæ tolerandæ hiemis caussâ, constitutis repentè exiguis ad necessitatem ædificiis, incolebant, (nuper enim devicti complura oppida dimiserant) dispersi profugiunt, Cæsar erumpentes eo maximè tempore acerrimas tempestates quum subire milites nollet, in oppido Carnutum Genabo castra ponit; atque in tecta partim Gallorum, partim quæ, conjectis celeriter stramentis, tentoriorum integendorum gratià erant inædificata, milites contegit. Equites tamen, et auxiliarios pedites in omnes partes mittit, quascumque petisse dicebantur hostes; nec frustra. Nam plerumque magnâ prædâ potiti nostri revertuntur. Oppressi Carnutes hiemis difficultate, terrore periculi, quum tectis expulsi nullo loco diutius consistere auderent, nec silvarum præsidio tempestatibus durissimis tegi possent; dispersi, magnâ parte amissâ suorum, dissipantur in finitimas civitates.

VI. Cæsar, tempore anni difficillimo, quum satis haberet convenientes manus dissipare, ne quod initium belli nasceretur; <sup>2</sup> quantumque in ratione esset, exploratum haberet sub tempus æstivorum nullum summum bellum posse conflari; C. Trebonium cum 11 legionibus,

#### NOTES.

2 Quantumque in ratione esset, exploratum

haberet, &c.] As far as his judgment pointed out, Casar was certain that no considerable war would take place during the present advanced period of the summer season.

<sup>1</sup> Ducenos sestertios.] Between seven and eight dollars. The sestertius was in value nearly equal to four cents.

quas secum habebat, in hibernis Genabi collocavit: ipse quum crebris legationibus Rhemorum certior fieret, Bellovacos, (qui belli gloria Gallos omnes Belgasque præstabant) finitimasque civitates, duce Correo Bellovaco, et Comio Atrebate, exercitum comparare, atque in unum locum cogere, ut omni multitudine in fines Suessionum, qui Rhemis erant attributi facerent impressionem: pertinere autem non tantùm ad dignitatem, sed etiam ad salutem suam judicaret, nullam calamitatem socios optimè de republica meritos accipere; legionem ex hibernis evocat rursus x1; litteras autem ad C. Fabium mittit, ut in fines Suessionum legiones 11, quas habebat, adduceret, alteramque ex duabus à T. Labieno accersit. Ita quantum hibernorum opportunitas bellique ratio postulabat, perpetuo suo labore, invicem legioni-

bus expeditionum onus injungebat.

VII. His copiis coactis, ad Bellovacos proficiscitur: castrisque in corum finibus positis, equitum turmas dimittit in omnes partes ad aliquos excipiendos ex quibus, hostium consilia cognosceret. Equites officio functi, renunciant paucos in ædificiis esse inventos; atque hos, non qui agrorum incolendorum caussâ remansissent (namque esse undique diligenter demigratum sed qui speculandi gratia essent remissi. A quibus quum quæreret Cæsar, quo loco multitudo esset Bellovacorum, quodque esset consilium eorum; inveniebat, "Bellovacos omnes, qui arma ferre possent, in unum locum convenisse, itemque Ambianos, <sup>1</sup>Aulercos, Caletes, Vellocasses, Atrebates, locum castris excelsum, impedità circumdatum palude, delegisse; omnia impedimenta in ulteriores silvas contulisse; complures esse principes belli auctores, sed multitudinem maximè Correo obtemperare, quòd ei summo odio esse nomen populi Romani intellexissent. Paucis antè diebus ex his castris Comium discessisse ad auxilia Germanorum adducenda, quorum et vicinitas propinqua, et multitudo esset infinita. Constituisse autem Bellovacos, omnium principum consensu, summâ plebis cupiditate, si ut diceretur, Cæsar cum III legionibus veniret, offerre se ad dimicandum; ne, miseriore ac duriore postea conditione cum toto exercitu decertare cogerentur: sin majores copias adduceret in eo loco permanere quem delegissent. Pabulatione autem, quæ propter anni tempus quum exigua, tum disjecta esset) et frumentatione, et reliquo commeatu, ex insidiis prohibere Romanos."

VIII. Quæ Cæsar quum, consentientibus plurimis, cognovisset: atque ea, quæ proponerentur consilia, plena prudentiæ, longèque à temeritate barbarorum remota esse judicaret; omnibus rebus inserviendum statuit, quò celeriùs hostes, contemptâ suorum paucitate, prodirent in aciem. Singularis enim virtutis <sup>2</sup>veteranas legiones vii,

<sup>1</sup> Aulercos.] Probably the Aulerci Eburovices, who dwelt near the Bellovaci. 2 Veteranus legiones.] Some read, Veterinas legiones.

vIII, et IX habebat, summæ spei, delectæque juventutis XI: quæ octavo jam stipendio functa, tamen collatione reliquarum, nondum eandem vetustatis et virtutis ceperat opinionem. Itaque, concilio advocato, rebus iis, quæ ad se essent delatæ, omnibus expositis, animos multitudinis confirmat. Si fortè hostes III legionum numero posset elicere ad dimicandum, agminis ordinem ita constituit: ut legio VII, vIII, et IX ante omnia irent impedimenta; deinde omnium impedimentorum agmen (quod tamen erat mediocre, ut in expeditionibus esse consuevit) congeret XI, ne majoris multitudinis species accidere hostibus posset, quàm ipsi depoposcissent. Hâc ratione penè quadrato agmine instructo, in conspectum hostium, celeriùs opinione eorum, exercitum adducit.

IX. Quum legiones repentè instructas velut in acie certo gradu accedere Galli viderent, quorum erant ad Cæsarem plena fiduciæ consilia perlata; sive certaminis periculo, sive subito adventu seu exspectatione nostri consilii, copias instruunt pro castris; nec loco superiore decedunt. Cæsar, etsi dimicare optaverat, tamen admiratus tantam multitudinem hostium, valle intermissa, magis in altitudinem depressa, quam latè patente, castra castris hostium confert. Hæc imperat vallo pedum XII muniri, 1 coronisque pro ratione ejus altitudinis inædificari; fossam duplicem, pedum quinûm denûm, lateribus directis, deprimi; turres crebras excitari, in altitudinem III tabulatorum, pontibus transjectis constratisque conjungi; 2 quorum frontes viminea loriculâ munirentur, ut hostis à duplici propugnatorum ordine depelleretur: quorum alter ex pontibus, quo tutior altitudine esset, hôc audaciùs longiùsque tela permitteret: alter, qui proprior hostem in ipso vallo collocatus esset, ponte ab incidentibus telis tegeretur. Portis fores, altioresque turres imposuit.

X. Hujus munitionis duplex erat consilium: namque et operum magnitudinem, et timorem suum sperabat fiduciam barbaris allaturum; et quum pabulatum, frumentatumque longiùs esset proficiscendum, parvis copiis castra mutione ipsâ videbat posse defendi. Interim crebrò paucis utrimque procurrentibus inter bina castra, palude interjectâ, contendebatur; quam tamen paludem nonnumquam aut nostra auxilia Gallorum Germanorumque transibant, acriùsque hostes insequebantur, aut vicissim hostes eandem transgressi nostros longiùs submovebant. Accidebat autem quotidianis pabulationibus, (id quod accidere erat necesse, quum raris disjectisque ex ædificiis pabulum conquireretur) ut impeditis locis dispersi pabulatores circumvenirentur; quæ res etsi mediocre detrimentum jumentorum ac servorum nostris afferebat, tamen stultas cogitationes incitabat bar-

<sup>1</sup> Coronisque pro ratione ejus altitudinis inædificari.] Cæsar ordered parapets to be constructed on the rampart, in proportion to its height.

<sup>2</sup> Quorum frontes viminea loricula munirentur.] The front of each of these towers was defended by a breast-work made of twigs.

barorum. Atque eò magìs quòd Comius, quem profectum ad auxilia Germanorum accersenda dixeram, cum equitibus venerat: qui tametsi numero non ampliùs erant quingentis; tamen Germanorum adventu barbari inflabantur.

XI. Cæsar, quum animadverteret hostem complures dies castris, palude et loci naturà munitis, se tenere; neque oppugnari castra eorum sine dimicatione perniciosà, nec locum munitionibus claudi, nisi à majore exercitu posse; litteras ad Trebonium mittit, et, quàm celerrimè posset, legionem xIII, quæ cum T. Sextio legato in Biturigibus hiemabat, accerseret, 'atque ita cum III legionibus, magnis itineribus, ad se veniret: ipse equites invicem Rhemorum, ac Lingonum, reliquarumque civitatum, quorum magnum numerum evocaverat, præsidio 'pabulatoribus mittit, qui subitas hostium incursiones sustinerent.

XII. Quod quum quotidie fieret, ac jam consuetudine diligentia minueretur (quod plerumque accidit diuturnitate) Bellovaci delectà manu peditum cognitis stationibus quotidianis equitum nostrorum, silvestribus locis insidias disponunt; eodemque equites postero die mittunt, qui primum elicerent nostros insidias, deinde circumventos aggrederentur. Cujus mali sors incidit Rhemis, quibus illa dies fungendi muneris obvenerat. Namque ii, quum repentè hostium equites animadvertissent, ac numero superiores paucitatem contempsissent, cupidiùs insecuti, à peditibus undique sunt circumdati. Quo facto perturbati celeriùs, quam consuetudo fert equestris prœlii, se receperunt, amisso Vertisco, principe civitatis, præfecto equitum: qui quum vix equo propter ætatem posset uti, tamen consuetudine Gallorum, neque ætatis excusatione in suscipienda præfectura usus erat, neque dimicari sine se voluerat. <sup>3</sup> Inflantur atque incitantur hostium animi secundo prœlio, principe et præfecto Rhemorum interfecto. Nostri detrimento admonentur, diligentiùs exploratis locis, stationes disponere, ac moderatiùs cedentem insequi hostem.

XIII. Non intermittuntur interim quotidiana prœlia in conspectu utrorumque castrorum, quæ ad vada transitusque fiebant paludis. Quâ contentione Germani (quos propterea Cæsar transduxerat Rhenum, ut equitibus interpositi prœliarentur) quum constantiùs universi paludem transîssent, paucisque resistentibus interfectis, pertinaciùs, reliquam multitudinem essent insecuti, perterriti non solùm ii, qui aut cominus opprimebantur, aut eminus vulnerabantur, sed etiam qui longiùs subsidiari consueverant, turpiter fugerunt; nec priùs finem

<sup>1</sup> Atque ita cum III legionibus.] Trebonius had two legions with him in the country of the Carnutes.

<sup>2</sup> Pabulatoribus.] In many editions, the reading is, pabulationibus.

<sup>3</sup> Inflantur.] According to the manuscripts, the reading should be, inflammantur.

fugæ fecerunt, sæpe amissis superioribus locis, quam se aut in castra suorum reciperent, aut nonnulli pavore coacti longiùs profugerent. Quorum periculo sic omnes copiæ sunt perturbatæ, ut vix judicari posset, 'utrùm secundis minimis rebus insolentiores, an adversis,

mediocribusque timidiores essent.

XIV. Complurimis diebus iisdem in castris consumptis, quum propriùs accessisse legiones, et C. Trebonium legatum, cognovissent: duces Bellovacorum, veriti similem obsessionem Alesiæ, noctu dimittunt eos, quos aut ætate aut viribus inferiores, aut inermes habebant, unàque reliqua impedimenta: quorum perturbatum et confusum dum explicánt agmen (magna enim multitudo carrorum etiam expeditos sequi Gallos consuevit) oppressi luce, copias armatorum pro suis instruunt castris; ne priùs Romani persequi se inciperent, quam longiùs agmen impedimentorum suorum processisset. At Cæsar neque resistentes tanto collis adscensu 2 lacessendos judicabat; neque non usque eò legiones admovendas, ut discedere ex eo loco sine periculo barbari, nostris militibus instantibus, non possent: ita quum paludem impeditam à castris castra dividere (quæ transeundi difficultas celeritatem insequendi tardare posset;) atque id jugum, quod trans paludem penè ad hostium castra pertineret, mediocri valle à castris eorum intercisum animadverteret: pontibus palude constratâ, legiones transducit, celeriterque in summam planitiem jugi pervenit: quæ declivi fastigio duobus ab lateribus muniebatur. Ibi legionibus instructis ad ultimum jugum pervenit: aciemque eo loco constituit, unde tormento missa tela in hostium cuneos conjici possent.

XV. Barbari confisi loci natura, quum dimicare non recusarent, si fortè Romani subire collem conarentur, paullatimque copias distributas dimittere non auderent, ne dispersi perturbarentur, in acie permanserunt. Quorum pertinacià cognità, Cæsar xx cohortibus instructis, ³ castrisque eo loco metatis, muniri jubet castra: absolutis operibus, legiones pro vallo instructas collocat: equites frænatis equis in stationibus disponit. Bellovaci, quum Romanos ad insequendum paratos viderent, neque pernoctare, neque diutius permanere sine cibariis eodem loco possent, tale consilium suî recipiendi inierunt: fasces, ubi consederant (nam in acie sedere Gallos consuêsse, superioribus commentariis declaratum est) stramentorum ac virgultorum, quorum summa erat in castris copia, per manus inter se transditos, ante aciem collocaverunt: extremoque tempore diei, signo pronunciato, uno tempore incenderunt. Ita continens flamma copias omnes repentè à

<sup>1</sup> Utrùm secundis minimis rebus.] Some read, Utrùm secundis nimiisque rebus.

<sup>2</sup> Lacessendos.] In some editions, ag-

<sup>3</sup> Castrisque eo loco metatis.] Having measured out the space, and pitched the camp in that place.

conspectu texit Romanorum. Quod ubi accidit, barbari vehemen-

tissimo cursu fugerunt.

XVI. Cæsar, etsi discessum hostium animadvertere non poterat, incendiis oppositis; tamen id consilium quum fugæ caussâ initum suspicaretur, legiones promovet; et turmas mittit ad insequendum: ipse veritus insidias, ne fortè in eodem loco subsisteret hostis, atque elicere nostros in locum conaretur iniquum, tardius procedit. Equites, quum intrare fumum et flammam densissimam timerent; ac, si qui cupidiùs intraverant, vix suorum ipsi priores partes animadverterent equorum, insidias veriti, liberam facultatem suî recipiendi Bellovacis dederunt. Ita, fugâ timoris simul calliditatisque plenâ, sine ullo detrimento, millia non ampliùs x progressi hostes, munitissimo loco castra posuerunt. Indè, quum sæpe in insidiis equites peditesque disponerent, magna detrimenta Romanis in pabulationibus inferebant.

XVII. Quod quum crebriùs accideret, ex captivo quodam comperit Cæsar, Correum Bellovacorum ducem, fortissimorum millia vi peditum delegisse, equitesque ex omni numero mille: quos in insidiis eo loco collocaret, quem in locum, propter copiam frumenti ac pabuli, Romanos pabulatum missuros suspicaretur. Quo cognito consilio, Cæsar legiones plures, quàm solebat, educit; ¹equitatumque, quâ consuetudine pabulatoribus mittere præsidio consueverat, præmittit. Huic interponit auxilia levis armaturæ; ipse cum legionibus, quàm

potest maximè, appropinquat.

XVIII. Hostes in insidiis dispositi, quum sibi delegissent campum ad rem gerendam non ampliùs patentem in omnes partes passibus M, silvis undique impeditissimis, aut altissimo flumine, velut indagine munitum, hunc insidiis circumdederunt. Nostri, explorato hostium consilio, ad præliandum animo atque armis parati, quum subsequentibus legionibus, nullam dimicationem recusarent, turmatim in eum locum devenerunt. Quorum adventu, quum sibi Correus oblatam occasionem rei gerendæ existimaret, primum cum paucis se ostendit; atque in proximas turmas impetum facit. Nostri constanter impetum sustinent insidiatorum; neque plures in unum locum conveniunt: quod plerumque equestribus præliis, quum propter aliquem timorem accidit, tum multitudine ipsorum detrimentum accipitur.

XIX. Quum, dispositis turmis, invicem rari præliarentur: neque ab lateribus circumveniri suos paterentur; erumpunt cæteri, Correo præliante, ex silvis. Fit magna contentione diversum prælium: <sup>3</sup>quod

#### NOTES.

2 Nostri constanter impetum sustinent in-

sidiatorum.] Many, in place of impetum, read incursum.

<sup>1</sup> Equitatumque, qua consuetudine pabulatoribus mittere præsidio consueverat.] The reading in some editions is, equitatumque quem præsidio pabulatoribus mittere semper consueverat.

<sup>3</sup> Quod quum diutius pari Marte iniretur.] Which battle, when it had for some time been fought with like advantage.

quum diutius pari Marte iniretur: paullatim ex silvis instructa multitudo procedit peditum, quæ nostros cogit cedere equites: quibus celeriter subveniunt levis armaturæ pedites, quos ante legiones missos docui; turmisque nostrorum interpositi constanter præliantur. Pugnatur aliquandiu pari contentione: deinde, ut ratio postulabat prælii, qui sustinuerant primos impetus insidiarum, hôc ipso fiunt superiores, quòd nullum ab insidiantibus imprudentes acceperant detrimentum. Accedunt propiùs interim legiones; crebrique eodem tempore et nostris et hostibus nuncii afferuntur, imperatorem instructis copiis adesse. Quâ re cognitâ, præsidio cohortium confisi nostri, acerrimè prœliantur: ne, si tardiùs rem gessissent, victoriæ gloriam communicasse cum legionibus viderentur. Hostes concidunt animis, atque itineribus diversis fugam quærunt. Nequidquam: nam quibus difficultatibus locorum Romanos claudere voluerant, iis ipsi tenebantur. Victi tamen propulsique, majore parte amissâ, consternati, quò fors tulerat, confugiunt; partim silvis petitis partim flumine; qui tamen in fugâ à nostris acriter insequentibus conficiuntur. Quum interim nulla calamitate victus Correus excedere prælio, silvasque petere, aut invitantibus nostris ad deditionem, potuit adduci, quin fortissimè prœliando, compluresque vulnerando, cogeret elatos iracundiâ victores in se tela conjicere

XX. Tali modo re gestă, recentibus prœlii vestigiis ingressus Cæsar, quum victos tantă calamitate existimaret hostes, nuncio accepto, locum castrorum relicturos, quæ non longiùs ab eâ cæde abesse plus minùs viii millibus passuum dicebantur, tametsi flumine impeditum transitum videbat; tamen, exercitu transducto, progreditur. At Bellovaci, reliquæque civitates, repentè ex fugâ paucis, atque his vulneratis, receptis, qui silvarum beneficio casum evitaverant, omnibus adversis, cognitâ calamitate, interfecto Correo, amisso equitatu, et fortissimis peditibus, quum adventare Romanos existimarent, concilio repentè cantu tubarum convocato, conclamant, ut legati obsidesque

ad Cæsarem mittantur.

XXI. Hôc omnibus probato consilio, Comius Atrebas ad eos profugit Germanos, à quibus ad id bellum auxilia mutuatus erat. Cæteri è vestigio mittunt ad Cæsarem legatos; petuntque, "ut eâ pænâ sit contentus hostium, quam si sine dimicatione inferre integris posset, pro suâ clementiâ atque humanitate nunquam profectò esset illaturus: afflictas opes equestri prælio Bellovacorum esse: delectorum peditum multa millia interiisse: vix refugisse nuncios cædis. Tamen magnum, ut in tantà calamitate, Bellovacos eo prælio commodum esse consecutos; quòd Correus auctor belli, concitator multitudinis, esset interfectus. Nunquam enim senatum tantum in civitate, illo vivo, quantum imperitam plebem, potuisse."

XXII. Hæc orantibus legatis commemorat Cæsar, "eodem tempore superiore anno Bellovacos cæterasque Galliæ civitates suscepisse bellum: pertinacissimè hos ex omnibus in sententia permansisse, neque ad sanitatem reliquorum deditione esse perductos: scire atque intelli-

gere se, <sup>1</sup>caussam peccati facillimè mortuis delegari: neminem verò tantum pollere, ut invitis principibus, resistente senatu, omnibus bonis repugnantibus, infirma manu plebis bellum concitare et gerere posset, sed tamen se contentum fore ea pæna, quam sibi ipsi contraxissent.

XXIII. Nocte insequenti legati responsa ad suos referunt, obsides conficiunt. Concurrunt reliquarum civitatum legati, quæ Bellovacorum speculabantur eventum: obsides dant imperata faciunt: excepto Comio, quem timor cohibebat, cujusquam fidei suam committere salutem. Nam superiore anno T. Labienus, Cæsare in Galliâ citeriore jus dicente, quum Comium comperisset sollicitare civitates, et conjurationem contra Cæsarem facere, infidelitatem ejus sine ulla perfidiâ judicavit comprimi posse: quem quia non arbitrabatur vocatum in castra venturum, ne tentando cautiorem facerit, C. Volusenum Quadratum misit, qui eum, per simulationem colloquii, curaret interficiendum. \*Ad eam rem delectos idoneos ei transdidit centuriones. Quum in colloquium ventum esset, et ut convenerat, manum Comii Volusenus arripuisset, et centurio, velut insuetà re permotus, vellet hominem conficere; celeriter à familiaribus prohibitus Comii non potuit. Graviter tamen primo ictu gladio caput percussit. Quum utrimque gladii districti essent, non tam pugnandi quàm diffugiendi fuit utrorumque consilium: nostrorum, quod mortifero vulnere Comium credebant affectum: Gallorum, quòd insidiis cognitis, plura, 3 quàm videbant, extimescebant. Quo facto, statuisse Comius dicebatur, nunquam in conspectum cujusquam Romani venire.

XXIV. Bellicosissimis gentibus devictis, Cæsar, quum videret nullam jam esse civitatem, quæ bellum pararet, quò sibi resisteret: sed nonnullos ex oppidis demigrare, ex agris 4 effugere, ad præsens imperium evitandum; plures in partes exercitum dimittere constituit. M. Antonium quæstorem, cum legione x1 sibi conjungit: C. Fabium legatum cum cohortibus xxv mittit in diversissimam partem Galliæ, quòd ibi quasdam civitates in armis esse audiebat; neque C. Caninium Rebilum legatum, qui illis regionibus præerat, satis firmas 11 legiones habere existimabat. T. Labienum ad se evocat: legionemque x11, quæ cum eo fuerat in hibernis, in 5 Togatam Galliam mittit, ad colonias civium Romanorum tuendas; ne quod simile incommodum accideret decursione barbarorum, ac superiore æstate 6 Tergestinis accidisset; qui repen-

1 Caussam peccati facillimè mortuis delegari.] That it was very easy to attribute the cause of offence to the dead.

2 Ad eam rem delectos idoneos ei transdidit centuriones.] The words idoneos ei are in some editions omitted.

3 Quàm videbant.] Some have Quàm viderant.

4 Effugere.] Some read diffugere.

, 5 Togatam Galliam.] The part of Gaul,

which was situated in Italy. From its inhabitants conforming to the manners and dress of the Romans, it was called Togata Gallia. Gallia Braccata was the term applied to the inhabitants of the province beyond the Alps, on account of their pe-

6 Tergestinis.] The town inhabited by these people is supposed to have stood in the vicinity of Trieste.

tino latrocinio, atque impetu eorum erant oppressi. Ipse ad devastandos depopulandosque fines Ambiorigis proficiscitur; quem perterritum atque fugientem quum redigi posse in suam potestatem desperâsset: proximum suæ dignitati esse ducebat, adeò fines ejus vastare civibus, ædificiis, pecore, ut odio suorum Ambiorix, si quos fortuna fecisset reliquos, nullum reditum propter tantas calamitates haberet in civitatem.

XXV. Quum in omnes partes finium Ambiorigis aut legiones aut auxilia dimisisset, atque omnia cædibus, incendiis, rapinis vastasset: magno numero hominum interfecto aut capto; Labienum cum 11 legionibus in Treviros mittit; quorum civitas, propter Germaniæ vicinitatem, quotidianis exercitata bellis, cultu et feritate non multum a Germanis differebat; neque imperata unquam, nisi exercitu coacta, faciebat.

XXVI. Interim C. Caninius legatus, quum, magnam multitudinem convenisse hostium in fines Pictonum, litteris nunciisque Duracii cognovisset, qui perpetuò in amicitià Romanorum permanserat; quum pars quædam civitatis ejus deficisset, ad oppidum 'Limonum contendit. Quò quum adventaret, atque ex captivis certiùs cognosceret, multis hominum millibus, Dumnaco duce Andium 'Duracium clausum, Limonum oppugnari; neque infirmas legiones hostibus committere auderet; castra munito loco posuit; Dumnacus, quum appropinquare Caninium cognovisset, copiis omnibus ad legiones conversis, castra Romanorum oppugnare instituit. Quum complures dies in oppugnatione consumpsisset; et, magno suorum detrimento, nullam partem munitionem convellere potuisset, rursus ad obsidendum Limonum redit.

XXVII. Eodem tempore C. Fabius legatus complures civitates in fidem recipit, obsidibus firmat, litterisque C. Caninii certior fit, quæ in Pictonibus gerantur. Quibus rebus cognitis, proficiscitur ad auxilium Duracio ferendum. At Dumnacus, adventu Fabii cognito, desperata salute, si tempore eodem coactus esset, et Romanum externum sustinere hostem, et respicere ac timere oppidanos, repentè eo ex loco cum copiis recedit: nec se satis tutum fore arbitratur, nisi flumen Ligerim, quod erat ponte propter magnitudinem transeundum, copias transduxisset. Fabius, etsi nondum in conspectum venerat hostibus, neque se cum Caninio conjunxerat, tamen doctus ab iis, qui locorum noverant naturam, potissimum credidit, hostes perterritos eum locum, quem petebant, petituros. Itaque cum copiis ad eundem pontem contendit, equitatumque tantum procedere ante agmen imperat legionum, quantum quum processisset, sine defatigatione equorum in eadem se reciperet castra. Consequuntur equites nostri, ut erat præceptum, in-

<sup>1</sup> Limonum.] The place occupied by this town is not known.

<sup>2</sup> Duracium clausum, Limonum oppug-

nari.] In some editions the reading is, Duracium clausum Limone oppugnari.

vaduntque Dumnaci agmen: et fugientes perterritosque sub sarcinis in itinere aggressi, magna præda, multis interfectis, potiuntur. ¹Ita-

que re bene gestà, se recipiunt in castra.

XXVIII. Insequenti nocte Fabius equites præmittit, sic paratos, ut confligerent, atque omne agmen morarentur, dum consequeretur ipse. Cujus præceptis, ut res gereretur, Q. Atius Varus, præfectus equitum, singularis et animi et prudentiæ vir, suos hortatur, agmenque hostium consecutus, turmas partim idoneis locis disponit, partim equitum prælium committit. Consistit audaciùs equitatus hostium succedentibus sibi peditibus, qui toto agmine subsistentes, equitibus suis contra nostros ferunt auxilium. Fit prælium acri certamine. Namque nostri, contemptis pridie superatis hostibus, quum subsequi legiones meminissent, et pudore cedendi, et cupiditate celeriùs per se conficiendi prælii, fortissimè contra pedites præliantur: hostesque nihil amplius copiarum accessurum credentes, ut pridiè cognoverant, delendi equitatùs nostri nacti occasionem videbantur.

XXIX. Quum aliquandiu summâ contentione dimicaretur, Dumnacus instruit aciem, quæ suis esset equitibus invicem præsidio. Tum repentè confertæ legiones in conspectum hostium veniunt. Quibus visis perculsæ barbarorum turmæ, ac perterritæ acies hostium, perturbato impedimentorum agminè, magno clamore discursuque passim fugæ se mandant. At nostri equites, qui paullò ante cum resistentibus fortissimè conflixerant, lætitiâ victoriæ elati, magno undique clamore sublato, cedentibus circumfusi, quantum equorum vires ad persequendum, dextræque ad cædendum valent, tantum eo prælio interficiunt. Itaque amplius millibus XII aut armatorum, aut eorum qui timore arma projecerant, interfectis, omnis multitudo capitur impedimentorum

XXX. Qua ex fuga, quum constaret Drapetem Senonem (qui, ut primum defecerat Gallia, collectis undique perditis hominibus, servis ad libertatem vocatis, exulibus omnium civitatum accitis, receptis latronibus, impedimenta et commeatus Romanorum interceperat) non amplius hominum v millibus ex fugâ collectis, Provinciam petere; unaque consilium cum eo Luterium Cadurcum cepisse, quem in superiore commentario, prima defectione Galliæ, facere in Provinciam impetum voluisse cognitum est; Caninius legatus cum legionibus 11 ad cos persequendos contendit, <sup>2</sup>ne de timore aut detrimento Provinciæ magna infamia, perditorum hominum latrociniis, caperetur.

XXXI. C. Fabius cum reliquo exercitu in Carnutes, reliquasque proficiscitur civitates, quarum eo prælio, quod cum Dumnaco fecerat, copias esse accisas sciebat. Non enim dubitabat, quin recenti calamitate

<sup>1</sup> Itaque re bene gestâ.] Some editions have, ita re bene gestâ.

<sup>2</sup> Ne de timore aut detrimento Provincia, &c.] To prevent the greatest evil that

might arise from the Province being thrown into a state of alarm and danger, by the plunderings of desperate men.

submissiores essent futuræ; dato verò spatio ac tempore, eodem instante Dumnaco, possent concitari. Quâ in re summa felicitas celeritasque in recipiendis civitatibus Fabium consequitur. Nam Carnutes, qui sæpe vexati, nunquam pacis fecerant mentionem, datis obsidibus, veniunt in deditionem; cæteræque civitates positæ in ultimis Galliæ finibus, Oceano conjunctæ, quæ Armoricæ appellantur, auctoritate adductæ Carnutum, adventu Fabii legionumque, imperata sine morâ faciunt. Dumnacus suis finibus expulsus, errans, latitansque, solus extremas Galliæ regiones petere coactus est.

XXXII. At Drapes, unaque Luterius quum legiones Caniniumque adesse cognoscerent, nec se sine certâ pernicie, persequente exercitu, putarent Provinciæ fines intrare posse: nec jam liberam vagandi latrocinandique facultatem haberent, consistunt in agris Cadurcorum. Ibi quum Luterius apud suos cives quondam, integris rebus, multum potuisset, semperque auctor novorum consiliorum, magnam apud barbaros auctoritatem haberet: ¹oppidum Uxellodunum, quod in clientelâ fuerat ejus, naturâ loci egregiè munitum, occupat suis et Dra-

petis copiis, oppidanosque sibi conjungit.

XXXIII. Quò quum confestim C. Caninius venisset, animadverteretque omnes oppidi partes præruptissimis saxis esse munitas, quò, defendente nullo, tamen armatis adscendere esset difficile; magna autem impedimenta oppidanorum videret, quæ si clandestinâ fugâ subtrahere conarentur, effugere non modò equitatum, sed ne legiones quidem possent: tripartitò cohortibus divisis, trina excelsissimo loco castra fecit, à quibus paullatim, quantum copiæ patiebantur, vallum

in oppidi circuitu ducere instituit.

XXXIV. Quod quum animadverterent oppidani, miserrimâque Alesiæ memoriâ solliciti, similem casum obsessionis vererentur, maximèque ex omnibus Luterius, qui fortunæ illius periculum fecerat, moneret rationem frumenti esse habendam; constituunt omnium consensu, parte ibi relictâ copiarum, ipsi cum expeditis ad importandum frumentum proficisci. Eo consilio probato proximâ nocte, 11 millibus armatorum relictis, reliquos ex oppido Drapes et Luterius educunt: ii, paucos dies morati, ex finibus Cadurcorum, (qui partim re frumentariâ sublevare eos cupiebant, partim prohibere, quò minùs sumerent, non poterant;) magnum numerum frumenti comparant. Nonnunquam autem expeditionibus nocturnis castella nostrorum adoriuntur. Quam ob caussam C. Caninius toto oppido munitiones circumdare moratur; ne aut opus effectum tueri non possit, aut plurimis in locis infirma disponat præsidia.

<sup>1</sup> Oppidum Uxellodunum.] The place certainty. Some suppose it to have stood occupied by this town is not known with in the vicinity of Lo Puech d'Ussoldun.

XXXV. Magnâ copiâ frumenti comparatâ, considunt Drapes et Luterius non longiùs ab oppido x millibus passuum, unde paullatim frumentum in oppidum supportarent. ¹Ipsi inter se provincias partiuntur. Drapes castris præsidio cum parte copiarum restitit: Luterius agmen jumentorum ad oppidum adducit. Dispositis ibi præsidiis, ²horâ noctis circiter x, silvestribus angustisque itineribus frumentum importare in oppidum instituit. Quorum strepitum vigiles castrorum quum sensissent; exploratoresque missi, quæ agerentur renunciâssent; Caninius celeriter cum cohortibus armatis ex proximis castellis, in frumentarios sub ipsam lucēm impetum fecit. Ii, repentino malo perterriti, diffugiunt ad sua præsidia: quæ nostri ut viderunt, acriùs contra armatos incitati, neminem ex eo numero vivum capi patiuntur. Effu-

git inde cum paucis Luterius nec se recipit in castra. XXXVI. Re bene gestâ, Caninius ex captivis comperit, partem copiarum cum Drapete esse in castris 3 millibus non ampliùs x. Quâ re ex compluribus cognità, quum intelligeret, fugato duce altero, perterritos reliquos facilè opprimi posse: magnæ felicitatis esse arbitrabatur, neminem ex cæde refugisse in castra, qui de acceptâ calamitate nuncium Drapeti perferret. Sed, quum in experiundo periculum nullum videret, equitatum omnem Germanosque pedites summæ velocitatis omnes ad castra hostium præmittit. Ipsi legionem unam in trina castra distribuit; alteram secum expeditam ducit. Quum propiùs hostem accessisset, ab exploratoribus, quos præmiserat, cognoscit, castra eorum, ut barbarorum fert consuetudo, relictis locis superioribus, ad ripas fluminis esse demissa; at Germanos equites imprudentibus omnibus de improviso advolâsse, et prælium commisisse. Quâ re cognitâ, legionem armatum instructamque adducit. Ita, repentè omnibus ex partibus signo dato, loco superiora capiuntur. Quod ubi accidit, Germani equites, signis legionis visis, vehementissimè præliantur. Confestim omnes, cohortes undique impetum faciunt; omnibus aut interfectis, aut captis, magna præda potiuntur. Capitur ipse eo prælio Drapes.

XXXVII. Caninius, felicissimè, re gestà, sine ullo penè militis vulnere, ad obsidendos oppidanos revertitur. Externoque hoste deleto, cujus timore augere præsidia, et munitione oppidanos circumdare prohibitus erat, opera undique imperat administrari. Venit eòdem cum suis copiis postero die C. Fabius, partemque oppidi

sumit ad obsidendum.

<sup>1</sup> Ipsi inter se provincias partiuntur.] They divide the administration of affairs among themselves.

<sup>2</sup> Horá noctis circiter X.] This was about two hours before sunrise.

<sup>3</sup> Millibus non ampliùs X.] In many editions, upon the authority of the manuscripts, the reading is, à millibus non ampliùs X.

XXXVIII. Cæsar interim M. Antonium quæstorem cum cohortibus xv in Bellovacis reliquit; ne qua rursus novorum consiliorum capiendorum Belgis facultas daretur. Ipse reliquas civitates adit: obsides plures imperat: timentes omnium animos consolatione sanat. Quum in Carnutes venisset, ¹quorum in civitate, superiore commentario, Cæsar exposuit initium belli esse ortum, quòd præcipuè eos, propter conscientiam facti timere animadvertebat; quò celeriùs civitatem metu liberaret, principem sceleris ipsius, et concitatorem belli ²Guturvatum ad supplicium deposcit. Qui etsi ne civibus quidem suis se committebat: tamen celeriter, omnium curâ quæsitus, in castra perducitur. Cogitur in ejus supplicium Cæsar contra naturam suam, maximo militum concursu; qui omnia pericula et detrimenta belli à Guturvato accepta referrebant; adeò ut verberibus exanimatum corpus securi feriretur.

XXXIX. Ibi crebris litteris Caninii fit certior, quæ de Drapete et Luterio gesta essent, quoque in consilio permanerent oppidani: quorum etsi paucitatem contemnebat tamen pertinaciam magna pæna esse afficiendam judicabat; ne universa Gallia non vires sibi defuisse ad resistendum Romanis, sed constantiam, putaret; neve hôc exemplo cæteræ civitates, locorum opportunitate fretæ, se vindicarent in libertatem; quum omnibus Gallis notum esse sciret, reliquam esse unam æstatem suæ provinciæ; quam si sustinere potuissent, nullum ultra periculum vererentur. Itaque Q. Calenum legatum cum legionibus 11 relinquit, qui justis itineribus se subsequeretur: ipse cum omni

equitatu, quam potest celerrime ad Caninium contendit.

XI. Quum contra exspectationem omnium, Cæsar Uxellodunum venisset, oppidumque operibus clausum animadverteret, neque ab oppugnatione recedi videret ulla conditione posse; magna autem copia frumenti abundare oppidanos, ex perfugis cognovisset: aqua prohibere hostem tentare cæpit. Flumen infimam vallem dividebat, quæ penè totum montem cingebat, in quo positum erat præruptum undique oppidum Uxellodunum. Hoc avertere, loci natura prohibebat. Sic enim imis radicibus montis ferebatur, ut nullam in partem, depressis fossis, derivari posset. Erat autem oppidanis difficilis et præruptus eò descensus, ut prohibentibus nostris, sine vulneribus ac periculo vitæ, neque adire flumen, neque arduo se recipere possent adscensu. Qua difficultate eorum cognita, Cæsar, sagittariis funditoribusque dispositis, tormentis etiam quibusdam locis contra facillimos descensus collocatis, aqua fluminis prohibebat oppidanos: quorum omnis postea multitudo aquatum ³unum in locum conveniebat.

### NOTES.

mentioned being so called by Cæsar in the commencement of the seventh book.

<sup>1</sup> Quorum in civitate.] Many read, quorum consilio in civitate.

<sup>2</sup> Guturvatum.] The reading here should probably be Cotuatum; the person here

<sup>3</sup> Unum in locum conveniebat. Sub ipsius oppidi murum magnus fons prorumpebat.]

XLI. Sub ipsius oppidi murum magnus fons prorumpebat ab eà parte, quæ ferè pedum ccc intervallo fluminis circuitu vacabat. Hôc fonte prohiberi posse oppidanos, quum optarent reliqui, Cæsar unus videret, non sine magno periculo; è regione ejus vineas agere adversus montem, et aggeres struere cœpit, magno cum labore, et continuâ dimicatione. Oppidani enim loco superiore decurrentes sine periculo præliabantur; multosque pertinaciter succedentes vulnerabant; ut tamen non deterrerentur milites nostri vineas proferre, et labore atque operibus locorum vincere difficultates. Eodem tempore tectos 1 cuniculos, crates et vineas agunt ad caput fontis. . Quod genus operis sine ullo periculo, et sine suspicione hostium facere licebat. Extruitur agger in altitudinem pedum Lx. Collocatur in eo turris x tabulatorum, non quidem quæ mænibus æquaretur, (id enim nullis operibus effici poterat) sed quæ superaret fontis fastigium. Ex ea quum tela tormentis jacerentur ad fontis aditus; nec sine periculo possent adaquari oppidani; non tantum pecora atque jumenta, sed etiam magna hominum multitudo siti consumebatur.

XLII. Quo malo perterriti oppidani, cupas sevo, pice, <sup>2</sup> scandulis complent: eas ardentes in opera provolvunt. Eodem tempore acerrimè preliantur, ut ab incendio restinguendo dimicatione et periculo deterreant Romanos. Magna repentè in ipsis operibus flamma exsistit, quæcumque enim per locum præcipitem missa erant, ea vineis et aggere suppressa, comprehendebant id ipsum, quod morabatur. Milites contrà nostri, quanquam periculoso genere prælii locoque iniquo premebantur, tamen omnia paratissimo sustinebant animo. Resenim gerebatur et excelso loco, et in conspectu exercitûs nostri: magnusque utrimque clamor oriebatur: ita, quàm quisque poterat, maximè insignis, quò notior testatiorque virtus ejus esset, telis hostium flam-

mæque se offerebat.

XLIII. Cæsar, quum complures suos vulnerari videret, ex omnibus oppidi partibus cohortes montem adscendere, et, simulatione mænium occupandorum, clamorem undique jubet tollere. Quo facto perterriti oppidani, quum quid ageretur in locis reliquis, essent ignari, revocant ab impugnandis operibus armatos, murisque disponunt. Ita nostri, sine prælio facto, celeriter opera flammâ comprehensa partim restinguunt, partim interscindunt. Quum pertinaciter resisterent oppidani, et jam magnâ parte suorum siti amissâ, in sententiâ permanerent: ad postremum cuniculis venæ fontis intercisæ sunt, atque aversæ. Quo facto repente fons perennis exhaustus, tantam attulit oppidanis salutis

### NOTES.

Some read, unum in locum conveniebat sub ipsius oppidi murum, ubi magnus fons prorumpebat.

1 Cuniculos, crates et vineas agunt ad caput fontis.] Some read, cuniculos ab aggere et vineis agunt ad caput fontis.

2 Scandulis.] These were thin strips of wood.

3 Ita nostri, sine prælio facto.] In some editions, Ita nostri, sine prælii facto.

desperationem, ut id non hominum consilio, sed Deorum voluntate factum putarent. Itaque necessitate coacti, se transdiderunt.

XLIV. Cæsar, quum suam lenitatem cognitam omnibus sciret, neque vereretur, ne quid crudelitate naturæ videretur asperiùs fecisse: neque exitum consiliorum suorum animadverteret, si tali ratione diversis in locis plures rebellare cæpissent; exemplo supplicii deterrendos reliquos existimavit. Itaque omnibus, qui arma tulerant, <sup>1</sup> manus præcidit. Vitam consessit, quò testatior esset pæna improborum. Drapes quem captum essse à Caninio docui, sive indignatione et dolore vinculorum, sive timore gravioris supplicii, paucis diebus sese cibo abstinuit, atque ita interiit. Eodem tempore Luterius, quem profugisse ex prælio scripsi, quum in potestatem venisset Epasnacti Arverni (crebrò enim mutandis locis, multorum fidei se committebat, quòd nusquam diutiùs sine periculo commoratus videbatur, quum sibi conscius esset, quàm inimicum deberet Cæsarem habere) hunc Epasnactus Arvernus, amicissimus populi Romani sine dubitatione ulla vinctum ad Cæsarem duxit.

XLV. Labienus interim in Treviris equestre prælium secundum facit compluribusque Treviris interfectis, et Germanis qui nulli adversus Romanos auxilia denegabant, principes eorum vivos in suam redegit potestatem, atque in iis Surum Æduum, qui et virtutis, et generis summam nobilitatem habebat, solusque ex Æduis ad id tem-

pus permanserat in armis.

XLVI. Eâ re cognitâ, Cæsar, quum in omnibus partibus Galliæ bene res gestas videret, judicaretque superioribus æstivis Galliam devictam et subactam esse, Aquitaniam nunquam ipse adîsset, sed per P. Crassum quadam ex parte devicisset; cum 11 legionibus in eam partem est profectus, ubi extremum tempus consumeret æstivorum. Quam rem, sicut cætera, celeriter feliciterque confecit. Namque omnes Aquitaniæ civitates legatos ad eum miserunt, obsidesque ei dederunt. Quibus rebus gestis, ipse cum equitum præsidio Narbonem profectus est: exercitum per legatos in hiberna deduxit: 1v legiones in Belgio collocavit cum M. Antonio, et C. Trebonio, et P. Vatinio, et Q. Tullio legatis: 11 in Æduos missit, quorum in omni Gallia summam esse auctoritatem sciebat: 11 in Turonis ad fines Carnutum posuit, quæ omnem regionem conjunctam Oceano continerent: 11 reliquas in Lemovicum fines non longè ab Arvernis, ne qua pars Galliæ vacua ab exercitu essent. Paucos dies ipse in Provincia moratus, quum celeriter omnes conventus percucurrisset; publicas controversias cognovisset; bene meritis præmia tribuisset; (cognoscendi enim maximam facultatem habebat, quali quisque animo in Rempublicam fuisset totius Galliæ defectione, quam sustinuerat fidelitate atque auxiliis provinciæ illius.)

XLVII. His rebus confectis, ad legiones in Belgium se recipit, hibernatque <sup>1</sup> Nemetocennæ. Ibi cognoscit Comium Atrebatem prælio cum equitatu suo contendisse. Nam quum Antonius in hibernia venisset, civitasque Atrebatum in officio maneret; Comius, qui post illam vulnerationem, quam supra commemoravimus, semper ad omnes motus paratus suis civibus esse consuêssent, ne consilia belli quærentibus auctor armorum duxque deesset, parente Romanis civitate, cum suis equitibus se suosque latrociniis alebat, infestisque itineribus commeatus complures, qui comportabantur in hiberna Romanorum, intercipiebat.

XLVIII. Erat attributus Antonio præfectus equitum C. Volusenus Quâdratus, qui cum eo hiemaret. Hunc Antonius ad persequendum equitatum hostium mittit. Volusenus autem ad eam virtutem, quæ singularis in eo erat, magnum odium Comii adjungebat, quò libentiùs id faceret quod imperabatur. Itaque dispositis insidiis, sæpius ejus equites aggressus, secunda prælia faciebat. Novissimè, quum vehementiùs contenderetur, ac Volusenus ipsius intercipiendi Comii cupiditate pertinaciùs eum cum paucis insecutus esset; ille autem fuga vehementi Volusenum longiùs produxisset; repentè omnium suorum invocat fidem atque auxilium 2ne sua vulnera, perfidià interposità, paterentur inulta; conversoque equo, se à cæteris incautiùs permittit in præfectum. Faciunt idem omnes ejus equites, paucosque nostros convertunt atque insequuntur. Comius incensum calcaribus equum jungit equo Quadrati, lanceaque infesta medium femur ejus magnis viribus transjicit. Præfecto vulnerato, non dubitant nostri resistere, et conversi hostem pellere. Quod ubi accidit, complures hostium, magno nostrorum impetu pulsi, vulnerantur, et partim in fugâ proterruntur, partim intercipiuntur. Quod ubi malum dux, equi velocitate, evitavit: graviter vulneratus præfectus, ut vitæ periculum aditurus videretur, refertur, in castra. Comius autem, sive expiato suo dolore, sive magna parte amissa suorum, legatos ad Antonium mittit, seque ibi futuram ubi præscripserit, et ea facturum quæ imperaverit, obsidibus datis firmat: unum illud orat, ut timori suo concedatur, ne in conspectum veniat cujusquam Romani. Quam postulationem Antonius quum judicaret ab justo nasci timore, veniam petendi dedit; obsides accepit.

Scio Cæsarem singulorum annorum singulos commentarios confecisse: quod ego non æstimavi mihi esse faciendum: propterea quòd insequens annus L. Paullo, C. Marcello consulibus, nullas habet Galliæ magnoperè res gestas. Ne quis tamen ignoraret, quibus in locis Cæsar exercitusque eo tempore fuissent, pauca scribenda conjungen-

daque huic commentario statui.

XLIX. Cæsar, quum in Belgio hiemaret, unum illud propositum habebat, continere in amicitiâ civitates, nulli spem aut caussam dare

<sup>1</sup> Nemetocennæ.] This place is not The reading in some editions is, ne sua known.
2 Ne sua vulnera, perfidià interposità.]

armorum. Nihil enim minùs volebat, quàm sub discessum suum necessitatem sibi aliquam imponi belli gerendi: ne, quum exercitum deducturus esset, bellum aliquod relinqueretur, quod omnis Gallia libenter sine præsenti periculo susciperet. Itaque, honorificè civitates appellando, principes maximis præmiis afficiendo, nulla onera nova imponendo, defessam tot adversis præliis Galliam, conditione pa-

rendi meliore, facilè in pace continuit.

L. Ipse, hibernis peractis, 1 contra consuetudinem in Italiam quàm maximis itineribus est profectus, ut 2 municipia et 3 colonias appellaret, quibus M. Antonii quæstoris sui commendaret sacerdotii petitionem. Contendebat enim gratia quum libenter pro homine sibi conjunctissimo, quem paullò antè præmiserat ad petitionem; tum acriter contra factionem et potentiam paucorum, qui, M. Antonii repulsâ, Cæsaris decedentis convellere gratiam cupiebant. Hunc etsi 4 augurem priùs factum, quam Italiam attingeret, in itinere audierat, tamen non minus justam sibi caussam municipia et colonias adeundi, existimavit, ut iis gratias ageret, quòd frequentiam atque officium suum Antonio præstitissent: simulque se et honorem suum in insequentis anni commendaret petitione; propterea quòd insolenter adversarii sui gloriarentur, L. Lentulum et C. Marcellum consules creatos, <sup>5</sup> qui omnem honorem et dignitatem Cæsaris exspoliarent: ereptum Ser. Galbæ consulatum, quum is multo plus gratia suffragiisque valuisset, quòd sibi conjunctus et familiaritate et necessitudine legationis esset.

LI. Exceptus est Cæsaris adventus ab omnibus municipiis et coloniis incredibili honore atque amore. Tum primum enim veniebat ab illo universæ Galliæ bello. Nihil relinquebatur, quod ad ornatum portarum, itinerum, locorumque omnium, quà Cæsar iturus erat, excogitari posset. Cum liberis omnis multitudo obviam procedebat. Hostiæ omnibus locis immolabantur. 6 Tricliniis stratis fora templaque occupabantur, ut vel exspectatissimi triumphi lætitia præcipi posset. Tanta erat magnificentia apud opulentiores, cupiditas apud humiliores.

### NOTES.

1 Contra consuetudinem.] By this sentence it is not implied, that going to Italy was contrary to Cæsar's custom, but that he did not go at his usual time, which was at the commencement of winter.

2 Municipia.] These were towns of which the inhabitants enjoyed the rights

of Roman citizens.

3 Colonias.] These were people sent from Rome to settle in foreign countries. Each colony marched to its place of desti nation in military order. The land was marked out with a plough; and a portion assigned to each one. It was not permitted to plant a new colony, where one had already been established; supplies only could be sent. The two chief magistrates of a colony were called Duumviri. The

senators were termed Decuriones, from every tenth man of the original settlers being made a senator.

4 Augurem.] The Augures were priests, whose office was to foretel future events, by the flight, chirping, or feeding of birds, and by other appearances. The authority of these priests was very great, for nothing of importance, in public affairs, was undertaken without consulting them.

5 Qui omnem honorem et dignitatem Cæsaris exspoliarent.] Some read, qui omni honore et dignitate Cæsarem expoliarent.

6 Tricliniis.] The place in which the ancients supped was sometimes called Triclinium, from three couches, for the guests to recline on, being spread round the table.

LII. Quum omnes regiones Galliæ Togatæ Cæsar percucurrisset, summâ celeritate ad exercitum Nemetocennam rediit; legionibusque ex omnibus hibernis ad fines Trevirorum evocatis, eò profectus est, ibique exercitum lustravit. T. Labienum Galliæ Togatæ præfecit, quò majore commendatione conciliaretur ad consulatûs petitionem. Ipse tantum itinerum faciebat, quantum satis esse ad mutationem locorum propter salubritatem existimabat. Ibi quanquam crebrò audiebat, Labienum ab inimicis suis sollicitari; certiorque fiebat, id agi paucorum consiliis, ut, interpositâ senatûs auctoritate, aliquâ parte exercitûs spoliaretur: tamen neque de Labieno credidit quidquam, neque contra senatûs auctoritatem ut aliquid faceret, potuit adduci. Judicabat enim liberis sententiis 1 patrum conscriptorum caussam suam facilè obtineri. Nam C. Curio, 2 tribunus plebis, quum Cæsaris caussam dignitatemque defendendam suscepisset, sæpe erat senatui pollicitus; "si quem timor armorum Cæsaris læderet, et quoniam Pompeii dominatio atque arma non minimum terrorem foro inferrent, discederet uterque ab armis, exercitusque dimitteret. Fore eo pacto liberam, et sui juris, civitatem." Neque hoc tantum pollicitus est; sed etiam per se senatus discessionem facere cœpit. Quod ne fieret, consules amicique Pompeii intercesserunt, atque ita rem moderando, discesserunt.

LIII. Magnum hoc testimonium senatûs erat universi, conveniensque superiori facto. Nam Marcellus proximo anno, quum impugnaret Cæsaris dignitatem, contra legem, Pompeii et Crassi, retulerat ante tempus ad senatum de Cæsaris provinciis; sententiisque dictis, discessionem faciente Marcello, qui sibi omnem dignitatem ex Cæsaris invidiâ quærebat, senatus frequens in alia omnia transiit. Quibus non frangebantur animi inimicorum Cæsaris sed admonebantur, quo majores pararent necessitudines, quibus cogi posset senatus id probare, quod ipsi constituissent.

LIV. Fit deinde S. C. ut ad bellum Parthicum legio una à Cn. Pompeio, altera à C. Cæsare mitterentur. Neque obscurè hæ duæ legiones uni Cæsari detrahuntur. Nam Cn. Pompeius legionem primam, quam ad Cæsarem miserat, <sup>3</sup> confectam ex delectu provinciæ, Cæsari eam tanquam ex suo numero dedit. Cæsar tamen, quum de voluntate adversariorum suorum se expoliari nemini dubium esset, Cn. Pompeio legionem remisit et ex suo numero xv, quam in Galliâ

### NOTES.

1 Patrum conscriptorum.] The Roman enators.

2 Tribunus plebis.] The tribunes of the people were ten in number. They were instituted to defend the rights of the people. Their power principally consisted in a velo or negative on the decrees of the senate, and the ordinances of the people. They could also prevent the collection of

tribute and the enrolling of soldiers. It was necessary for all the tribunes to give their assent to a measure; one dissenting voice among them could put a stop to their proceedings,

3 Confectam ex delectu provinciæ, Cæsani eam tanquam ex suo numero dedit.] Some read, confectam ex delectu provinciæ Cæsaris; tanquam ex suo numero, dedit. citeriore habuerat, ex senatusconsulto jubet transdi. In ejus locum xIII legionem in Italiam mittit, quæ præsidia tueretur, ex quibus præsidiis xv. deducebatur: ipse exercitum distribuit per hiberna; C. Trebonium cum legionibus Iv in Belgio collocat: C. Fabium cum totidem in Æduos deducit. Sic enim existimabat tutissimam fore Galliam, si Belgæ, quorum maxima virtus, et Ædui, quorum auctoritas summa esset, exercitibus continerentur.

LV. Ipse in Italiam profectus est: quò cum venisset, cognoscit per C. Marcellum consulem legiones 11 ab se remissas, quæ ex senatus consulto deberent ad Parthicum bellum duci, Cn. Pompeio transditas, atque in Italia retentas esse. Hôc facto, quanquam nulli erat dubium, quin arma contra Cæsarem pararentur; tamen Cæsar omnia patienda esse statuit, quoad sibi spes aliqua relinqueretur jure poti-

us disceptandi, quam belli gerendi.

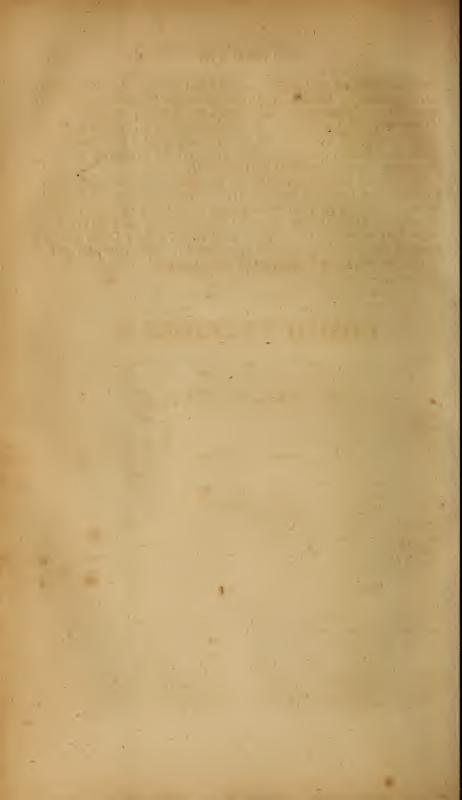

### C. JULII CÆSARIS

# COMMENTARIORUM

DE BELLO CIVILI.

LIBER PRIMUS.



### DIONYSII VOSSII.

## <sup>1</sup>SUPPLEMENTUM

IN

### C. JUL. CÆSARIS LIB. I. DE BELLO CIVILI.

ILLORUM accedo sententiæ, qui a e pa hos esse Commentarios arbitrantur; Etenim nequeo persuadere mihi, abruptum adeò exordium hujus operis fuisse; Et præmittenda fuisse multa, satis ipsa ostendit historia. Quare operæ pretium nobis fuit, ex Plutarcho, Appiano, ac Dione contexere, quæ desiderari hoc loco existimamus. Sunt autem hæc.

SUBACTA omni Gallia, multis de caussis Cæsar cum in Cisalpinam provinciam contendisset, legatos Romam mittit, qui consulatum illi et provincias prorogari peterent. Eâ in petitione Pompeius, qui alieno in Cæsarem animo, nondum tamen inimicitias palam gerebat; neque commendatione sua juvandum eum, neque contra, dicendum existimavit. Sed Lentulus et Marcellus Coss. qui jam antè inimico in Cæsarem fuerant animo, id prohibendum sibi omnibus modis putavere. Marcellus verò non dubitavit aliis quoque injuriis Cæsarem afficere. Nam nuper coloniam Novumcomum Cæsar in Galliam deduxerat; cui Marcellus jus civitatis ædemisse non contentus, decurionem ejus coloniæ, Romæ deprehensum, virgis cædi jusserat et, querelas suas Cæsari ut exponeret, dimiserat: quâ ignominiâ nullus adhuc civis Romanus fuerat affectus. Quæ dum ita fiunt, venit ad Cæsarem in provinciam C. Curio tribunus plebis. Qui multum pro Republica et caussa Cæsaris enixus, tandem, ubi frustra omnia tentari intellixit, metu adversariorum profugiens, de omnibus, quæ acta essent, et quomodo, opprimere eum inimici agitarent, edocuit. Cæsar virum amplissimum, optimèque de se ac de Rep. meritum, comiter excepit; et gratias pro summis ejus in se beneficiis egit. At Curio, quia jam non obscurè vis in Cæsarem pararetur, suasit ei ut omnem exercitum quam maturrime contraheret, et oppressam paucorum audacia Rempublicam vindicaret. Cæsar, quamvis ea omnia ita esse

### NOTE.

1 Supplementum.] From the abrupt commencement of the first book of the civil wars, there is reason to believe that a part of it has been lost. This has been supplied, from the writings of Plutarch, Appian, and Dion, by Vossius:

haud ignorabat, censuit tamen Reip. imprimis habendam esse rationem; nequis armorum caussam eum esse judicaret. Itaque per amicos id solum contendit, ut duæ sibi legiones, et provincia Gallia Cisalpina, atque Illyricum relinqueretur. Quæ omnia ab illo acta, ut si fortè conditionem æquitate adduci possent adversarii, in otio Resp. foret. His postulatis ne ipse quidem Pompeius refragari auses est. Sed cum nihil à Coss. impetraret Cæsar; litteras ad senatum perscribit, quibus breviter gestis suis et meritis in Rempubl. percursis, orabat ne populi sibi beneficium eripiatur, qui absentis rationem haberi proximis comitiis jussisset. Non recusare se, si ita senatui populòque Rom. videatur, exercitum dimittere modo idem à Pompeio fiat: Illo imperium et exercitus retinente, nullam caussam esse, cur inimicorum se injuriis ipse exponeret, et militem demitteret. Has litteras Curioni perferendas tradit: Qui incredibili celeritate millia passuum CLX emensus, tridui spatio ad urbem venit, antequam Kal. Januariæ advenissent, aut Coss. de Cæsaris imperio quidquam stature potuissent. Confecto itinere Curio litteras retinet, nec, nisi in frequente Senatu et præsentibus Tribunis plebis, tradit: Metuebat enim, id priùs si fecisset, ne ab iis supprimerentur.

LITTERIS, &c.





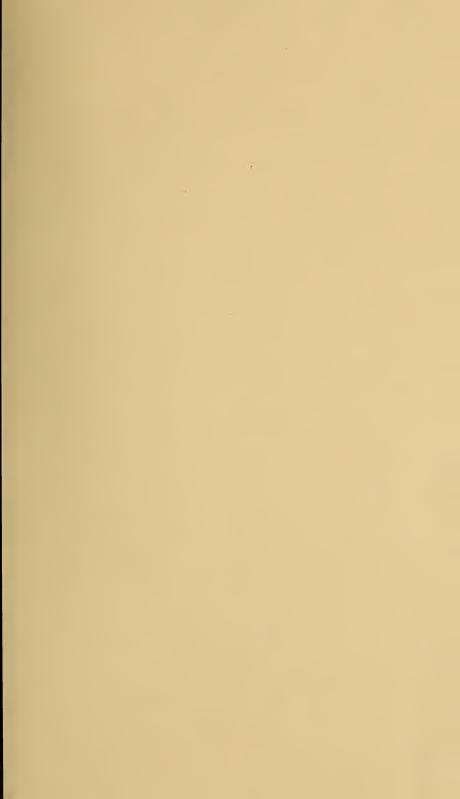



### DE BELLO CIVILI.

### LIBER I.

### ARGUMENT.

The causes of the civil war originate in the dispute between Pompey and Cæsar. War is resolved on against Cæsar. Proposals of peace are twice sent by Pompey to Cæsar, but not pleasing Cæsar, he prepares for war, takes Iguvium and Auximum, and obliges many of the towns of Italy to submit. Pompey retires to Brundusium, where he is besieged by Cæsar, but escapes by sea, and the town surrenders to his enemy. Valerius and Curio, partisans of Casar, drive Cotta from Sardinia, and Cato from Sicily. Cæsar makes a speech in the Senate, but it producing no effect, he sets out for Transalpine Gaul. The people of Marseilles shut their gates against Cæsar; Brutus and Trebonius are by him commanded to besiege the place. Cæsar invades Spain. An engagement takes place between Casar and Afranius, with nearly equal advantage on both sides. Cæsar, shut up between two rivers, is reduced to great extremity for want of provisions; but having extricated himself, he surprises the enemy's foragers. Brutus defeats the people of Marseilles in a naval engagement. Casar obtains a superiority over his enemies near Ilerda, which induces many states to declare for him. Afranius and Petreius are pursued by Casar, and after various disasters are forced to sue for peace, and accept Cæsar's terms.

I. LITTERIS [à <sup>1</sup>Fabio] C. Cæsaris, consulibus redditis, ægrè ab iis impetratum est, summâ tribunorum plebis contentione, ut in senatu recitarentur. - Ut verò ex litteris ad senatum referretur, impetrari

<sup>1</sup> Fabio.] The person whom Casar here calls Fabius, is by Dion called Curio.

non potuit. Referunt consules de rep. ('in civitate.) L. Lentulus consul "senatui reique publicæ se non defuturum" pollicetur, "si audacter ac fortiter sententias dicere velint: sin Cæsarem respiciant, atque ejus gratiam sequantur, ut superioribus fecerint temporibus, se sibi consilium capturum, neque senatûs auctoritati obtemperaturum: habere se quoque ad Cæsaris gratiam atque amicitiam receptum." In eandem sententiam loquitur Scipio: "Pompeio esse in animo, reipnon deesse, si senatus sequatur: sin cunctetur, atque agat leniùs, ne-

quidquam ejus auxilium, si postea velit, imploraturum."

II. Hæc Scipionis oratio, quod senatus in urbe habebatur, 2 Pompeiusque aderat, ex ipsius ore Pompeii mitti videbatur. Dixerat aliquis leniorem sententiam: ut primò M. Marcellus, ingressus in eam orationem, "non opportere antè de rep. ad senatum referri, quàm delectus totà Italia habiti, et exercitus conscripti essent; quo præsidio tutò et liberè senatus, quæ vellet, decernere auderet;" ut M. Calidius, qui censebat, "ut Pompeius in suas provincias proficisceretur, ne qua esset armorum caussa: timere Cæsarem, abreptis ab eo 11 legionibus. ne ad ejus periculum reservare et retinere eas ad urbem Pompeius videretur;" ut M. Rufus, qui sententiam Calidii, paucis ferè mutatis verbis, sequebatur. Ii omnes convitio L. Lentuli consulis correpti exagitabantur. Lentulus sententiam Calidii pronunciaturum se omnino negavit: Marcellus perterritus convitiis, à suâ sententiâ discessit. Sic vocibus consulis, terrore præsentis exercitûs, minis amicorum Pompeii, plerique compulsi, inviti et coacti, Scipionis sententiam sequuntur; "Utì ante certam diem Cæsar exercitum dimittat. Si non faciat, eum adversus remp. facturum videri." 3 Intercedunt M. Antonius, Q. Cassius, tribuni plebis. Refertur confestim de intercessione tribunorum. Dicuntur sententiæ graves: ut quisque acerbissimè crudelissimèque dixit, ita quam maxime ab inimicis Cæsaris col-

III. <sup>4</sup> Misso ad vesperum senatu; omnes, qui sunt ejus ordinis, <sup>3</sup> Pompeio evocantur. Laudat promptos, atque in posterum confirmat; segniores castigat, atque incitat. Multi undique ex veteribus Pompeii exercitibus, spe præmiorum atque ordinum, evocantur. Multi ex duabus legionibus, quæ sunt traditæ à Cæsare, accersuntur. Completur

### NOTES.

1 In civitate.] These words are very

probably spurious.

2 Pompeiusque aderat.] By this sentence is implied that Pompey was in the vicinity of the city. Pompey, as proconsul of Spain, could not enter the city; it being contrary to the laws of the state, for any one invested with the command of a province to enter Rome.

3 Intercedunt M. Antonius, Q. Cassius, tribuni plebis.] The tribunes of the people,

M. Antonius and Q. Cassius, negative this decree. The tribunes of the people had the power of rendering a decree of the senate null by their veto. The Antonius here mentioned, was the celebrated Mark Antony, who, on Cassar's death, divided the provinces of the Roman empire with Octavius.

4 Misso ad vesperum senatu.] The senate rose at the evening. No decree of the senate could be passed after sunset.

urbs. Ad jus comitiorum tribunos pl. C. Curio evocat. Omnes amici consulum, necessarii Pompeii, atque eorum qui veteres inimicitias cum Cæsare gerebant, coguntur in senatum; quorum vocibus et con cursu terrentur infirmiores, dubii confirmantur, plerisque verò liberè potestas decernendi eripitur. Pollicetur L. Piso Censor, sese iturum ad Cæsarem; item L. Roscius prætor, qui de his rebus eum doceant. Sex dies ad eam rem conficiendam spatii postulant. Dicuntur etiam à nonnullis sententiæ, ut legati ad Cæsarem mittantur, qui voluntatem senatûs ei proponant. Omnibus his resistitur, omnibusque ora-

tio consulis, Scipionis, Catonis opponitur.

IV. ¹ Catonem veteres inimicitiæ Cæsaris incitant et dolor repulsæ. ² Lentulus æris alieni magnitudine, et spe exercitûs ac provinciarum, et ³ regum appellandorum largitionibus movetur: seque alterum fore Syllam, inter suos gloriatur, ad quem summa imperii redeat. Scipionem eandem spes provinciæ atque exercituum impellit, quos se pro necessitudine partiturum cum Pompeio arbitratur: simul judicorum metus, adulatio atque ostentatio suî potentium, qui in republ. judiciisque tum plurimum pollebant. Ipse Pompeius ab inimicis Cæsaris incitatus, et quòd neminem dignitate secum exæquari volebat, totum se ab ejus amicitiâ averterat, et cum communibus inimicis in gratiam redierat; quorum ipse maximam partem illo affinitatis tempore adjunxerat Cæsari. Simul infamiâ 11 legionum permotus, quas ab itinere Asiæ Syriæque ad suam potentiam dominatumque converterat, sed ad arma deduci studebat.

V. His de caussis aguntur omnia ruptim, atque turbatè: 4 neque docendi Cæsaris propinquis ejus spatium datur; nec tribunis plebis sui periculi deprecandi, 5 neque etiam extremi juris intercessione retinendi, quod L. Sylla reliquerat, facultas tribuitur; sed de suâ salute die v11 cogitare coguntur, quod illi turbulentissimi superioribus temporibus trib. plebis octavo denique mense suarum actionum respicere ac ti-

### NOTES.

1 Catonem veteres inimicitiæ Cæsaris incitant et dolor repulsæ.] Cato was incited by old enmities with Cæsar, and resentment for the disappointments he had met with, through Cæsar's means, in his application for the offices of consul and prætor. It was at a debate on the punishment of Catiline's associates, that the quarrel between Cæsar and Cato had its commencement. Cato advocated severe punishment, Cæsar, a milder treatment; Cato became irritated, and insinuated a connection of Cæsar with the conspirators.

2 Lentulus æris alieni magnitudine.] Lentulus, by the greatness of his debts.

3 Regum appellandorum largitionibus.

By the presents of those sovereigns, for whom he should procure the title of king, the friend of the Roman people.

4 Neque docendi Cæsaris propinquis ejus spatium datur.] Nor was time given Cæsar's friends to inform him of what was go-

ing on.

5 Neque etiam extremi juris intercessione, &c.] Sylla enacted, that no person who had been tribune, should afterwards enjoy any other magistracy; that no appeals should be made to the tribunes; that they should not be permitted to assemble the people to harangue them, nor to propose laws; but that they should only retain the right of veto to public measures.

mere consueverant. Decurritur ad illud extremum atque ultimum S. C. quo, nisi penè in ipso urbis incendio, atque desperatione omnium salutis, latorum audacia, nunquam antè discessum est; "dent operam consules, prætores, trib. plebis quique pro consulibus sunt ab urbem, ne quid respublica detrimenti capiat." Hæc S. C. perscribuntur a. d. vii Id. Januarii. Itaque v primis diebus, quibus haberi senatus potuit, quâ ex die consulatum iniit Lentulus, i biduo excepto comitiali, et de imperio Cæsaris, et de amplissimis viris tribunis plebis gravissimè acerbissimèque decernitur. Profugiunt statim ex urbe tribuni pleb. seseque ad Cæsarem conferunt. Is eo tempore erat 2 Ravennæ, exspectabatque suis lenissimis postulatis responsa: siqua hominum

æquitate res 3 ad otium deduci posset.

VI. 4 Proximis diebus habetur senatus extra urbem. Pompeius eadem illa, quæ per Scipionem ostenderat, agit; senatûs virtutem constantiamque collaudat. Copias suas exponit: 5 legiones habere sese paratas x. Præterea cognitum compertumque sibi, alieno esse animo in Cæsarem milites, neque iis posse persuaderi, ut eum defendant, aut sequantur. De reliquis rebus ad senatum refertur, 6 tota ut Italia delectus habeatur; Faustus Sylla pro prætore in 7 Mauritaniam mittatur; pecunia uti ex ærario Pompeio detur. Refertur etiam de rege <sup>8</sup> Jubâ, ut socius sit atque amicus. Marcellus verò passurum se in præsentia negat. De Fausto impedit Philippus trib. plebis. De reliquis rebus S. C. perscribuntur. Provinciæ privatis decernuntur; <sup>9</sup>duæ consulares, reliquæ prætoriæ. Scipioni obvenit Syria: L. Do-

#### NOTES.

1 Biduo excepto comitiali.] Two days being appropriated for holding the comitia. The Comitia were assemblies of the Roman people convened for electing ma-gistrates, and for approving or rejecting laws. There were three kinds of comitia, namely, the curiata, centuriata, and tributa. In the curiata, the people gave their votes divided into thirty curiæ. A majority of these curiæ was requisite for the adoption of a measure. In the centuriata, the people voted, divided into classes according to their wealth. The consuls, prætors, and censors, were chosen in this assembly. In the *tributa*, the people voted divided into tribes. Provincial magistrates and inferior officers of the city were elected by this assembly. On the days these assemblies met, it was unlawful to hold the senate.

2 Ravennæ.] This town retains its ancient name. It is situated near the Adri-

atic sea, in the north of Italy.

3 Ad otium deduci.] To be disposed to

4 Proximis diebus habetur senatus extra urbem.] The senate was held without the city, to give audience to foreign ambassadors, and to their own generals and governors of provinces while in command.

5 Legiones habere sese paratas X.] Pompey, instead of ten, appears to have had no more than four and a half legions under

his command.

6 Totà ut Italia delectus habeatur.] That troops should be raised in all Italy.

7 Mauritaniam.] Now the states of Bar-

bary, in Africa.

8 Jubá.] This was Juba, king of Numidia.

9 Duw consulares, relique prætoriæ.] Those provinces governed by proconsuls were called consulares; those governed by proprætors, prætoriæ.

mitio Gallia: Philippus et Marcellus privato consilio prætereuntur, <sup>1</sup>neque eorum sortes dejiciuntur. In reliquas provincias prætores mittuntur; neque exspectant, quod superioribus annis acciderat, ut de eorum imperio ad populum referatur, <sup>2</sup>paludatique, votis nuncupatis, exeant. Consules, quod ante id tempus acciderat nunquam, ex urbe proficiscuntur: <sup>3</sup>lictoresque habent in urbe et Capitolio privati, contra omnia vetustatis exempla. <sup>4</sup>Totâ Italià delectus habetur, arma imperantur, pecuniæ à municipiis exiguntur, et è fanis tolluntur;

omnia divina et humana jura permiscentur.

VII. Quibus rebus cognitis, Cæsar apud milites concionatur: "omnium temporum injurias inimicorum in se" commemorat, "a quibus diductum et depravatum Pompeium" queritur, "invidia atque obtrectatione laudis suæ: cujus ipse honori et dignitati semper faverit, adjutorque fuerit. Novum in rep. introductum exemplum'' queritur, "6 ut tribunicia intercessio armis notaretur atque opprimeretur, quæ superioribus annis esset restituta. Syllam, nudata omnibus rebus tribunicià potestate, tamen intercessionem liberam reliquisse: Pompeium, qui amissam restituisse videatur, dona etiam, quæ antè habuerat, ademisse: quotiescunque sit decretum, Darent magistratus operam, ne quid respublica detrimenti caperet: (quâ voce, et quo Senatus consulto pop. R. ad arma sit vocatus;) factum in perniciosis legibus, in vi tribunicia, 7 in secessione populi, templis locisque editioribus occupatis (atque hæc superioris ætatis exempla expiata, 8 Saturnini atque Gracchorum casibus" docet:) "quarum rerum illo tempore nihil factum, ne cogitatum quidem: nulla lex promulgata, non cum populo agi cæptum, nulla secessio facta." Hortatur, "cujus Imperatoris ductu IX annis rempublicam felicissimè gesserint, plurimaque prœlia secunda fecerint, omnem Galliam Germaniamque pacaverint, ut ejus existimationem dignitatemque ab inimicis defendant."

### NOTES.

1 Neque eorum sortes dejiciuntur.] It was customary for the consuls to divide the provinces they were to command by lot.

2 Paludatique.] The paludamentum was a robe worn by military commanders.
3 Lictoresque habent in urbe et Capitolio

3 Lictoresque habent in urbe et Capitolio privati.] Private persons were seen attended by lictors in the city and capitol. This was contrary to the Roman customs; for none but the principal public magistrates were attended by lictors.

4 Totâ Italiâ delectus habetur.] Some read, Totâ Italiâ delectus habentur.

5 Omnia divina et humana jura permiscentur.] All rights, human and divine, were confounded together, and alike disrespected.

6 Ut tribunicia intercessio armis notarctur

atque opprimeretur.] That the right of negative belonging to the tribunes, should be checked and prevented by arms.

be checked and prevented by arms.

7 In secessione populi.] In the early part of the Roman republic, the people, when oppressed by the patricians, several times deserted the city; nor returned until their

grievances were redressed.

8 Saturnini atque Gracchorum casibus.] The Gracchi were two brothers, Tiberius, and Caius. They were great friends of the people. Tiberius attempted to renew the agrarian laws, but was slain in a tumult occasioned thereby. His brother Caius following his example was likewise assassinated. Saturninus, a tribune of the people, was slain for a similar conduct.

Conclamant legionis XIII, quæ aderat, milites, (hanc enim initio tumultûs evocaverat: reliquæ nondum convenerant) sese paratos esse

Imperatoris sui tribunorumque plebis injurias defendere.

VIII. ¹ Cognità militum voluntate, Ariminum, cum ea legione proficiscitur, ibique tribunos pleb. qui ad eum confugerant, convenit: reliquas legiones ex hibernis evocat, et subsequi jubet. Eò L. Cæsar adolescens venit, cujus pater Cæsaris erat legatus. Is, reliquo sermone confecto, cujus rei caussa venerat, habere se à Pompeio ad eum privati officii mandata demonstrat: "velle Pompeium se Cæsari purgatum, ne ea, quæ reipub. caussa egerit, in suam contumeliam vertat: semper se reip. commoda privatis necessitatibus habuisse potiora: Cæsarem quoque pro sua dignitate debere et studium et iracundiam suam reipublicæ dimittere, neque adeò graviter irasci inimicis, ne, quum illis nocere se speret, reipubl. noceat." Pauca ejusdem generis addit, cum 'excusatione Pompeii conjuncta. Eadem ferè atque eisdem de rebus prætor Roscius agit cum Cæsare, sibique Pompeium commemorasse demonstrat.

IX. Quæ res etsi nihil ad levandas injurias pertinere videbantur: tamen idoneos nactus homines, per quos ea, quæ vellet, ad eum perferrentur, petit ab utroque, quoniam Pompeii mandata ad se detulerint, ne graventur sua quoque ad eum postulata deferre: si parvo labore magnas controversias tollere, atque omnem Italiam metu liberare possent. "Sibi semper reipubl. primam fuisse dignitatem, vitâque potiorem; doluisse se quòd populi Romani beneficium sibi per contumeliam ab inimicis extorqueretur, ereptoque semestri imperio, in urbem retraheretur, 2 cujus absentis rationem haberi proximis, comitiis populus jussisset; tamen hanc honoris jacturam sui, reipubl. caussâ, æquo animo tulisse. Quum litteras ad senatum miserit, ut omnes ab exercitibus discederent, ne id quidem impetravisse. Totâ Italia delectus haberi, retineri legiones 11, quæ ab se simulatione Parthici belli sint abductæ: civitatem esse in armis. Quònam hæc omnia, nisi ad suam perniciem, pertinere? Sed tamen ad omnia se descendere paratum, atque omnia pati reipubl. caussâ. <sup>3</sup> Proficiscatur Pompeius in suas provincias; ipsi exercitus dimittant: discedant in Italia omnes ab armis: metus, è civitate tollatur; libera comitia, at-

### NOTES.

had by a late law authorized his absence. 3 Proficiscatur Pompeius in suas provincius.] The provinces of the Roman empire were divided by Cæsar; Pompey, and Crassus. Cæsar and Crassus went into their provinces: But Pompey, contrary to the usual custom, remained in the vicinity of Rome, and governed his provinces by legates.

<sup>1</sup> Cognità militum voluntate, Ariminum, sum ea legione proficiscitur.] Cæsar being assured of the good will of his soldiers, concealing his intentions, he crossed the river Rubicon, which bounded his province, and by a forced march arrived at Ariminium.

<sup>2</sup> Cujus absentis rationem haberi proximis, comitiis populus jussisset.] That the people

que omnis respublica senatui populoque Romano permittatur. Hæc quò faciliùs, certisque conditionibus fiant, et jurejurando sanciantur, aut ipse propiùs accedat, aut se patiatur accedere. Fore, utì per col-

loquia omnes controversiæ componantur.

X. Acceptis mandatis, Roscius cum L. Cæsare 1 Capuam pervenit, ibique consules Pompeiumque invenit. Postulata Cæsaris renunciat. Illi re deliberatà respondent, scriptaque ad eum mandata per eos remittunt: quorum hæc erat summa: "Cæsar in Galliam reverteretur, Arimino excederet, exercitus dimitteret. Quæ si fecisset, Pompeium in Hispanias iturum. Interea, quoad fides esset data Cæsarem facturum quæ polliceretur, non intermissuros consules Pompeiumque delectus."

XI. Erat iniqua conditio, postulare, ut Cæsar Arimino excederet, atque in provinciam reverteretur, 2 ipsum et provincias et legiones alienas tenere; 3 exercitum Cæsaris velle dimitti; delectus habere: polliceri, se in provinciam iturum; neque ante quem diem iturus sit, definire; ut si, peracto Cæsaris consulatu, Pompeius profectus non esset, nulla tamen mendacii religione obstrictus videretur. Tempus verò colloquio non dare, neque accessurum polliceri, magnam pacis desperationem afferebat. Itaque ab Arimino M. Antonium cum cohortibus v 4 Arretium mittit: 5 Ipse Arimini cum 11 subsistit, ibique delectum habere instituit. 6 Pisaurum, 7 Fanum, 8 Anconam singulis cohortibus occupat.

XII. Interea certior factus, 9 Iguvium Thermum prætorem cohortibus v tenere, oppidum munire, omniumque esse Iguvinorum optimam erga se voluntatem: Corionem cum III cohortibus, quas Pisauri et Arimini habebat, mittit. Cujus adventu cognito, diffisus municipii voluntati Thermus cohortes ex urbe educit, et profugit: milites in itinere ab eo discedunt, ac domum revertuntur: Curio, omnium summâ voluntate, Iguvium recipit. Quibus rebus cognitis, confisus municipiorum voluntatibus, Cæsar cohortes legionis xIII ex præsidiisdeducit, 10 Auximumque proficiscitur: quod oppidum Attius, cohortibus introductis tenebat, delectumque toto 11 Piceno, circummissis senatoribus habebat.

### NOTES.

1 Capuam. It retains its ancient name, and is situated in the kingdom of Naples.

2 Ipsum et provincias et legiones alienas tenere.] While he (Pompey) was in possession of provinces and legions not his own.

3 Exercitum Cæsaris velle dimitti; delectus habere.] That Casar should disband his army, while Pompey was levying

4 Arretium.] Now called Arezzo. It is

situated in Tuscany.

5 Ipse Arimini cum II subsistit.] Some

read, Ipse Arimini cum II legionibus subsistit.] This reading, however, does not correspond with the context.

6 Pisaurum.] Now Pezara, in the duchy

of Urbino.

7 Fanum.] Now Fano, in Urbino. 8 Anconam.] This town still retains its

ancient name.

9 Iguvium.] Now called Gubio. 10 Auximum.] Now called Osmo. 11 Piceno.] The march of Ancona, ac-

cording to others, Piscara.

XIII. Adventu Cæsaris cognito, decuriones Auximi ad Attium Varum frequentes conveniunt: docent, "sui judicii rem non esse; neque se, neque reliquos municipes pati posse, C. Cæsarem imperatorem bene de republica meritum, tantis rebus gestis, oppido mænibusque prohiberi: proinde habeat rationem posteritatis, et periculi sui." Quorum oratione permotus Attius Varus, præsidium, quod introduxerat, ex oppido educit, et profugit. Hunc ex primo ordine pauci Cæsaris consecuti milites, consistere cogunt: commissoque prælio deseritur à suis Varus: nonnulla pars militum domum discedit: reliqui ad Cæsarem perveniunt: atque unà cum iis deprehensus L. Pupius primipili centurio adducitur, qui hunc eundem ordinem in exercitu Cn. Pompeii antea duxerat. At Cæsar milites Attianos collaudat, Pupium dimittit, Auximatibus agit gratias, seque eorum facti

memorem fore pollicetur.

XIV. Quibus rebus Romam nunciatis, tantus repentè terror invasit, ut cùm Lentulus consul ad aperiendum ærarium venisset, ad pecuniam Pompeio ex S. C. proferendam, protinus, aperto sanctiore ærario, ex urbe profugeret. Cæsar enim adventare, jamjamque adesse ejus equites, falsò nunciabantur. Hunc Marcellus collega, et plerique magistratus consecuti sunt. Cn. Pompeius pridie ejus diei ex urbe profectus, iter ad legiones habebat, quas à Cæsare acceptas in ¹Apuliâ hibernorum caussâ disposuerat. Delectus intra urbem intermittuntur. Nihil citra Capuam tutum esse omnibus videtur. Capuæ primùm sese confirmant et colligunt, delectumque colonorum, qui lege Julia Capuam deducti erant, habere instituunt, gladiatoresque, quos ibi Cæsar in ludo habebat, in forum productos Lentulus libertati confirmat, atque iis equos attribuit, et se sequi jussit: quos postea, monitus à suis, quòd ea res omnium judicio reprehendebatur, circum familiares conventus ²Campaniæ custodiæ caussa, distribuit.

XV. Auximo Cæsar progressus omnem agrum Picenum percurrit. Cunctæ earum regi hum præfecturæ libentissimis animis eum recipiunt, exercitumque ejus omnibus rebus juvant. Etiam <sup>3</sup> Cingulo, quod oppidum Labienus constituerat, suâque pecuniâ exædificaverat, ad eum legati veniunt; quæque imperaverit, sese cupidissimè facturos pollicentur. Milites imperat; mittunt. Interea legio x11 Cæsarem consequitur. Cum his 11 <sup>4</sup>Asculum Picenum proficiscitur. Id oppidum Lentulus Spinther x cohortibus tenebat; qui, Cæsaris adventu cognito, profugit ex oppido. Cohortesque secum abducere conatus, à magnâ parte militum deseritur. Relictus in itinere cum paucis incidit in Vibullium Rufum, missum à Pompeio in agrum Picenum, confirmandorum homi-

<sup>1</sup> Apulia.] The district of Puglia, in the kingdom of Naples.

2 Campaniæ.] This district is now called Ascoli. It is situated in the marquisate of Ancona.

num caussa. A quo factus Vibullius certior, quæ res in Piceno gererentur, milites ab eo accipit, ipsum dimittit. Item ex finitimis regionibus, quas potest, contrahit cohortes ex delectibus Pompeianis. In iis ¹Camerino fugientem Ulcillem Hirum cum vi cohortibus, quas ibi in præsidio habuerat, excipit. Quibus coactis, xiii efficit. Cum iis ad Domitium Ahenobarbum ²Corfinium magnis itineribus pervenit: Cæsaremque adesse cum legionibus ii nunciat. Domitius per se circiter xx cohortes ex ³Alba, ⁴Marsis, et ⁵Pelignis, et finitimis ab regionibus coëgerat.

XVI. Recepto Asculo, expulsoque Lentulo, Cæsar conquiri milites, qui ab eo discesserant, delectumque institui jubet. Ipse, unum diem ibi, rei frumentariæ caussâ moratus, Corfinium contendit. Eò quum venisset, cohortes v præmissæ à Domitio ex oppido pontem fluminis interrumpebant, qui erat ab oppido millia passuum circiter 111 Ibi cum antecursoribus Cæsaris prælio commissio, celeriter Domitiani à ponte repulsi se in oppidum receperunt. Cæsar, legionibus trans-

ductis, ad oppidum constitit, juxtaque murum castra posuit.

XVII. Re cognità, Domitius ad Pompeium in Apuliam peritos regionum, magno proposito præmio, cum litteris mittit: qui petant atque orent, ut sibi subveniat: "Cæsarem duobus exercitibus, et locorum angustiis facilè intercludi posse, frumentoque prohiberi. Quod nisi fecerit, se, cohortesque ampliùs xxx, magnumque numerum senatorum atque equitum Romanorum in periculum esse venturum." Interim suos cohortatus, 6 tormenta in muris disponit: certasque cuique partes ad custodiam, urbis attribuit: militibus in concione agros ex suis possessionibus pollicetur, quaterna in singulos jugera, 7 et pro ratâ parte centurionibus, evocatisque.

XVIII. Interim Cæsari nunciatur, <sup>8</sup> Sulmonenses (quod oppidum à Corfinio vii millium intervallo abest,) cupere ea facere quæ vellet, sed à Q. Lucretio senatore, et Attio Peligno prohiberi, qui id oppidum vii cohortium præsidio tenebant. Mittit eò M. Antonium cum legionibus vii cohortibus v. Sulmonenses, simul atque nostra signa viderunt, portas aperuerunt; universique et oppidani, et milites, obviam gratulantes, Antonio exierunt, Lucretius et Attius de muro se

#### NOTES.

2 Corfinium.] Now called St. Pelino. 3 Albá.] Now called Albano.

4 Marsis.] The district inhabited by these people retains its ancient name.

5 Pelignis.] The district occupied by these people is now called Abruzzo.

6 Tormenta.] By this word is implied all the machines of war, particularly those used for casting stones and darts.

7 Et pro rata parte centurionibus.] And in proportion to the centurions. The pay of a centurion was double that of a soldier. It is probable, the like proportion was in the present instance observed.

8 Sulmonenses.] The town inhabited by these people is now called Sulmona. It is stuated in the kingdom of Naples. Ovid

the poet was born in this place.

<sup>1</sup> Camerino.] This town retains its ancient name.

dejecerunt. Attius ad Antonium deductus petit, ut ad Cæsarem mitteretur. Antonius cum cohortibus, et Attio, eodem die, quo profectus erat, revertitur. Cæsar eas cohortes cum exercitu suo conjunxit, Attiumque incolumen dimisit. Cæsar tribus primis diebus castra magnis operibus munire, et ex finitimis municipiis frumentum comportare, reliquasque copias exspectare, instituit. Eo triduo, legio viii ad eum venit, cohortesque ex novis Galliæ delectibus xxii, equitesque à rege Norico circiter ccc. quorum adventu altera castra ad alteram oppidi partem ponit. Iis castris Curionem præfecit; reliquis diebus oppidum vallo castellisque circummunire instituit. Cujus operis maxima parte effecta, ¹eodem ferè tempore missi ad Pompeium revertuntur.

XIX. Litteris perlectis, Domitius dissimulans, in concilio pronunciat "Pompeium celeriter subsidio venturum," hortaturque eos, ne animo deficiant, quæque usui ad defendendum oppidum sint, parent. Ipse arcanò cum paucis familiaribus suis colloquitur, consiliumque fugæ capere 'constituit. Quum vultus Domitii cum oratione non consentiret, atque omnia trepidantiùs timidiùsque ageret, quàm superioribus diebus consuêsset, multumque cum suis consiliandi caussâ secretò, præter consuetudinem, colloqueretur; concilia conventusque hominum fugeret: res diutiùs tegi dissimularique non potuit. Pompeius enim rescripserat; "sese rem in summum periculum deducturum non esse; neque suo consilio aut voluntate Domitium se in oppidum Corfinium contulisse. Proindè, si qua facultas fuisset, ad se cum omnibus copiis veniret." Id ne fieri posset, obsidione, atque

oppidi circummutione fiebat.

XX. Divulgato Domitii consilio, milites, qui erant Corfinii, prima vespera secessionem faciunt: atque ita inter se, per tribunos militum centurionesque, atque honestissimos sui generis, colloquuntur; "obsideri se à Cæsare; opera munitionesque propè esse perfectas: ducem suum Domitium, cujus spe atque fiducia permanserint, projectis omnibus, fugæ consilium capere: debere se suæ salutis rationem habere." Ab his primo Marsi dissentire incipiunt, eamque oppidi partem, quæ munitissima videretur, occupant. <sup>3</sup> Tantaque inter eos dissensio extitit, ut manum conserere, atque armis dimicare conarentur. Post paullò tamen, internunciis ultro citroque missis, quæ ignorabant, de L. Domitii fuga cognoscunt. Itaque omnes uno consilio Domitium, productum in publicum, circumsistunt et custodiunt; legatosque ex suo numero ad Cæsarem mittunt: "sese paratos esse portas aperire, quæque imperaverit facere, et Lucium Domitium vivum in cjus potestatem transdere."

<sup>1</sup> Eodem ferè tempore missi ad Pompeium revertuntur.] About the same time, the messengers sent by Domitius to Pompey, return.

<sup>2</sup> Constituit.] Some read, instituit.

<sup>3</sup> Tantaque inter eos dissensio extitit, ut . . . . . conarentur.] In some editions, tantaque inter eos dissensio existit, ut . . . conentur.

XXI. Quibus rebus cognitis, Cæsar, etsi, magni interesse arbitrabatur, quam primum oppido potiri, cohortesque ad se in castra transducere, ne qua, aut largitionibus, aut animi confirmatione, aut falsis nunciis, commutatio fieret voluntatis; quòd sæpe in bello parvis momentis magni casus intercederent: tamen veritus, ne militum introitu, et nocturni temporis licentia oppidum diriperetur: eos, qui venerant, collaudat, atque in oppidum dimittit; portas murosque asservari ju-Ipse iis operibus, quæ fecere instituerat, milites disponit, non certis spatiis intermissis, ut erat superiorum dierum consuetudo, sed perpetuis vigiliis, stationibusque, ut contingant inter se, atque omnem munitionem expleant: tribunos mil. 1 præfectos circummittit: atque hortatur, non solùm ab eruptionibus caveant, sed etiam singulorum hominum occultos exitus asservent. Neque verò tam remisso ac languido animo quisquam omnium fuit, qui ea nocte conquieverit. Tanta erat summa rerum exspectatio, ut alius in aliam partem mente atque, animo traheretur, quid ipsis Corfiniensibus, quid Domitio, quid Lentulo, quid reliquis accideret, qui quosque eventus exciperet.

XXII. Quartâ vigiliâ circiter, Lentulus Spinther de muro cum vigiliis custodibusque nostris colloquitur, "velle, si sibi fiat protestas, Cæsarem convenire." Factâ potestate, "ex oppido mittitur, neque ab eo priùs Domitiani milites discedunt, quàm in conspectum Cæsaris deducatur. Cum eo de salute suâ ²agit, atque obsecrat, sibi ut parcat, veteremque amicitiam" commemorat: "Cæsarisque in se beneficia" exponit; "quæ erant maxima: quòd per eum in ³collegium pontificum

### NOTES.

1 Præfectos.] The commanders of the cavalry.

2 Agit, atque obsecrat.] Many read, orat

atque obsecrat.

3 Collegium pontificum.] The pontifices were instituted by Numa. Their original number was four, selected from among the patricians. A considerable time afterwards, under the republic, four more were added. Their number was by Sylla increased to fifteen. The term collegium applied to them collectively. The pontifices had jurisdiction in all causes relating to sacred things. When there was no written law, they prescribed such regulations as they thought proper. They had the power of fining any one for neglect of their mandates, according to the magnitude of the offence. Vacancies among the pontifices were filled by their own college; sometimes this right was exercised by the people. The chief of the pontifices was called Pontifex Maximus: he was always

elected by the people. The power and dignity of his office were extremely great, for in all religious matters he was supreme judge and arbiter. All the other priests were subject to him: he could prevent any of them from leaving the city, though invested with consular authority; and could fine those that transgressed his orders, even if magistrates. The *Pontifex Maxi*mus was bound by the decrees of the college. The consent of three of its members, at least, was requisite to pass a decree. The regulation of the year and public calendar was particularly intrusted to this college. The office of Pontifex Maximus was for life. Casar had obtained this dignity. Among the Romans, the priests appear not to have constituted a distinct body of men, whose only occupation was the performance of sacred rites; for in the same person were invested offices of both a civil and religious nature.

venerat; quòd provinciam Hispaniam ex prætura habuerat; quòd in petitione consulatûs ab eo erat sublevatus." Cujus orationem Cæsar interpellat: "se non maleficii caussa ex provincia egressum, sed utì se à contumeliis inimicorum defenderet: ut tribunos plebis ea re ex civitate expulsos, in suam dignitatem restitueret; ut se et populum Romanum paucorum factione oppressum in libertatem vindicaret." Cujus oratione confirmatus Lentulus, ut in oppidum reverti liceat, petit "Quod de sua salute impetraverit, fore etiam reliquis ad suæ spem solatio: ¹adeò esse perterritos nonnullos, ut suæ vitæ duriùs consulere cogantur." Facta potestate, discedit.

XXIII. Cæsar, ubi illuxit, omnes senatores, senatorumque liberos, tribunos militum equitesque Romanos ad se produci jubet. Erant senatorii ordinis L. Domitius, et P. Lentulus Spinther, L. Vibullius Rufus, Sex. Quinctilius Varus quæstor, L. Rubrius; præterea filius Domitii, aliique complures adolescentes, et magnus numerus equitum Romanorum, et decurionum, quos ex municipiis Domitius evocaverat. Hos omnes productos à contumeliis militum conviciisque prohibet. Pauca apud eos loquitur, quòd "sibi, à parte eorum, gratia relata non sit, pro suis in eos maximis beneficiis." Dimittit omnes incolumes. <sup>2</sup>Sestertiûm sexagies, quod aurum adduxerat Domitius, atque in publicum deposuerat, allatum ad se ab Duûmviris Corfiniensibus, Domitio reddit; ne continentior in vità hominum, quàm in pecunia, fuisse videatur; etsi eam pecuniam publicam esse constabat, datamque à Pompeio in stipendium. Milites Domitianos sacramentum apud se dicere jubet: atque eo die castra movet, 3 justumque iter conficit. VII omnino dies ad Corfinium commoratus, et per fines <sup>4</sup>Marrucinorum, <sup>5</sup>Frentanorum, <sup>6</sup>Larinatium, in Apuliam pervenit.

XXIV. Pompeius iis rebus cognitis, quæ erant ad Corfinium gestæ, Luceria proficiscitur 8 Canusium, atque inde 9 Brundisium. Copias undique omnes ex novis delictibus ad se cogi jubet. Servos, pastores armat, atque his equos attribuit. Ex iis circiter ccc equites conficit. L. Manlius prætor Alba cum cohortibus v1 profugit: Rutilus Lupus præ-

### NOTES.

1 Adeò esse perterritos nonnullos.] Domitius so much despaired of safety, that he requested an attendant to furnish him with poison, which he drank. On hearing of Cæsar's lenity towards the captives, he very much repented of his rash deed; but when informed by the attendant, that the supposed poison was only a soporific draught, he joyfully repaired to Cæsar.

2 Sestertiam sexagies.] Six millions of sesterces, or about two hundred thousand dollars.

5 Frentanorum.] These people dwelt in the vicinity of the Murricini.
6 Larinatium.] The town inhabited by these people is now called Larino.

7 Luceria.] This town retains its ancient name.

3 Justumque iter.] The ordinary march.

This was about twenty miles a day.

4 Marrucinorum.] The district inhabited by these people is now called Abruzzo.

8 Canusium.] Now called Canosa. 9 Brundisium.] Now called Brindisi. tor 'Tarracinâ cum III. Quæ, procul equitatum, Cæsaris conspicatæ, cui præerat Bivius Curius, relicto prætore, signa ad Curium transferunt, atque ad eum transeunt. Item reliquis itineribus nonnullæ cohortes in agmen Cæsaris, aliæ in equites incidunt. Reducitur ad eum deprehensus ex itinere Cn. Magius Cremonâ præfectus fabrûm Cn. Pompeii: quem Cæsar ad eum remittit cum mandatis: "quoniam ad id tempus facultas colloquendi non fuerit, atque ad se Brundisium sit venturus, interesse reipubl. et communis salutis, se cum Pompeio colloqui: neque verò idem perfici longo itineris spatio, quum per alios conditiones ferantur, ac si coram de omnibus conditionibus disceptetur."

XXV. His datis mandatis, Brundisium cum legionibus vi pervenit, <sup>2</sup> veteranis III; reliquis, quas ex novo delectu confecerat, atque in itinere compleverat. Domitianas enim cohortes protinus à Corfinio in Siciliam miserat. Reperit consules <sup>3</sup> Dyrrachium profectos cum magna parte exercitus, Pompeium remanere Brundisii cum cohortibus xx. Neque certum inveniri poterat, obtinendine caussa Brundisii ibi remansisset, quò faciliùs omne 4 Hadriaticum mare, extremis Italiæ partibus regionibusque Græciæ, in potestatem haberet, atque ex utrâque parte bellum administrare posset; ab inopia navium ibi restitisset. Veritusque, ne Italiam ille dimittendam non existimaret. exitus administrationesque Brundisini portûs impedire instituit. Quorum operum hæc erat ratio. Quà fauces erant angustissimæ portûs, molem atque aggerem ab utraque parte littoris jaciebat, quod his locis erat mare vadosum. Longiùs progressus, quum agger altiore aquâ contineri non posset, 5 rates duplices, quoquoversus pedum xxx è regione molis collocabat. Has quaternis anchoris ex quatuor angulis distinabat, ne fluctibus moverentur. His perfectis collocatisque, alias deinceps pari magnitudine rates jungebat. Has terra atque aggere contegebat, ne additus atque incursus ad defendendum impediretur: à fronte, atque ab utroque latere, cratibus ac pluteis protegebat. 6 In quarta quaque earum turres binorum tabulatorum excitabat, quò commodiùs ab impetu navium incendiisque defenderet.

XXVI. Contra hæc Pompeius naves magnas onerarias, quas in portu Brundisino deprehenderat, adornabat. Ibi turres cum ternis tabulatis erigebat, easque multis tormentis, et omni genere telorum completas, ad opera Cæsaris appellebat, ut rates perrumperet, atque opera dis-

# NOTES.

1 Turracinâ.] This place retains its ancient name.

2 Veteranis III.] Scaliger reads, vete-

ranis IV.

3 Dyrrachium.] This town is now called Durazzo. It is situated in the Turkish province of Albania.

4 Hadriaticum mare.] The Gulf of Ve-

nice.

5 Rates duplices, quoquoversus pedum XXX è regione molis collocabat.] He fixed floats thirty feet square, to each of the moles.

6 In quarta quaque earum turres binorum tabulatorum excitabat.] In every fourth one of these floats, he constructed towers of two stories.

turbaret. Sic quotidie utrinque eminus fundis, sagittis, reliquisque telis, pugnabatur. Atque hæc ita Cæsar administrabat, ut conditiones pacis dimittendas non existimaret. Ac tametsi magnopere admirabatur, Magium, quem ad Pompeium cum mandatis miserat, ad se non remitti; atque ea res sæpe tentata, impetus ejus conciliaque tardabat; tamen omnibus rebus in eo perseverandum putabat. Itaque Caninium Rebilum legatum, familiarem necessariumque Scribonii Libonis, mittit ad eum colloquii caussâ. Mandat, ut Libonem de conciliandà pace hortetur: in primis, ut ipse cum Pompeio colloqueretur, postulat. "Magnopere sese confidere" demonstrat, "si ejus rei sit potestas facta, fore, ut æquis conditionibus ab armis discedatur; cujus rei magnam partem laudis atque existimationis ad Libonem perventuram, si alio auctore atque agente, ab armis sit disces-Libo à colloquio Caninii digressus, ad Pompeium proficiscitur. Paullò pòst renunciat, "quòd consules absint, sine illis de compositione agi non posse." Ita sæpius rem frustra tentatam Cæsar aliquando dimittendam sibi judicabat, 2 et de bello agendum.

XXVII. Prope dimidiâ parte operis à Cæsare effectâ, diebusque in câ re consumptis 1x naves à consulibus Dyrrachio remissæ, quæ priorem partem exercitùs eò deportaverant, Brundisium revertuntur. Pompeius, sive operibus Cæsaris permotus, sive etiam quòd ab initio Italiâ excedere constituerat, adventu navium profectionem parare incipit: et quò faciliùs impetum Cæsaris tardaret, ne sub ipsâ profectione milites oppidum irrumperent, portas obstruit, ³vicos plateasque inædificat, fossas transversas viis præducit, atque ibi sudes stipitesque præacutos defigit. Hæc levibus cratibus terrâque inæquat. Aditus autem atque itinera duo, quæ extra murum ad portum ferebant, maximis difixis trabibus, atque eis præacutis præsepit. His paratis rebus, milites silentio naves conscendere jubet; expeditos autem ex evocatis, sagittariis, funditioribusque, raros in muro turribusque disponit. Hos certo signo revocare constituit, quum omnes milites naves conscendissent; atque iis expedito loco acturia navigia relinquit.

XXVIII. Brundisini Pompeianorum militum injuriis, atque ipsius Pompeii contumeliis permoti, Cæsaris rebus favebant. Itaque cognitâ Pompeii profectione, concursantibus illis, atque in eâ re occupatis, vulgò ex tectis significabant: per quos re cognitâ Cæsar scalas parari, militesque armari jubet, ne quam rei gerendæ facultatem dimittat. Pompeius sub noctem naves solvit. Qui erant in muro custodiæ caussâ collocati, eo signo, quod convenerat, revocantur, notisque itineribus ad naves decurrunt. Milites, positis scalis, muros adscendunt.

<sup>1</sup> Impetus ejus.] In some editions, etsi impetus ejus.

<sup>2</sup> Et de bello agendum. And to turnall his thoughts to war. Scaliger suspects the word de to be spurious.

<sup>3</sup> Vicos plateasque inædificat.] He barricaded the streets and squares.

Sed moniti à Brundisinis, ut, <sup>1</sup> vallum cæcum fossasque caveant, subsistunt, et longo itinere ab iis circumducti ad portum perveniunt, duasque naves cum militibus, quæ ad moles Cæsaris adhæserant, sca-

phis lintribusque deprehendunt; deprehensas excipiunt.

XXIX. Cæsar, etsi ad spem conficiendi negotii maximè probabat coactis navibus mare transire, et Pompeium sequi priusquam ille sese transmarinis auxiliis confirmaret; tamen rei ejus moram, temporisque longinquitatem, timebat: quòd omnibus coactis navibus, Pompeius præsentem facultatem insequendi sui ademerat. Relinquebatur, ut ex longinquioribus regionibus Galliæ, Picenique, et à ferto naves, essent exspectandæ. Sed id, propter anni tempus, longum atque impeditum videbatur. 2 Interea veterem exercitum, duas Hispanias, confirmari; (quarum altera erat maximis beneficiis Pompeii devincta;) auxilia, equitatum parari: Galliam, Italiamque tentari, se absente, nolebat.

XXX. Itaque in præsentia, Pompeii insequendi rationem omittit: in Hispaniam proficisci constituit: Duumviris municipiorum omnium imperat, ut naves conquirant, Brundisiumque deducendas curent. Mittit in Sardiniam, cum legione una Valerium legatum, in Siciliam, Curionem proprætorem cum legionibus 111: eundem, quum Siciliam recepisset, protinus in Africam transducere exercitum jubet. 3Sardiniam obtinebat M. Cotta, Siciliam M. Cato: Africam sorte Tubero obtinere debebat. 'Caralitani, simul ad se Valerium mitti audiêrunt, nondum profecto ex Italia, sua sponte ex oppido Cottam ejiciunt. Ille perterritus, quòd omnem provinciam consentire intelligeret, ex Sardinia in Africam profugit. Cato in Sicilia naves longas veteres reficiebat novas civitatibus imperabat: hæc magno studio agebat: in <sup>5</sup>Lucanis: 6 Brutiisque, per legatos suos civium Romanorum delectus habebat equitum peditumque certum numerum à civitatibus Siciliæ exigebat. Quibus rebus penè perfectis, adventu Curionis cognito, queritur in concione, "sese projectum ac proditum à Cn. Pompeio: qui, omnibus rebus imparatissimus, non necessarium bellum suscepisset; et ab se reliquisque in senatu interrogatus, omnia sibi esse ad bellum apta ac parata confirmasset." Hæc in concione questus, ex provincia fugit.

## NOTES.

1 Vallum cæcum.] This appears to have been earth thrown up in form of a rampart; with sharpened stakes, and other instruments, for the annoyance of the soldiers, fixed in it, and concealed by the sods and grass.

2 Interea veterem exercitum, duas Hispanias, confirmari; &c.] In the meantime, he (Casar) could not permit a veteran army, commanded by Pompey's legates in Spain, and also the two Spanish provinces, (one of which was entirely devoted to Fompey) to strengthen themselves in

Pompey's interest, to raise troops, and, during his absence, to make attempts on Gaul and Italy.

3 Sardiniam obtinebat M. Cotta, Siciliam M. Cato.] M. Cotta commanded in Sardinia, M. Cato in Sicily.

4 Caralitani.] The place they inhabited

is now called Cogliari.

5 Lucanis.] These people inhabited the present province of Basilicato, in Naples. 6 Brutiisque.] The Brutii dwelt in the province of Calabria, in Naples.

XXXI. Nacti vacuas ab imperiis, Sardiniam Valerius, Curio Siciliam, cum exercitibus eò perveniunt. Tubero, quum in Africam venisset, invenit in provincià cum imperio Attium Varum; qui ad Auximum, ut suprà demonstravimus, amissis cohortibus, protinus ex fugà in Africam pervenerat, atque eam suà sponte vacuam occupaverat; delectuque habito, 11 legiones effecerat, hominum et locorum notitià, et usu ejus provinciæ, nactus aditùs ad ea conanda, quòd paucis ante annis ex præturà eam provinciam obtinuerat. Hic venientem Uticam cum navibus Tuberonem portu atque oppido prohibet, neque affectum valetudine filium 1 exponere in terram patitur, sed

sublatis anchoris excedere eo loco cogit.

XXXII. His rebus confectis Cæsar, ut reliquum tempus à labore intermitteretur, milites in proxima municipia deducit. 2 Ipse ad urbem proficiscitur. Coacto senatu, injurias inimicorum commemorat: docet, "se nullum extraordinarium honorem appetîsse; sed, <sup>3</sup> exspectato legitimo tempore consulatûs, eo fuisse contentum, quod omnibus civibus pateret: latum ab x tribunis plebis, contradicentibus inimicis, Catone verò acerrimè repugnante, et pristina consuetudine dicendi morâ diem extrahente, ut suî ratio absentis haberetur, ipso consule Pompeio: qui si improbâsset, cur ferri passus esset? sin probâsset, cur se uti populi beneficio prohibuisset? Patientiam" proponit "suam, quum de exercitibus dimittendis ultro postulavisset; in quo jacturam, dignitatis atque honoris ipse facturus esset. Acerbitatem inimicorum" docet: "qui quod ab altero postularent, in se recusarent, atque omnia permisceri mallent, quàm imperium exercitusque dimittere. Injuriam in eripiendis legionibus" prædicat, "crudelitatem et insolentiam in circumscribendis tribunis plebis; conditiones à se latas, et expetita colloquia, et denegata," commemorat. "Pro quibus rebus orat ac postulat, rempubl. suscipiant, atque unà secum administrent. Sin timore defugiant, illis se oneri non futurum, et per se rempublicam administraturum. Legatos ad Pompeium de compositione mitti oportere: neque se reformidare, quod in senatu paullò antè Pompeius dixisset ad quos legati mitterentur, iis auctoritatem attribui; timoremque eorum, qui mitterent, significari: tenuis atque infirmi hæc animi videri: se verò, ut 5 operibus anteire studuerit, sic justitià et æquitate velle superare.

#### NOTES.

2 Ipse ad urbem proficiscitur.] He (Cæ-

sar ) set out for Rome.

4 Dicendi mora diem extrahente.] By this sentence is implied, that Cato, to prevent any determination being taken, spoke until evening; when custom required the senate to adjourn. Some, for diem, read dies

5 Operibus.] Scaliger reads opibus.

<sup>1</sup> Exponere in terram patitur.] Some read, Exponere in terra patitur.

<sup>3</sup> Exspectato legitimo tempore consulatas.] The age, requisite to be chosen consul, was forty-three. The interval necessary to be re-elected, was ten years.

XXXIII. Probat rem senatus de mittendis legatis: sed, qui mitterentur, non reperiebantur: maximèque timoris caussa pro se quisque id munus legationis recusabat. Pompeius enim, discedens ab urbe, in senatu dixerat, "eodem se habiturum loco, qui Romæ remansis-sent, et qui in castris Cæsaris fuissent." Sic triduum disputationibus excusationibusque extrahitur. Subjicitur etiam L. Metellus tribunus pleb. ab inimicis Cæsaris, qui hanc rem distrahat, reliquasque res, quascunque agere instituerit, impediat. Cujus cognito consilio, Cæsar, frustra diebus aliquot consumptis, ne reliquum tempus omittat, infectis iis, quæ agere destinaverat, ab urbe proficiscitur, atque

in ulteriorem Galliam pervenit.

XXXIV. Quò quum venisset, cognoscit missum in Hispaniam à Pompeio Vibullium Rufum, quem paucis diebus antè Corfinii captum ipse dimiserat: profectum item Domitium ad occupandam Massiliam navibus actuariis vII, quas <sup>1</sup>Igili et in <sup>2</sup>Cosano à privatis coactas servis, libertis, colonis, suis compleverat: præmissos etiam legatos <sup>3</sup> Massilienses domi nobiles adolescentes: quos ab urbe discedens Pompeius erat adhortatus, ne nova Cæsaris officia veterum suorum beneficiorum in eos memoriam expellerent. Quibus mandatis acceptis, Massilienses portas Cæsari clauserant: 4 Albicos, barbaros homines, qui in corum fide antiquitus erant, montesque supra Massiliam incolebant, ad se vocaverant: frumentum ex finitimis regionibus, atque ex omnibus castellis, in urbem convexerant: 5 armorum officinas in urbe instituerant: muros, classem portasque refecerant.

XXXV. Evocat ad se Cæsar Massiliensium xv primos: cum his agit, ne initium inferendi belli à Massiliensibus oriatur: "debere eos Italiæ totius auctoritatem sequi potiùs, quàm unius, hominis voluntati obtemperare." Reliquia, quæ ad eorum sanandas mentes pertinere arbitrabatur, commemorat. Cujus orationem domum legati referunt; atque ex auctoritate hæc Cæsari renunciant: "intelligere se, divisum esse pop. R. in partes duas: neque sui judicii, neque suarum esse virum discernere, utra pars justiorem habeat caussam: principes verò esse earum partium Cn. Pompeium, et C. Cæsarem, patronos civitatis: quorum alter agros Volcarum Arecomicorum et Helviorum publicè iis concesserit: alter bello victas Gallias attribuerit, victigaliaque auxerit. Quare paribus eorum beneficiis, parem se quoque voluntatem tribuere debere, et neutrum eorum contra alterum juvare, aut urbe aut portubus recipere."

<sup>1</sup> Igili.] A small island in the Tuscan sea, now called Giglio.
2 Cosano.] Now called Cossano.

<sup>3</sup> Massilienses domi nobiles adolescentes.] Some read, Massilienses domum, nobiles adolescentes.

<sup>4</sup> Albicos.] It is not well ascertained, what district these people inhabited.

<sup>5</sup> Armorum officinas.] Work-shops for making arms.

XXXVI. Hæc dum inter eos aguntur, Domitius navibus Massiliam pervenit, atque ab iis receptus, urbi præficitur. Summa ei belli administrandi permittitur. Ejus imperio classem quoquoversus dimittunt: onerarias naves, quas ubique possunt, deprehendunt, atque in portum deducunt: 'earum clavis, aut materiâ, atque armamentis instructis ad reliquas armandas reficiendasque utuntur: frumenti quod inventum est, in publicum conferunt: reliquas merces commeatusque ad obsidionem urbis, si accidat, reservant. Quibus injuriis permotus Cæsar, legiones III Massiliam adducit: turres, vineasque ad oppugnationem urbis agere, naves longas 2 Arelate numero XII facere instituit. Quibus effectis armatisque diebus xxx, à quâ die materia cæsa est, adductisque Massiliam, his D. Brutum præficit: C. Trebonium legatum ad oppugnationem Massiliæ relinquit.

XXXVII. Dum hæc parat atque administrat, C. Fabium legatum cum legionibus 111, quas Narbone, circumque ea loca, hiemandi caussâ disposuerat, in Hispaniam præmittit: celeriterque Pyrenæos saltus occupari jubet: qui eo tempore ab L. Afranio legato præsidiis tenebantur, Legiones reliquias, quæ longiùs hiemabant, subsequi jubet. Fabius, ut erat imperatum, adhibita celeritate, præsidium ex saltu dejecit, magnisque itineribus ad exercitum Afranii contendit.

XXXVIII. Adventu Vibulii Rufi quem à Pompeio missum in Hispaniam demonstratum est, Afranius, et Petreius, et Varro, legati Pompeii, (quorum unus 111 legionibus, Hispaniam citeriorem; alter à saltu Castulonensi ad 3 Anam 11 legionibus, tertius ab Anâ, Vettonum agrum 'Lusitaniamque pari numero legionum obtinebat:) officia inter se partiuntur, ut Petreius ex Lusitania per Vettones cum omnibus copiis ad Afranium proficiscatur; Varro cum iis, quas habebat, legionibus omnem ulteriorem Hispaniam tueatur. His rebus constitutis, equites auxiliaque toti Lusitaniæ à Petreio, 6 Celtiberis, <sup>6</sup> Cantabris, barbarisque omnibus qui ad Oceanum pertinent, ab Afranio imperantur. Quibus coactis celeriter Petreius per Vettones ad Afranium pervenit. Constituunt, communi consilio, bellum ad 7 Ilerdam, propter ipsius loci opportunitatem genere.

XXXIX. Erant ut suprà demonstratum est, legiones Afranii III. Petreii 11. Præterea scutatæ citerioris provinciæ, et 8 cetratæ ulterio-

## NOTES.

1 Earum clavis, aut materia. ] Some read, Parum clavis aut materià.

2 Arelate.] This town is now called Arles.

3 Anam.] The river Guadiana.

4 Lusitanian.] Portugal. 5 Celtiberis.] The district inhabited by these people is not well ascertained. Some suppose it to have been Castile; others, Arragon, in Spain.

6 Cantabris.] The district, now forming the province of Biscay, was inhabited

by these people.
7 Ilerdam.] This town is now called Lerida. It is situated in Catalonia, on the

river Segre.

8 Cetrutæ.] So called from using a short square buckler, made of the hides of wild animals. The buckler was peculiar to the Moors and Spaniards.

ris Hispaniæ, cohortes circiter LXXX; equitum utriusque provinciæ circiter v millia. Cæsar legiones in Hispaniam præmiserat, ad vI millia auxilia peditum, equitum 111 millia, quæ omnibus superioribus bellis habuerat, et parem ex Galliâ numerum, quem ipse paraverat, nominatim ex omnibus civitatibus nobilissimo et fortissimo quoque evocato. Hinc optimi generis homines ex Aquitanis montanisque, qui Galliam provinciam attingunt. <sup>2</sup> Postquam audierat Pompeium per Mauritaniam cum legionibus iter in Hispaniam facere, confestimque esse venturum. <sup>3</sup>Simul à tribunis militum centurionibusque mutuas pecunias sumpsit. Has exercitui distribuit. Quo facto, duas res consecutus est, 4quòd pignore animos centurionum devinxit, et

largitione redemit militum voluntates.

XL. Fabius finitimarum civitatum animos, litteris nunciisque tentabat. In Sicore flumine pontes effecerat duos, inter se distantes millia passuum IV. His pontibus pabulatum mittebat; quòd ea, quæ citra flumen fuerant, superioribus diebus consumpserat. Hoc idem ferè, atque eâdem de caussâ, Pompeiani exercitûs duces faciebant; crebròque inter se equestribus præliis contendebant. Huc cùm quotidianà consuetudine congressæ, pabulatoribus præsidio proprio legiones Fabianæ 11 flumen transissent; impedimentaque et omnis equitatus sequeretur; 6 subitò, vi ventorum, et aquæ magnitudine, pons est interruptus, et reliqua multitudo equitum interclusa. Quo cognito à Petreio et Afranio, ex aggere atque cratibus, quæ flumine ferebantur, celeriter ponte Afranius, quem oppido castrisque conjunctum habebat, legiones IV. equitatumque omnem transjecit, duabusque Fabianis occurrit legionibus. Cujus adventu nunciato, L. Plancus, qui legionibus præerat, necessaria re coactus, locum capit superiorem; diversamque aciem in duas partes constituit: ne ab equitatu circumveniri possit. Ita, congressus impari numero, magnos impetus legionum equitatûsque sustinet. Commisso ab equitibus prœlio, signa 11 legionum procul ab utrisque conspiciuntur, quas C. Fabius ulteriore ponte subsidio nostris miserat, suspicatus fore id, quod accidit, ut duces adversariorum occasione et beneficio fortunæ ad nostros opprimendos uterentur: quarum adventu prælium dirimitur, ac suas uterque legiones reducit in castra.

#### NOTES.

omitted by editors.

4 Quòd pignore animos centurionum de-

vinxit. ? For the centurions were thereby bound to him by a pledge. Cæsar, by thus borrowing considerable sums of money from his officers, secured their fidelity: for should he be overcome, in the present contest, their money would be for ever lost.

5 Sicore.] The river Segre in Catalonia. 6 Subitò, vi ventorum.] The reading in most editions, is, subitò vi jumentorum.

<sup>1</sup> Hinc optimi generis homines. ] Scaliger reads, Hinc optimi generis hominum.
2 Postquam.] This word is generally

<sup>3</sup> Simul à tribunis militum centurionibusque mutuas pecunias sumpsit.] At the same time, Cæsar borrowed money from the military tribunes and centurions.

XLI. Eò biduo Cæsar cum equitibus DCCCC, quos sibi præsidio reliquerat, in castra pervenit. Pons, qui fuerat tempestate interruptus, neque erat refectus, hunc noctu perfici jussit. Ipse, cognita locorum natura, ponti castrisque præsidio vi cohortes relinquit, atque omnia impedimenta: et postero die omnibus copiis, triplici instructâ acie, ad Ilerdam proficiscitur, 1 et sub castris Afranii consistit: et ibi paullisper sub armis moratus, facit æquo loco pugnandi potestatem. Potestate factà Afranius copias educit, et in medio colle sub castris consistit. Cæsar, ubi cognovit per Afranium stare, quò minùs prœlio dimicaretur, ab infimis radicibus montis, intermissis circiter passibus cD, castra facere constituit: et, ne in opere faciendo milites repentino hostium incursu exterrerentur, atque opere prohiberentur, vallo muniri vetuit, (quod eminere, et procul videri necesse erat.) Sed à fronte contra hostem pedum xv fossam fieri jussit. Prima et secunda acies in armis, ut ab inito constituta erat, permanebat. Post hos, opus in occulto, acies tertia faciebat. Sic omne priùs est perfectum, quàm intelligeretur ab Afranio castra muniri. Sub vesperum Cæsar intra hanc fossam legiones reducit, atque ibi sub armis proximâ nocte con-

XLII. Postero die omnem exercitum intra fossam continet: <sup>2</sup>et, quòd longiùs erat agger petendus, in præsentia similem rationem operis instituit; singulaque latera castrorum singulis attribuit legionibus munienda: fossasque ad eandem magnitudinem perfici jubet. Reliquas legiones in armis expeditas contra hostem constituit. Afranius Petreiusque, terrendi caussâ, atque operis impediendi, copias suas ad infimas montis ridices producunt, et prælio lacessunt. Neque ideirco Cæsar opus intermittit, confisus præsidio legionum 111, et munitione fossæ. Illi non diu commorati nec longiùs ab infimo colle progressi, copias in castra reducunt. Tertio die Cæsar vallo castra communit: reliquas cohortes, quas in superioribus castris reliquerat, impedimen-

taque ad se transduci jubet.

XI.III. Erat inter oppidum Ilerdam et proximum collem, ubi castra Petreius atque Afranius habebant, planities circiter passum ccc, atque in hôc ferè medio spatio tumulus erat paullò editior: quem si occupâsset Cæsar, et communisset, ab oppido, et ponte, et commeatu omni, quem in oppidum contulerant, se interclusurum adversarios confidebat. Hoc sperans, legiones 111 ex castris educit: acieque in locis idoneis instructâ, unius legionis <sup>3</sup> antesignanos præcurrere, atque occupare eum tumulum, jubet. Quâ re cognitâ, celeriter, quæ in sta-

#### NOTES.

2 Et, quòd longiùs erat agger petendus.]
And because the materials for a rampart

must have been sought for at a great distance.

<sup>1</sup> Et sub castris Afranii consistit.] Most editors read, Et sub castris Afranii constitit. The preceding proficiscitur, and the following facit, require consistit.

<sup>3</sup> Antesignanos.] These were soldiers, who fought before the standards. The word also seems to denote the soldiers, who fought in the first line.

tione pro castris erant Afranii cohortes, breviore itinere ad eundem occupandum locum mittuntur. Contenditur prælio, et quòd priùs in tumulum Afraniani venerant, nostri repelluntur; atque, aliis summissis subsidiis, terga vertere, seque ad signa legionum recipere coguntur.

XLIV. Genus erat pugnæ militum illorum, ut magno impetu primo procurrerent, audacter locum caperent, ordines suos non magnoperè servarent, rari dispersique pugnarent: si premerentur, pedem referre, et loco excedere non turpe existimarent; cum Lusitanis, reliquisque barbaris, genere quodam pugnæ assuefacti: quod ferè fit, quibus quisque in locis miles inveteraverit, utì multùm earum regionum consuetudine moveatur. Hæc tamen ratio nostros perturbat insuetos hujus generis pugnæ. Circumiri enim sese ab aperto latere, procurrentibus singulis, arbitrabantur: ipsi autem suos ordines servare, neque ab signis discedere, neque sine gravi caussâ eum locum, quem ceperant, dimitti consuerant oportere. Itaque, perturbatis antesignanis, legio, quæ in eo cornu constiterat, locum non tenuit, atque in proximum

collem sese recepit.

XLV. Cæsar, penè omni acie perterrità, quod præter opinionem consuetudinemque acciderat, cohortatus suos, legionem ix subsidio ducit: hostem insolenter atque acriter nostros insequentem supprimit, rursusque terga vertere, seque ad oppidum Ilerdam recipere, et sub muro consistere cogit. Sed 1x legionis milites elati studio, dum sarcire acceptum detrimentum volunt, temerè insecuti fugientes, in locum iniquum progrediuntur, et sub montem, in quo erat oppidum positum, succedunt. Hinc se recipere quum vellent, rursus illi ex loco superiore nostros premebant. Præruptus locus erat, utrâque ex parte directus, ac tantum in latitudinem patebat, ut tres instructæ cohortes eum locum explerent; et neque subsidia à lateribus summitti, neque equites laborantibus usui esse possent. Ab oppido autem declivis locus tenui fastigio vergebat, in longitudinem passuum circiter cp. Hàc nostris erat receptus; quòd eò, incitati studio, inconsultiùs processerant. Hôc pugnabatur loco, et propter angustias iniquo, et quòd sub ipsis radicibus montis constiterant, ut nullum frustra telum in cos mitteretur: tamen virtute et patientia nitebantur, atque omnia vulnera sustinebant. Augebantur illis copiæ; atque ex castris cohortes per oppidum crebrò submittebantur; ut, integri defessis succederent. Hoc idem Cæsar facere cogebatur: ut, submissis in eundem locum cohortibus, defessos reciperet.

XLVI. Hôc quum esset modo pugnatum continenter horis v nostrique graviùs à multitudine premerentur; consumptis omnibus telis gladiis districtis, impetum adversus montem in cohortes faciunt; paucisque dejectis, <sup>1</sup>reliquos sese convertere cogunt. Summotis sub mu-

<sup>1</sup> Reliquos sese convertere cogunt. ] They force the rest to retreat.

rum cohortibus, ac nonnullà parte propter terrorem in oppidum compulsis, facilis est nostris receptus datus. Equitatus autem noster ab utroque latere, etsi dejectis 'atque inferioribus locis constiterat, tamen in summum jugum virtute connititur, atque inter duas acies perequitans, commodiorem ac tutiorem nostris receptum dat. Ita vario certamine pugnatum est. Nostri in primo congressu circiter LXX ceciderunt, in his Q. Fulginius 'ex primo hastato legionis XIV, qui, propter eximiam virtutem, ex inferioribus ordinibus in eum locum pervenerat. Vulnerantur ampliùs DC. Ex Afranianis interficitur T. Cæcilius, primipili centurio; et, præter cum, centuriones IV, milites

ampliùs cc.

XLVII. Sed hæc ejus diei præfertur opinio, ut se utrique superiores discessisse existimarent: Afraniani, quòd, quum esse omnium judicio inferiores viderentur cominus tamen diu stetissent, et nostrorum impetum sustinuissent, et initio locum tumulumque tenuissent, quæ caussa pugnandi fuerat, et nostros primo congressu terga vertere coëgissent: nostri autem quòd iniquo loco, atque impari congressi numero, v horis prælium sustinuissent, quòd montem gladiis districtis adscendissent, quòd ex loco superiore terga vertere adversarios coëgissent, atque in oppidum compulissent. Illi eum tumulum, pro quo pugnatum est, magnis operibus munierunt: præsidiumque ibi

XLVIII. Accidit etiam repentinum incommodum biduo, quo hæc gesta sunt. Tanta enim tempestas cooritur, ut nunquam illis locis majores aquas fuisse constaret. Tum autem ex omnibus montibus nix profluit, ac summas ripas fluminis superavit; pontesque ambos, quos C. Fabius fecerat, uno die interrupit. Quæ res magnas difficultates exercitui Cæsaris attulit. <sup>3</sup> Castra enim, ut suprà demonstratum est, quum essent inter flumina duo, Sicorim, et Cingam, spatio millium xxx, neutrum horum transiri poterat: necessariòque omnes his angustiis continebantur. Neque civitates, quæ ad Cæsaris amicitiam accesserant, frumentum supportare; neque ii, qui pabulatum longiùs progressi erant, interclusi fluminibus, reverti; neque maximi comitatus, qui ex Italià Galliàque veniebant, in castra pervenire poterant. Tempus autem erant anni difficillimum, quo neque frumenta in herbis erant, neque multum à maturitate aberant. Ac civitates exinanitæ, quòd Afranius penè omne frumentum ante Cæsaris adventum, Iler-

#### NOTE.

dam convexerat; reliqui si quid fuerat, Cæsar superioribus diebus consumpserat. Pecora, quod secundum poterat esse inopiæ subsidium, propter bellum finitimæ civitates longiùs removerant: 4 qui erant

<sup>1</sup> Atque.] In some editions, aut.

<sup>2</sup> Ex primo hastato.] The first centurion of the hastati.

<sup>3</sup> Castra enim, ut suprà demonstratum est, quum essent inter flumina duo, Sicorim, et

Cingam.] Cæsar, in describing the situation of his camp, made no mention of the river Cinga.

<sup>4</sup> Qui erant pabulandi aut frumentandi caussa progressi, hos, &c.] Those who were

pabulandi aut frumentandi caussa progressi, hos levis armaturæ Lusitani, peritique earum regionum cetrati citerioris Hispaniæ consectabantur: quibus erat proclive transnare flumen, quòd consuetudo

eorum omnium est, ut sine utribus ad exertum non eant.

XLIX. At exercitus Afranii omnium rerum abundabat copiâ. Multum erat frumentum provisum et convectum superioribus temporibus: multum ex omni provincia comportabatur: magna copia pabuli suppetebat. Harum rerum omnium facultates, sine ullo periculo, pons Ilerdæ præbebat, et loca trans flumen integra, quò omnino Cæsar adire non poterat.

L. Ex permanserunt aqux, dies complures. Conatus est Cxsar reficere pontes. Sed nec magnitudo fluminis permittebat; neque ad ripam dispositæ cohortes adversariorum perfici patiebantur: quod illis prohibere erat facilè, tum ipsius fluminis naturâ, atque aquæ magnitudine, tum quòd ex totis ripis in unum atque angustum locum tela jaciebantur: atque erat difficile, eodem tempore, rapidissimo flumine

opera perficere, et tela vitare.

LI. Nunciatur Afranio, magnos comitatus, qui iter habebant ad Cæsarem, ad flumen constitisse. Venerant eò sagittarii ex Ruthenis, equites ex Gallià, cum multis carris magnisque impedimentis, ut fert Gallica consuetudo. Erant præterea cujusque generis hominium millia circiter vi, 'cum servis libertisque. Sed nullus ordo, nullum imperium certum, quum suo quisque consilio uteretur, atque omnes sine timore iter facerent, usi superiorum temporum atque itinerum licentiâ. Erant complures honesti adolescentes, senatorum filii, et equestris ordinis: erant legationes civitatum; erant legati Cæsaris. Hos omnes flumina continebant. Ad hos opprimendos, cum omni equitatu tribusque legionibus, Afranius de nocte proficiscitur imprudentesque antemissis equitibus aggreditur: celeriter tamen sese Galli equites expediunt, præliumque committunt. Hi, dum pari certamine res geri potuit, magnum hostium numerum pauci sustinuere; sed, ubi signa legionum appropinquare coeperunt, paucis amissis, sese in montes proximos conferunt. Hoc pugnæ tempus magnum attulit nostris ad salutem momentum. Nacti enim spatium, se in loca superiora receperunt. 2 Desiderati sunt eo die sagittarii circiter cc, equites pauci, calonum atque impedimentorum non magnus numerus.

LII. His tamen omnibus <sup>3</sup> annona crevit; quæ fere res inopia non

## NOTES,

sent out to forage and bring in corn, were harassed by the light armed Lusitanians, and the troops of Upper Spain, armed with square bucklers. These Spaniards are well acquainted with the country. They also with ease swam over rivers, supported by bladders, which they always bring with them to the army.

1 Cum servis libertisque. ] Some read, cum servis liberisque.

2 Desiderati sunt eo die sagittarii circiter CC.] About two hundred archers were lost on that day.

3 Annona crevit. | Provisions became

solùm præsentis, sed etiam futuri temporis timore, ingravescere consuevit. ¹ Jamque ad denarios L in singulos modios annona pervenerat, et militum vires inopia frumenti diminuerat: atque incommoda in dies augebantur: et tam, paucis diebus, magna erat rerum facta commutatio, ac se fortuna inclinaverat, ut nostri magnà inopià necessariarum rerum conflictarentur: illi omnibus abundarent rebus, superioresque haberentur. Cæsar iis civitatibus, quæ ad ejus amicitiam accesserant, quo minor erat frumenti, copia, pecus imperabat; calones ad longinquiores civitates dimittebat. Ipse præsentem inopiam, quibus poterat subsidiis, tutabatur.

LIII. Hæc Afranius Petreiusque, et eorum amici, pleniora etiam atque uberiora Romam ad suos perscribebant. Multa rumor fingebat: ut penè bellum confectum videretur. Quibus litteris nunciisque Romam perlatis, magni domum concursus ad Afranium magnæ gratulationes fiebant: multi ex Italià ad Cn. Pompeium proficiscebantur; alii, ut principes talem nuncium attulisse; alii, ne eventum belli ex-

pectâsse, aut ex omnibus novissimi venisse, viderentur.

LIV. Quum in his angustiis res esset; atque omnes viæ ab Afranianis militibus equitibusque obsiderentur; nec pontes perfici possent; imperat militibus Cæsar, ut naves faciant, cujus generis eum superioribus annis usus Britanniæ docuerat. Carinæ primum ac statumina ex levi materia fiebant: reliquum corpus navium, viminibus contextum, coriis integebatur. Has perfactas carris junctis devehit noctu millia passuum à castris xx11; militesque his navibus flumen transportat: continentemque ripæ collem improvisò occupat. Hunc celeriter, priùsquàm ab adversariis sentiatur, communit. Huc legionem postea transducit; atque ex utrâque parte pontem institutum perficit biduo. Ita comitatus et qui frumenti caussâ processerant, tutò ad se recipit; et rem frumentariam expedire incipit.

LV. Eodem die equitum magnam partem flumen transjecit: qui inopinantes pabulatores, et sine ullo dissipatos timore agressi, quàm maximum numerum jumentorum atque hominum intercipiunt: cohortibusque cetratis subsidio missis, scienter in duas partes sese distribuunt; alii, <sup>3</sup> ut prædæ præsidio sint; alii, ut venientibus resistant, atque eos propellant: unamque cohortem, quæ temerè ante cæteras extra aciem procurrerat, seclusam à reliquis circumveniunt, atque interficiunt: incolumesque cum magnâ prædâ, eodem ponte, in castra revertuntur.

## NOTES.

2 Hæc Afranius Petreiusque, et eorum amici, pleniora etiam atque uberiora Romam ad cuos perscribebant.] These things were very much exaggerated by Afranius, Petreius, and their friends, in the letters sent by them to Rome.

3 Ut prædæ præsidio sint.] Scaliger has,

ut prædæ subsidio sint.

<sup>1</sup> Jamque ad denarios L in singulos modios annona pervenerat.] Already a bushel of corn cost fifty denarii. A denarius was in value equal to about fourteen cents.

LVI. Dum hæc ad Ilerdam geruntur, Massilienses, usi L. Domitii consilio, naves longas expediunt, numero xvii; <sup>1</sup> quarum erant xi tectæ. Multa huc minora navigia addunt: ut ipså multitudine nostra classis terreatur magnum numerum sagittariorum, magnum Albicorum, de quibus suprà demonstratum est, imponunt; atque hos præmiis pollicitationibusque incitant. Certas sibi deposcit naves Domitius, atque has colonis, pastoribusque, quos secum adduxerat, complet. Sic omnibus rebus instructà classe, magna fiducia ad nostras naves procedunt, quibus præerat D. Brutus. Hæ ad insulam, quæ est

contra Massiliam, stationes obtinebant.

LVII. Erat multò inferior numero navium Brutus; sed delectos ex omnibus legionibus fortissimos viros, antesignanos, centuriones, Cæsar ei classi attribuerat, qui sibi id muneris depoposcerant. Ii manus ferreas atque harpagones paraverant; magnoque numero pilorum, tragularum, reliquorumque telorum se instruxerant. Ita, cognito hostium adventu, suas naves ex portu educunt; cum Massiliensibus confligunt. Pugnatum utrinque est fortissimè, atque acerrimè: neque multùm Albici nostris virtute cedebant, homines asperi, et montani, exercitati in armis: atque ii, modò digressi à Massiliensibus recentem eorum pollicitationem animis continebant. Pastoresque indomiti, spe libertatis excitati, sub oculis domini suam probare operam studebant.

LVIII. Ipsi Massilienses, et celeritate navium, et scientiâ gubernatorum confisi, nostros eludebant, impetusque eorum excipiebant; et, quoad licebat latiore spatio, producta longiùs acie circumvenire nostros, aut pluribus navibus adoriri singulas, aut <sup>3</sup>remos transcurrentes detergere, si possent, contendebant; quum propiùs erat necessariò ventum, ab scientia gubernatorum atque artificiis, ad virtutem montanorum confugiebant. Nostri, quòd minùs exercitatis remigibus, minùsque peritis gubernatoribus utebantur; qui repentè ex onerariis navibus erant producti neque dum etiam vocabulis armamentorum cognitis; tum etiam gravitate et tarditate navium impediebantur. Factæ enim subitò ex humidà materià, non eundem usum celeritatis habebant. Itaque, dum locus cominus pugnandi daretur, æquo animo singulas binis navibus objiciebant: atque injecta manu ferrea, et retentâ utrâque nave, diversi pugnabant, atque in hostium naves transcendebant; et magno numero Albicorum et pastorum interfecto, partem navium deprimunt; nonnullas cum hominibus capiunt; reliquas in portum compellunt. Eo die naves Massiliensium, cum iis quæ sunt captæ, 4 intereunt 1x.

<sup>1</sup> Quarum erant XI tecta.] This covering was a shed erected on the deck; and served to defend the men under it from the enemy's darts.

<sup>2</sup> Manus ferreas.] Grappling hooks. 3 Remos transcurrentes detergere.] To sweep away the oars. 4 Intereunt IX.] Nine are destroyed.

LIX. Hôc prœlio Cæsari ad Ilerdam nunciato, simul perfecto ponte, celeriter fortuna mutatur. Illi perterriti virtute equitum, minùs liberè minus audacter vagabantur: alias non longo ab castris progressi spatio, ut celerem receptum haberent, angustiùs pabulabantur: aliàs, longiore, circuitu, custodias stationesque equitum vitabant, aut aliquo accepto detrimento, aut procul equitatu viso, ex medio itinere, projectis sarcinis fugiebant. Postremò et plures intermittere dies, et, præter consuetudinem omnium, noctu constituerant pabulari.

LX. Interim 'Oscenses et 'Calagurritani, qui erant cum Oscensibus contributi mittunt ad eum legatos, seseque imperata facturos pollicentur. Hoc <sup>3</sup> Tarraconenses, et <sup>4</sup> Jacetani, et <sup>5</sup> Ausetani, et paucis pòst diebus, <sup>6</sup> Illurgavonenses, qui flumen <sup>7</sup> Iberum attingunt, insequuntur. Petit ab his omnibus, ut se frumento juvent. Pollicentur, atque omnibus undique conquisitis jumentis, in castra deportant. Transit etiam cohors Illurgavonensis ad eum, cognito civitatis consilio; et signa ex statione transfert. Magna celeriter fit commutatio rerum. Perfecto ponte, magnis v civitatibus ad amicitiam adjunctis, expedità re frumentarià, extinctis rumoribus de auxiliis legionum, quæ cum Pompeio per Mauritaniam venire dicebantur, multæ longinquiores civitates ab Afranio desciscunt, et Cæsaris amicitiam sequuntur.

LXI. Quibus rebus perterritis animis adversariorum, Cæsar ne semper magno circuitu per pontem equitatus esset mittendus nactus idoneum locum, fossas pedum xxx in altitudinem complures facere instituit, quibus partem aliquam Sicoris averteret, vadumque in eo flumine efficeret. His penè effectis, magnum in timorem Afranius Petreiusque perveniunt, ne omnino frumento pabuloque intercluderentur; quòd multum Cæsar equitatu valebat. Itaque constituunt iis locis excedere, et in Celtiberiam bellum transferre. Huic consilio suffragabatur etiam illa res, quòd ex duobus contrariis generibus quæ superiore bello cum L. Sertorio steterant, civitates victæ nomen atque imperium absentis timebant; quæ in amicitia manserant Pompeii, magnis affectæ beneficiis, eum diligebant; Cæsaris autem in barbaris erat nomen obscurius. Hinc magnos equitatus magnaque auxilia exspectabant; et suis locis bellum in hiemem ducere cogitabant. Hôc inito consilio, toto flumine Ibero naves conquirere, et 8 Octogesam adduci jubent. Id erant oppidum positum ad Iberum, milliaque pas-

#### NOTES.

1 Oscenses.] The place inhabited by these people is now called Huesia, in Ar-

2 Calagurritani.] The present name of the place, in which these people dwelt, is

Calahorra, in Old Castile.

3 Tarraconenses.] The capital of the district inhabited by these people is now called Tarragona, in Catalonia.

4 Jacetani.] These people dwelt in the vicinity of the Pyrenean mountains
5 Austani.] They inhabited a district

in the vicinity of the Pyrenees.
6 Illurgavonenses.] It is not ascertained with accuracy where these people dwelt.

7 Iberum. The river Ebro.

8 Octogesam.] The situation of this

suum à castris aberat xx. Ad eum locum fluminis, navibus junctis, pontem imperant fieri: legionesque 11 flumen Sicorim transducunt:

castraque muniunt vallo pedum XII.

LXII. Quâ re per exploratores cognitâ, summo labore militum Cæsar, continuato diem noctemque opere in flumine avertendo, huc jam rem deduxerat, ut equites, etsi difficulter atque ægrè fiebat, possent tamen atque auderent flumen transire; pedites verò tantummodo humeris ac summo pectore exstabant, ut cum altitudine aquæ, tum etiam rapiditate fluminis, ad transeundum impedirentur. Sed tamen eodem ferè tempore pons in Ibero propè effectus nunciabatur: et in Sicori vadum reperiebatur.

LXIII. Jam verò eò magìs illi maturandum iter existimabant. Itaque 11 auxiliaribus cohortibus Ilerdæ præsidio relictis, omnibus copiis Sicorim transeunt, et cum 11 legionibus, quas superioribus diebus transduxerant, castra conjungunt. Relinquebatur Cæsari nihil, nisi utì equitatu agmen adversariorum malè haberet et carperet. Pons enim ipsius magnum circuitum habebat: ut multò breviore itinere illi ad Iberum pervenire possent. Equites ab eo missi flumen transeunt; et quum de tertià vigilià Petreius atque Afranius castra movissent, repentè sese ad novissimum agmen ostendunt: et magnà multitudine circumfusà, morari atque iter impedire incipiunt.

LXIV. Primâ luce ex superioribus locis, quæ Cæsaris castris erant conjuncta, cernebatur equitatûs nostri prœlio novissimos illorum premi vehementer, ac nonnunquam sustinere extremum agmen, atque interrumpi: aliàs inferri signa, et universarum cohortium impetu nostros propelli, deinde rursus conversos insequi: totis verò castris milites circulari, et dolere, "hostem ex manibus dimitti, bellum necessariò longiùs duci:" centuriones tribunosque militum adire, atque obsecrare, ut per eos Cæsar certior fieret, "ne labori suo, nec periculo parceret: paratos esse sese; posse et audere eà transire flumen, quà transductus esset equitatus." Quorum studio et vocibus excitatus Cæsar, etsi timebat tantæ magnitudinis flumini exercitum objicere, conandum tamen atque experiendum judicat. Itaque infirmiores milites ex omnibus centuriis deligi jubet, 1 quorum aut animus aut vires videbantur sustinere non posse. Hos cum legione unà præsidio castris relinquit: reliquas legiones expeditas educit: magnoque numero jumentorum in flumine supra atque infra constituto, transducit exercitum. Pauci ex his militibus, vi fluminis abrepti, et equitatu excipiuntur ac sublevantur; interiit tamen nemo. Transducto incolumi exercitu, copias instruit; 2 triplicemque aciem ducere incipit.

#### NOTES.

town is not known with certainty. Some suppose it to have been where Mequinensa now stands.

1 Quorum aut animus aut vires videban-

tur sustinere non posse.] Who, by their weakness of body, or want of courage, might not be competent to the danger.

2 Triplicemque aciem ducere incipit.] He

tantum fuit in militibus studium, ut, <sup>1</sup> millium vi ad iter addito circuitu, magnâque ad vadum fluminis morâ interpositâ, eos, qui de ter-

tiâ vigilià exîssent, ante horam diei 1x consequerentur.

LXV. Quos ubi Afranius procul visos cum Petreio conspexit, novâ re perterritus, locis superioribus consistit, aciemque instruit. Cæsar in campis exercitum reficit, ne defessum prælio objiciat. Rursus conantes progredi insequitur et moratur. Illi necessariò maturiùs, quàm constituerant, castra ponunt. Suberant enim montes, atque à millibus passuum v itinera difficilia atque angusta excipiebant. Hos intra montes se recipiebant, ut equitatum effugerent Cæsaris; præsidiisque in angustiis collocatis, exercitum itinere prohiberent; ipsi, sine periculo ac timore, Iberum copias transducerent. Quod fuit illis conandum, atque omni ratione efficiendum: sed totius diei pugnâ atque itineris labore defessi, rem in posterum diem distulerunt.

LXVI. Cæsar quoque in proximo colle castra ponit. Mediâ circiter nocte iis, qui adaquandi caussâ longiùs à castris processerant, ab equitibus correptis, fit ab his certior Cæsar, duces adversariorum silentio copias castris educere. Quo cognito, signum dari jubet, et ² vasa militari more conclamari. Illi, exaudito clamore, veriti, ne noctu impediti sub onere confligere cogerentur, aut ne ab equitatu Cæsaris in angustiis tenerentur, iter supprimunt, copiasque in castris continent. Postero die Petreius cum paucis equitibus, occultè ad exploranda loca proficiscitur. Hoc idem fit ex castris Cæsaris. Mittitur L. Decidius Saxa cum paucis, qui loci naturam perspicat. Uterque idem suis renunciat, v millia passuum proxima intercedere itineris campestris: inde excipere loca aspera ut montuosa. Qui prior has angustias occupaverit, ab hôc hostem prohiberi nihil esse negotii.

LXVII. Disputatur in concilio à Petreio et Afranio, et tempus profectionis quæritur. Plerique censebant, ut "noctu iter facerent: posse priùs ad angustias veniri, quam sentirentur." Alii quòd pridie noctu conclamatum esset in castris Cæsaris, argumenti sumebant loco, "non posse clam exiri: circumfundi noctu equitatum Cæsaris, atque omnia loca atque itinera obsideri: nocturnaque prælia esse vitanda, quòd perterritus miles in civili dissensione timori magìs quàm religioni consulere consueverit: ac lucem multum per se pudorem omnium oculis multum etiam tribunorum militum et centurionum præsentiam afferre; quibus rebus coërceri milites, et in officio contineri soleant. Quare omni ratione esse interdiu perrumpendum. Etsi aliquo accepto

#### NOTES.

marched forward with his army drawn up in three lines.

1 Millium VI ad iter addito circuitu.] A circuit of six miles was made. In most editions, ad iter is omitted.

2 Vasa militari more conclamari.] To sound the signal for marching, according to military custom.

detrimeto; tamen, summa exercitus salva, locum quem petant capi posse." Hæc vicit in concilio sententia; et prima luce postridie con-

stituunt proficisci. . .

LXVIII. Cæsar, exploratis regionibus, ¹albente cælo, omnes copias castris educit; magnoque circuitu, nullo certo itinere, exercitum ducit. Namque itinera, quæ ad Iberum atque Octogesam pertinebant, castris hostium oppositis tenebantur. Ipsi erant transcendendæ valles maximæ ac difficillimæ: saxa multis locis prærupta iter impediebant; ut arma per manus necessariò transderentur, militesque inermes, sublevatique alii ab aliis, magnam partem itineris conficerent. Sed hunc laborem recusabat nemo, quòd eum omnium laborum finem fore existimabant, si hostum Ibero intercludere, et frumento prohibere potuissent.

LXIX. Ac primò Afraniani milites, visendi caussa, læti ex castris procurrebant, contumeliosisque vocibus prosequebantur, "necessarii victus inopià coactos fugere, atque ad Ilerdam reverti." Erat enim iter à proposito diversum; contrariamque in partem iri videbatur. Duces verò eorum suum consilium laudibus ferebant, quòd se castris tenuissent: multumque eorum opinionem adjuvabat, quòd sine jumentis impedimentisque ad iter profectos videbant; ut non posse diutiùs inopiam sustinere confiderent. Sed, ubi paullatim retorqueri agmen ad dextram conspexerunt; jamque primos superare regionem castrorum animadverterunt; nemo erat adeò tardus, aut fugiens laboris, quin statim castris exeundum, atque occurrendum putaret. Conclamatur ad arma; atque omnes copiæ, paucis præsidio relictis

cohortibus, exeunt, rectoque ad Iberum itinere contendunt.

LXX. Erat in celeritate omne positum certamen, utri priùs angustias montesque occuparent; sed exercitum Cæsaris viarum difficultates tardabant; Afranii copias equitatus Cæsaris insequens morabatur, Res tamen ab Afranianis huc erat necessariò deducta, ut, si priores montes, quos petebant attigissent, ipsi periculum vitarent; impedimenta totius exercitûs, cohortesque in castris relictas, servare non possent; quibus interclusis exercitu Cæsaris, auxilium ferri nullâ ratione poterat. Confecit prior iter Cæsar; atque ex magnis rupibus nactus planitiem, in hâc contra hostem aciem instruit. Afranius, quum ab equitatu novissimum agmen premeretur, et ante se hostem vide. ret, collem quendam nactus, ibi constitit. Ex eo loco IV cetratorum cohortes in montem, qui erat in conspectu omnium excelsissimus, mittit. Hunc magno cursu concitatos jubet occupare, eo consilio, utì ipse eòdem omnibus copiis contenderet, et, mutato itinere, jugis Octogesam perveniret. Hunc quum obliquo itinere cetrati peterent, conspicatus equitatus Cæsaris, in cohortes impetum facit: nec minimam partem temporis equitum vim cetrati sustinere potuerunt; omnesque ab his circumventi, in conspectu utriusque exercitus interficiuntur.

LXXI. Erat occasio bene gerendæ rei. Neque verò id Cæsarem fugiebat, tanto sub oculis accepto detrimento, perterritum exercitum sustinere non posse, præsertim circumdatum undique equitatu, quum in loco æquo atque aperto confligeretur. Idque ex omnibus partibus ab eo flagitabatur. Concurrebant legati, centuriones, tribunique militum, "ne dubitaret prælium committere: omnium esse militum paratissimos animos: Afranianos contrà multis rebus sui timoris signa misisse; quòd suis non subvenissent; quòd de colle non decederent; quòd vix equitum incursus sustinerent: collatisque in unum locum signis conferti, neque ordines neque signa servarent. Quòd si iniquitatem loci timeret, datum iri tamen aliquo loco pugnandi facultatem: quòd certè inde decedendum esset Afranio, nec sine aquâ per-

manere posset." LXXII. 1 Cæsar in eam spem venerat, se sine pugnâ et sine vulnere suorum, rem conficere posse; quòd re frumentaria adversarios interclusisset. Cur, etiam secundo prœlio, aliquos ex suis amitteret? Cur vulnerari pateretur optimè meritos de se milites? Cur denique fortunam periclitaretur? Præsertim quum non minùs esset imperatoris, consilio superare, quam gladio. Movebatur etiam misericordia civium, quos interficiendos videbat; quibus salvis atque incolumibus rem obtinere malebat. Hoc consilium Cæsaris à plerisque non probabatur. Milites verò palàm inter se loquebantur; "quoniam talis occasio victoriæ dimitteretur, etiam quum vellet Cæsar, sese non esse pugnaturos." Ille in sua sententia perseverat; et paullum ex eo loco digreditur, ut timorem adversariis minuat. Petreius atque Afranius, oblata facultate, in castra sese referunt. Cæsar præsidiis 2 in montibus dispositis, omni ad Iberum intercluso itinere, quam proxime potest hostium castris castra communit.

LXXIII. Postero die duces adversariorum perturbati, quòd omnem rei frumentariæ fluminisque Iberi spem amiserant, de reliquis rebus consultabant. Erat unum iter, Ilerdam si reverti vellent; alterum, si Tarraconem peterent. Hæc consiliantibus eis, nunciatur, aquatores ab equitatu premi nostro: quâ re cognitâ, crebras stationes disponunt equitum, et cohortium alariarum; legionariasque interjiciunt cohortes; vallumque ex castris ad aquam ducere incipiunt; ut intra munitionem et sine timore, et sine stationibus aquari possent. Id opus

<sup>1</sup> Cæsar in eam spem venerat, se sine pugnâ et sine vulnere suorum, rem conficere posse.] Cæsar was in hopes of terminating the affair without fighting, or bloodshed.

the affair without fighting, or bloodshed.

2 In montibus.] The in is omitted in most editions.

<sup>3</sup> Cohortium alariarum.] These probably were the cohorts of the allies. They appear to have been, in the Roman armies, what light infantry battalions are in modern.

inter se Petreius atque Afranius partiuntur: ipsique, perficiendi ope-

ris caussâ, longùs progrediuntur.

LXXIV. Quorum discessu liberam nacti milites colloquiorum facultatem, vulgò procedunt: et quem quisque in castris notum aut municipem habebat, conquirit, atque vocat. Primum agunt gratias omnes omnibus, quòd sibi perterritis pridie pepercissent: eorum se beneficio vivere. Deinde Imperatoris fidem quærunt, rectene se illi sint commissuri: et, quod non ab initio fecerint, armaque cum hominibus necessariis et consanguineis contulerint, conqueruntur. His provocati sermonibus, fidem ab Imperatore de Petreii et Afranii vitâ petunt: ne quod in se scelus concepisse, nue suos prodidisse videantur. Quibus confirmatis rebus, se statim signa translaturos confirmant; legatosque de pace, primorum ordinum centuriones ad Cæsarem mittunt. Interim alii suos in castra, invitandi caussâ, adducunt; alii ab suis abducuntur; adeò, ut una castra jam facta ex binis viderentur. Compluresque tribuni militum, et centuriones ad Cæsarem veniunt, seque ei commendant. Hoc idem fit à principibus Hispaniæ, quos illi evocaverant et secum in castris habebant obsidum loco. Ii suos notos hospitesque quærebant, per quem quisque eorum aditum commendationis haberet ad Cæsarem. Afranii etiam filius adolescens, de suâ et parentis sui salute, cum Cæsare, per Sulpicium legatum, agebat. Erant plena lætitià et gratulatione omnia; eorum, qui tanta pericula vitâsse, et eorum, qui, sine vulnere tantas res confecisse videbantur; magnumque fructum suæ pristinæ lenitatis, omnium judicio, Cæsar ferebat; consiliumque ejus a cunctis probabatur.

LXXV. Quibus rebus nunciatis Afranio, ab instituto opere discedit, seque in castra recipit; sic paratus, ut videbatur, ut, quicunque accidisset casus, hunc quieto et æquo animo ferret. Petreius verò non deserit sese; armat familiam. Cum hâc, et prætoriâ cohorte cetratorum, barbarisque equitibus paucis, beneficiariis suis, quos suæ custodiæ caussâ habere consueverat, improvisò ad vallum advolat; colloquia militum interrumpit; nostros repellit ab castris: quos deprehendit, interficit. Reliqui coëunt inter se; repentino periculo exterriti, <sup>2</sup> sinistras sagis involvunt, gladiosque distringunt; atque ita se à cetratis equitibusque defendunt, castrorum propinquitate confisi, seque in castra recipiunt; ut ab iis cohortibus, quæ erant in statione

ad portas, defenduntur.

LXXVI. Quibus rebus confectis, flens Petreius manipulos circuit, militesque appellat; "neu se, neu Pompeium absentem Imperatorem suum adversariis ad supplicum transdant," obsecrat. Fit celeriter concursus <sup>3</sup> in prætorium. Postulat ut jurent omnes, se exercitum duces-

<sup>1</sup> Deinde Imperatoris fidem quarunt.] Some read, Dein de Imperatoris fide quarunt.

<sup>2</sup> Sinistras sagis involvunt.] They wrap their cloaks round their left arm. 3 In pratorium.] To head quarters.

que non deserturos, neque prodituros, neque sibi separatim à reliquis consilium capturos. ¹Princeps in hæc verba jurat ipse; idem jusjurandum adigit Afranium. Subsequuntur tribuni militum, centurionesque. Centuriatim producti milites, idem jurant; edicunt, penes quem quisque sit miles Cæsaris, ut producatur. Productos palam in prætorio interficiunt. ²Sed plerosque hi, qui receperant, celant, noctuque per vallum emittunt. Sic torror oblatus à ducibus, crudelitas in supplicio, nova religio jurisjurandi, spem præsentis deditionis sustulit, mentesque militum convertit, et rem ad pristinam belli rationem redegit.

LXXVII. Cæsar, qui milites adversariorum in castra per tempus colloquii venerant, summa diligentia conquiri et remitti jubet. Sed ex numero tribunorum militum, centurionumque, nonnulli sua voluntate apud eum remanserunt: quos ille postea magno in honore habuit. Centuriones in ampliores ordines, equites Romanos in tribuniti-

um restituit honorem.

LXXVIII. Premebantur Afraniani pabulatione, aquabantur ægre. Frumenti copiam legionarii nonnullam habebant, quòd dierum xxii ab Ilerdâ frumentum jussi erant efferre: cetrati auxiliaresque nullam, quorum erant et facultates ad parandum exiguæ, et corpora insueta ad onera portanda. Itaque magnus eorum quotidie numerus ad Cæsarem perfugiebat. În his erat angustiis res: sed ex propositis conciliis duobus, explicitiùs videbatur Ilerdam reverti, quòd ibi paullulum frumenti reliquerant. Ibi se reliquum consilium explicaturos confidebant. Tarraco aberat longiùs; quo spatio plures rem posse casus recipere intelligebant. Hoc probato consilio, ex castris proficiscuntur. Cæsar equitatu præmisso, qui novissimum agmen carperet atque impediret, ipse cum legionibus subsequitur. Nullum intercedebat tempus, quin extremi cum equitibus præliarentur.

LXXIX. Genus erat hoc pugnæ. Expeditæ cohortes novissimum agmen claudebant: pluresque in locis campestribus subsistebant. Si mons erat adscendendus, facilè ipsa loci natura periculum repellebat: quòd ex locis superioribus, qui antecesserant, suos adscendentes protegebant. Quum vallis aut locus declivis suberat, neque ii, qui antecesserant, morantibus opem ferre poterant; equites verò ex loco superiore in adversos tela conjiciebant. Tum magno erat in periculo res. <sup>4</sup>Requirebatur, ut quum ejusmodi esset locis appropinquatum, legionem signa consistere juberent, magnoque impetu equitatum repellerent; eo summoto, repentè incitato cursu sese in valles universi demitterent, at-

#### NOTES.

4 Requirebatur. In many editions, Tum inquirebant.

<sup>1</sup> Princeps in hac verba jurat ipse.] He himself first took this oath.

<sup>2</sup> Sed plerosque hi, qui receperant.] In many editions, sed plerosque ii, quos receperant.

<sup>3</sup> In adversos tela conjiciebant.] Some read, In aversos tela conjiciebant.

que ita transgressi rursus in locis superioribus consisterent. Nam tantum ab equitum suorum auxiliis aberant (quorum numerum habebant magnum) ut eos, superioribus perterritos præliis, in medium reciperent agmen, ultroque eos tuerentur: quorum nulli ex itinere excedere

licebat, quin ab equitatu Cæsaris exciperetur.

LXXX. Tali dum pugnatur modo, lentè ac paullatim proceditur; crebroque, ut sint auxilio sui, subsistunt: ut tum accidit. Millia enim progressi IV, vehementiùsque peragitati ab equitatu, montem excelsum capiunt: ibique una à fronte contra hostem castra muniunt, neque jumentis onera deponunt. Ubi Cæsaris castra posita, tabernaculaque constituta, et dimissos equites pabulandi caussà animadvertêre; sese subitò proripiunt horâ circiter VI ejusdem diei; et spem nacti moræ discessu nostrorum equitum, iter facere incipiunt. Quâ re animadversâ, Cæsar eductis legionibus subsequitur; præsidio impedimentis paucas cohortes relinquit: horâ x subsequi pabulatores, equitesque revocari jubet. Celeriter equitatus ad quotidianum itineris officium revertitur. Pugnatur acriter ad novissimum agmen, adeò ut penè terga convertant: compluresque milites, etiam nonnulli centuriones, interficiuntur. Instabat agmen Cæsaris: atque universum imminebat.

LXXXI. Tum verò neque ad explorandum idoneum locum castris, neque ad progrediendum datâ facultate, consistunt necessariò, et procul ab aquâ, et naturâ iniquo loco, castra ponunt. Sed iisdem de caussis Cæsar, quæ supra sunt demonstratæ: prælio non lacessit; et eo die tabernacula statui passus non est, quò paratiores essent ad insequendum omnes, sive noctu, sive interdiu erumperent. Illi animadverso vitio castrorum, totà nocte munitiones proferunt, castraque castris convertunt. Hoc idem postero die à primâ luce faciunt, totumque in eâ re diem consumunt. Sed, quantum opere processerant, et castra protulerant, tanto aberant ab aquâ longiùs; et præsenti malo aliis malis remedia dabantur. Prima nocte, aquandi caussa, nemo egreditur ex castris. Proximo die, præsidio in castris relicto, universas ad aquam copias educunt: pabulatum emittitur nemo. 1 His eos supplices malis haberi Cæsar, et necessariam subire deditionem, quam prælio decertare, malebat. Conatur tamen eos vallo fossaque circumvenire: ut quam maxime repentinas eorum eruptiones demoretur: quò necessariò descensuros existimabat. 2 Illi et inopia pabuli adducti, et quò essent ad iter expeditiores, omnia sarcinaria jumenta interfici jubent. In his operibus consiliisque biduum consumitur.

LXXXII. Tertio die magna jam pars operis Cæsaris processerat. Illi, impediendæ rei caussa hora circiter viii signo dato, legiones educunt, aciemque sub castris instruunt. Cæsar ab opere legiones revocat;

<sup>1</sup> His eos supplices malis haberi Cæsar.] 2 Illi.] In most editions, ibi. Scaliger reads, His eos supplices malè haberi Cæsar.

equitatum omnem convenire jubet: aciem instruit. Contra opinionem enim militum, famamque omnium, videri prælium defugisse, magnum detrimentum afferebat. Sed eisdem de caussis, quæ sunt cognitæ, quò minùs dimicare vellet, movebatur; atque hôc etiam magìs, quòd spatii brevitas, etiam in fugam conjectis adversariis, non multum ad summam victoriæ juvare poterat. Non enim ampliùs pedum milli-bus 11 ab castris castra distabant. Hinc duas partes acies occupabant. Tertia vacabat, ad incursum atque impetum militum relicta. Si prælium committeretur, propinquitas castrorum celerem superatis ex fugâ receptum dabat. Hâc de caussa constituerat signa referentibus

resistere, prior prælio non lacessere.

LXXXIII. Acies erat Afraniana duplex, legionum v; et tertium in subsidiis locum alariæ cohortes obtinebant. Cæsaris, triplex: sed primam aciem quaternæ cohortes 2ex v legionibus tenebant. Has subsidiariæ ternæ, et rursus aliæ totidem, suæ cujusque legionis, subsequebantur. Sagittarii, funditoresque mediá continebantur acie. Equitatus latera cingebat. Tali instructâ acie, tenere uterque propositum videbatur: Cæsar, ut nisi coactus, prælium non committeret: illi, ut opera Cæsaris impedirent. Producitur tamen res, aciesque ad soli occasum continentur. Inde utrique in castra discedunt. Postero die munitiones institutas Cæsar parat perficere. Illi vadum fluminis Sicoris tentare, si transire possent. Quâ re animadversâ, Cæsar Germanos levis armaturæ, equitumque partem flumen transjicit; crebrasque in ripis custodias disponit.

LXXXIV. Tandem, omnibus rebus obsessi, quartum jam diem sine pabulo retentis jumentis; aquæ, lignorum, frumenti inopià: colloquium petunt: et id, si fieri possit, semoto à militibus loco. Ubi id à Cæsare negatum, et, palam si colloqui vellent, concessum est; datur obsidis loco Cæsari filius Afranii. Venitur in eum locum, quem Cæsar delegit. Audiente utroque exercitu, loquitur Afranius: "Non esse aut ipsi, aut militibus succensendum, quòd fidem erga Imperatorem suum Cn. Pompeium conservare voluerint; sed satis jam fecisse officio, satisque supplicii tulisse, perpessos omnium rerum inopiam; nunc verò, <sup>3</sup> penè ut feras circummunitos, prohiberi aqua, prohiberi ingressu: neque corpore dolorem, neque ignominiam animo ferre posse: itaque se victos confiteri: orare atque obsecrare, si quis locus misericordiæ relinquatur, ne ad ultimum supplicium progredi necesse habeant." Hæc quam potest demississime atque subjectissime exponit.

LXXXV. Ad ea Cæsar respondit: "Nulli omnium has partes, vel querimoniæ vel miserationis, minùs convenisse. Reliquos enim omnes

## NOTES.

3 Penè ut feras circummunitos.] In most

editions, Penè ut fæminas circummunitos.

<sup>1</sup> Acies erat Afraniana duplex, legionum V; et tertium in.] Scaliger reads, Acies erat Afraniana duplex, legio V, et III in.
2 Ex V legionibus.] In many editions,

ex V legione.

suum officium præstitisse; se, qui etiam bonâ conditione, et loco, et tempore æquo confligere noluerit, ut quam integerrima essent ad pacem omnia; exercitum, suum, qui injuria etiam accepta suisque interfectis, quos in sua potestate habuerit, conservarit, texerit: illius denique exercitûs milites, qui per se de concilianda pace egerint; qua in re omnium suorum vitæ consulendum putarunt. Sic omnium ordinum partes in misericordia constitisse: ipsos duces à pace abhorruisse: eos neque colloquii neque induciarum jura servâsse: et homines imperitos, et per colloquium deceptos, crudelissimè interfecisse. Accidisse igitur his, quod plerumque hominibus nimia pertinacia atque arrogantia accidere soleat, uti eò recurrant, et id cupidissimè petant, quod paullò antè contempserint: neque nunc se illorum humilitate, neque aliquâ temporis opportunitate postulare, quibus rebus augeantur opes suæ, sed eos exercitus, quos contra se multos jam annos aluerint, velle dimitti: neque enim vi legiones alia de caussa missas in Hispaniam, septimamque ibi conscriptam, neque tot tantasque classes paratas, neque summissos duces, rei militaris peritos. Nihil horum ad pacandas Hispanias, nihil ad usum provinciæ provisum, quæ propter diuturnitatem pacis, nullum auxilium desiderarit. Omnia hæc jampridem contra se parari: in se novi generis imperia constitui; ut idem ad portas urbanis præsideat rebus, et ¹duas bellicosissimas provincias absens tot annos obtineat: in se jura magistratuum commutari, ne ex præturâ et consulatu, ut semper, sed per paucos probati et electi in provincias mittantur: in se ætatis excusationem nihil valere, quòd superioribus bellis probati ad obtinendos exercitus evocentur: in se uno non servari, quod sit omnibus datum semper imperatoribus, ut rebus feliciter gestis, aut cum honore alique, aut certe sine ignominia domum revertantur, exercitumque dimittant. Quæ tamen omnia et se tulisse patientèr, et esse laturum: neque nunc id agere, ut ab illis abductum exercitum teneat ipse (quod tamen sibi difficile non sit;) sed ne illi habeant, quo contra se uti possint: proinde, ut esset dictum, provinciis excederent, exercitumque dimitterent. Si id sit factum, nociturum se nemini. Hanc unam atque extremam pacis esse conditionem.

LXXXVI. Id verò militibus fuit pergratum et jucundum (ut ex ipsâ significatione potuit cognosci,) ut, qui aliquid victi incommodi exspectavissent, ultro inde præmium missionis ferrent. Nam quum de loco et tempore ejus rei controversia inferretur, et voce et manibus universi ex vallo, ubi constiterant, significare cæperunt, ut statim dimitterentur: neque omni interpositâ fide firmum esse posse, si in aliud tempus differretur. Paucis quum esset in utramque partem verbis disputatum, res huc deducitur; ut ii, qui habeant domicilium aut possessiones in Hispaniâ, statim; reliqui ad <sup>2</sup>Varum flumen dimit-

<sup>1</sup> Duas bellicosissimas provincias.] Namely, Spain and Africa.

2 Varum flumen.] The river Var, in France.

tantur. Ne quid eis noceretur neve quis invitus sacramento dicere

cogeretur à Cæsare cavetur.

LXXXVII. Cæsar, ex eo tempore, dum ad flumen Varum veniatur, se frumentum daturum pollicetur. Addit etiam, ut, quid quisque eorum in bello amiserit, quæ sint penes milites suos, iis, qui amiserint, restituatur: militibus, æquâ factâ æstimatione, pecuniam pro iis rebus dissolvit. Quascunque postea controversias inter se milites habuerunt, suâ sponte ad Cæsarem in jus adierunt. Petreius atque Afranius: quum stipendium ad legionibus, penè seditione factâ, flagitaretur, cujus illi diem nondum venisse dicerent; Cæsar ut cognosceret, postulant: eòque utrique, quod statuit, contenti fuerunt. Parte circiter tertiâ exercitûs eo biduo dimissâ, 11 legiones suas antecedere, reliquas subsequi jussit: ut non longo inter se spatio castra facerent; eique negotio Q. Fufium Kalenum legatum præfecit. Hôc ejus præscripto, ex Hispaniâ ad Varum flumen est iter factum, atque ibi reliqua pars exercitûs dimissa est.

<sup>1</sup> In jus adierunt.] This reading is more elegant than intus adierunt, generally adopted by editors.

# DE BELLO CIVILI.

# LIBER II.

# ARGUMENT.

Trebonius continues the siege of Marseilles. Nasidius arrives with a fleet to assist the besieged, who having refitted their ships, join his squadron. A naval engagement ensues, in which they are overcome by Brutus, the commander of Cæsar's fleet. Extraordinary works are constructed by Trebonius, by which the towers of the besieged are overthrown, who, terrified, demand a truce. This was soon violated, and the works of Trebonius burnt and destroyed by them. In the meantime, Varro, Pompey's legate, prepares, in farther Spain, to oppose Cæsar. By the management of Cæsar, nearly all his men desert him, and he is forced to submit. Cæsar, having arrived before Marseilles, reduces it. Curio, Cæsar's legate, carries on the war in Africa, with Varus; at first successfully: but becoming imprudent, and Varus having received reinforcements from king Juba, he is defeated, and his army entirely destroyed.

I. DUM hæc in Hispania geruntur; C. Trebonius legatus, qui ad oppugnationem Massiliæ relictus erat, duabus ex partibus aggerem, vineas, turresque ad oppidum agere instituit. Una erat proxima portui 'navalibusque; altera ad partem, 'qua est aditus ex Gallia atque

#### NOTES.

1 Navalibus.] This word answers to our dock-yard.

2 Quá est aditus ex Gallia utque Hispa-

nia, ad id mure, quod attingit ad ostium Rhodani.] The reading of this passage is various; some manuscripts and editions

Hispaniâ, ad id mare, quod attingit ad ostium Rhodani. Massilia enim ferè ex 111 oppidi partibus mari alluitur. Reliqua quarta est, quæ aditum habet à terrâ. Hujus quoque spatii pars ea, quæ ad arcem pertinet, loci naturâ, valle altissimâ munita, longam, et difficilem habet oppugnationem. Ad ea perficienda opera C. Trebonius magnam jumentorum atque hominum multitudinem ex omni Provinciâ vocat, vimina materiamque comportari jubet. Quibus comparatis rebus,

aggerem in altitudinem pedum LXXX exstruit.

II. Sed tanti erant antiquitùs in oppido omnium rerum ad bellum apparatus, tantaque multitudo tormentorum, ut eorum vim nullæ contextæ viminibus vineæ sustinere possent. ¹ Asseres enim pedum xII cuspidibus præfixi, atque hi maximis balistis missi, per IV ordines cratium in terrà defigebantur. ² Itaque pedalibus lignis conjunctis inter se, porticus integebatur; atque hâc agger inter manus proferebatur. ³ Antecedebat testudo pedum Lx, æquandi loci caussà; facta item ex fortissimis lignis, involunta omnibus rebus quibus ignis jactus et lapides deffendi possent. Sed magnitudo operum, altitudo muri atque turrium, multitudo tormentorum, omnem administrationem tardabat. Tum crebræ per Albicos eruptiones fiebant ex oppido, ignesque aggeri et turribus inferebantur; quæ facilè nostri repellebant milites; magnisque ultrò illatis detrimentis, eos, qui eruptionem fecerant, in oppidum rejiciebant.

III. Interim L. Nasidius ab Cn. Pompeio cum classe navium xvī, in quibus paucæ erant \*æratæ, L. Domitio Massiliensibusque subsidio missus freto Siciliæ, imprudente atque inopinante Curione, provehitur: appulsisque Messanam navibus, atque inde, propter repentinum terrorem, principum ac senatûs fuga facta, ex navalibus eorem navem

#### NOTES.

have, aditus ad Gallium et Hispaniam; others, adigit ad ostium. The meaning of the sentence is, that the other mound was at the part, where the access to Marseilles, from Gaul and Spain, was through the sea, which touches the mouth of the Rhone.

1 Asseres enim pedum XII cuspidibus præfixi, atque, &c.] Poles, twelve feet long, with sharp iron heads, were shot from large balistæ, with so much force as to penetrate four rows of facines, and lodge in the ground.—Stones of upwards of three hundred pounds weight could be thrown by these large balistæ. Those machines were, in the military art of the ancients, what pieces of heavy ordnance are in that of the moderns.

2 Itaque pedalibus lignis conjunctis inter se porticus, &c.] Therefore pieces of timber, a foot thick, being joined together, a shed was constructed; under the cover of which, the mound was gradually extended forward.

3 Antecedebat testudo pedum LX, æquandi loci caussá, &c.] A mantlet of sixty feet was moved on before, under cover of which the men levelled the ground. It was also constructed of strong pieces of wood; and covered with every thing requisite to defend it against the fire and stones thrown at it by the besieged.

4 Æratæ.] These were ships of which

4. Eratæ.] These were ships of which the prows were armed with a sharp beak. This beak was covered with brass, hence these vessels are called aratæ by Cæsar.

5 Freto Siciliæ.] This is the strait, which divides Italy from Sicily.

6 Messanam.] Messina in Sicily.

deducit. Hâc adjunctâ ad reliquas naves, cursum Massiliam versùs perficit; præmissâque clam naviculâ, Domitium Massiliensesque de suo adventu certiores facit: eosque magnoperè hortatur, ut rursus

cum Bruti classe, additis suis auxiliis, confligant.

IV. Massilienses, post superius incommodum, veteres ad eundem numerum ex navalibus productas naves refecerant summâque industriâ armaverant; remigum gubernatorumque magna copia suppetebat. Piscatoriasque adjecerant atque contexerant, ut essent ab ictu telorum remiges tuti; has sagittariis tormentisque compleverant. Tali modo instructâ classe, omnium seniorum, matrumfamiliæ virginum precibus et fletu excitati, ut extremo tempore civitati subvenirent, non minore animo ac fiducià, quàm antè dimicaverant, naves conscendunt. Communi enim fit vitio naturæ, ut invisis, latitantibus, atque incognitis rebus magis confidamus, vehementiùsque exterreamur; ut tum accidit. Adventus enim L. Nasidii summà spe et voluntate civitatem compleverat Nacti idoneum ventum, ex portu exeunt, et 'Tauroënta, quod est castellum Massiliensum, ad Nasidium perveniunt; ibique naves expediunt: rursusque se ad confligendum animo confirmant; et consilia communicant. Dextra pars Massiliensibus attribuitur, sinistra Nasidio.

V. Eodem Brutus contendit; aucto navium numero. Nam ad eas. quæ factæ fuerant, Arelate per Cæsarem, captivæ Massiliensium accesserant vi. Has superioribus refecerat diebus, atque omnibus rebus instruxerat. Itaque suos cohortatus, "quos integros superavissent, ut victos contemnerent," plenus spei bonæ atque animi adversus eos proficiscitur. Facile eratex castris C. Trebonii, atque omnibus superioribus locis prospicere in urbem; ut omnis juventus, quæ in oppido remanserat, omnesque superioris ætatis cum liberis aut uxoribus, publicisque custodiis, aut ex muro ad cælum manus tenderent, aut templa Deorum immortalium adirent, et ante simulacra projecti victoriam ab Diis exposcerent. Neque erat quisquam omnium, qui non in ejus diei casu suarum omnium fortunarum eventum consistere existimaret. Nam et honesti ex juventute, et cujusque ætatis amplissimi, nominatim evocati atque obsecrati, naves conscenderant; ut, si quid adversi accidisset, ne ad conandum quidem sibi quidquam reliqui fore viderent: si superavissent, vel domesticis opibus, vel externis auxiliis: de salute urbis confiderent.

VI. Commisso prœlio, Massiliensibus res nulla ad virtutem defuit; sed memores eorum præceptorum, quæ paullò ante ab suis acceperant, hôc animo decertabant, ut nullum aliud tempus ad conandum habituri viderentur; et, quibus in pugna vitæ periculum accideret, non ita mul-

<sup>1</sup> Fauroenta.] The place where this fortress stood, is not known with certainty.

tò se reliquorum civium fatum antecedere existimarent, quibus, urbe capta, eadem essent belli fortuna patienda. Deductisque nostris paullatim navibus, et artificio gubernatorum mobilitati navium locus dabatur; et, si quando nostri, facultatem nacti, ferreis injectis manibus navem religaverant, undique suis laborantibus succurrebant. Neque verò, conjuncti Albicis, cominus pugnando deficiebant: neque multum cedebant virtute nostris. Simul ex minoribus navibus magna vis eminus missa telorum, multa nostris de improviso imprudentibus atque impeditis vulnera inferebant; conspicatæque naves triremes duæ navemque. Bruti quæ ex insigni facilè agnosci poterat, duabus ex partibus sese in eam incitaverant: sed tantum, re provisâ, Brutus celeritate navis enisus est, ut parvo momento antecederet. Illæ adeò graviter inter se incitatæ conflixerunt, ut vehementissimè utræque ex concursu laborarent; altera verò perfracto rostro, tota collabefieret. Quâ re animadversâ, quæ proximæ ei loco ex Bruti classe naves erant, in eas impeditas impetum faciunt, celeriterque ambas deprimunt.

VII. Sed Nasidianæ naves nullo usui fuerunt, celeriterque pugnâ excesserunt. Non enim has aut conspectus patriæ, aut propinquorum præcepta, ad extremum vitæ periculum adire cogebant. Itaque ex eo numero navium nulla desiderata est: ex Massiliensium classe v sunt depressæ, iv captæ, i cum Nasidianis profugit: quæ omnes citeriorem Hispaniam petiverunt. At ex reliquis una præmissa Massiliam, hujus nuncii perferendi gratiâ quum jam appropinquaret urbi, omnis sese multitudo ad cognoscendum effudit: ac, re cognitâ tantus luctus excepit, ut urbs ab hostibus capta eodem vestigio videretur. Massilienses tamen nihilo sequiùs ad defensionem urbis reliqua apparare cæperunt.

VIII. Est animadversum ab legionariis, qui dexteram partem operis administrabant, ex crebris hostium eruptionibus, magno sibi esse præsidio posse, si pro castello ac receptaculo, turrim ex latere sub muro fecissent, quam primò ad repentinos incursus, humilem parvamque fecerant. Huc se referebant; hinc, si qua major oppresserat vis propugnabant; hinc, ad repellendum et prosequendum hostem, procurrebant. Patebat hæc quoquoversùs pedes xxx, sed parietum crassitudo pedes v. Postea verò, (²utest rerum omnium magister usus, hominum adhibità sollertià) inventum est, magno esse usui posse, si hæc esset in altitudinem turris elata. Id hâc ratione perfectum est.

IX. Ubi turris altitudo perducta est contabulationem; eam in parietes instruxerunt ita, ut capita tignorum extremâ parietum structurâ tegerentur, ne quid emineret, ubi ignis hostium inhæresceret. Hanc insuper contignationem, quantum tactum plutei ac vinearum passum

<sup>1</sup> Insigni.] This was either an image fixed in the prow, or the name of the ship painted there.

<sup>2</sup> Ut est rerum omnium magister usus.] For experience is a great instructor in all things.

est laterculo adstruxerunt: supraque eum locum duo tigna transversa injecerunt, non longe ab extremis parietibus, quibus suspenderent eam contignationem, quæ turri tegumento esset futura: supraque ea tigna directò transversas trabes injecerunt, easque axibus religaverunt. Has trabes paullò longiores atque eminentiores, quam extremi parietes erant, effecerunt; ut esset, ubi tegumenta præpendere possent, ad defendendos ictus ac repellendos, dum inter eam contignationem parietes extruerentur: eamque contabulationem summam lateribus lutoque constraverunt, ne quid ignis hostium nocere posset: centonesque insuper injecerunt; ne aut tela tormentis missa tabulationem perfringerent, aut saxa, ex catapultis lateritium discuterent. 1Storeas autem ex funibus anchorariis tres, in longitudinem parietum turris, latas IV pedes, fecerunt: 2 easque ex III partibus, quæ ad hostes vergebant, eminentibus trabibus circum turrem præpendentes religaverunt: quod unum genus tegumenti aliis locis erant experti nullo telo neque tormento transjici posse. Ubi verò ea pars turris, quæ erat perfecta, tecta atque munita est ab omni ictu hostium; pluteos ad alia opera abduxerunt turris tectum per se ipsum 3 prehensionibus ex contignatione primâ suspendere ac tollere cœperunt: ubi, quantum storearum demissio patiebatur, tantum elevabant. Intra hæc tegumenta abditi atque muniti, parietes lateribus extruebant: rursusque alià prehensione ac ædificandum sibi locum expediebant. Ubi tempus alterius contabulationis videbatur, tigna item ut primò, tecta extremis lateribus instruebant, exque eâ contignatione rursus sûmmam contabulationem storeasque elevabant. Ita tutò, ac sine ullo vulnere ac periculo, vi tabulata extruxerunt: fenestrasque, quibus in locis visum est, ad tormenta mittenda in struendo relinquerunt.

X. Ubi ex eâ turri, quæ circùm essent opera, tueri se posse consisi sunt; 4 musculum pedum Lx longum ex materia bipedali, quem à turri lateritia ad hostium turrem murumque perducerent, facere instituerunt: cujus musculi hæc erat forma. Duæ primum trabes in solo, æquè longæ, distantes inter se pedes 1v, collocantur: inque eis columellæ, pedum in altitudinem v, defiguntur. Has inter se capreolis molli fastigio conjungunt; ubi tigna, quæ musculi tegendi caussa ponant, collocentur. Eo super tigna bipedalia injiciunt; eaque laminis clavisque religant. 5Ad extremum musculi tectum, trabesque extre-

## NOTES.

1 Storeas. This word probably signifies a mat. It here implies a kind of close net-

ting, made of cables.

2 Easque ex III partibus, quæ ad hostes vergebant.] These towers were square. The three sides exposed were, the front

and two flanks.

3 Prehensionibus.] Some think these to have been machines similar to our cranes; others, that they acted on the principles of a screw,

Gg

4 Musculum pedum LX longum ex materia bipedali, quem, &c.] They resolved to make, with timber of two feet, a mantelet, sixty feet long; which might be moved from the brick tower, to the tower and wall of the enemy.

5 Ad extremum musculi tectum, trabesque extremas, quadratas, &c.] At the extremity of the roof and timbers, square laths, four inches wide, were fastened; to keep in their places the tiles covering the manmas, quadratas regulas, IV patentes digitos, difigunt; que lateres, qui super musculo struantur, contineant. Ita fastigiato, atque ordinatim structo, ut trabes erant in capreolis collocate, lateribus lutoque musculus (ut ab igne, qui ex muro jaceretur, tutus esset) contegitur. Supra lateres coria inducuntur, ne canalibus aqua immissa lateres diluere posset. Coria autem, ne rursus igni ac lapidibus corrumpantur, centonibus conteguntur. Hoc opus omne tectum vineis, ad ipsam turrim perficiunt: subitòque inopinantibus hostibus, machinatione navali, <sup>1</sup>phalangis subjectis, ad turrim hostium admovent, ut

ædificio jungatur.

XI. Quo malo perterriti subitò oppidani, saxa quàm maxima possunt, vectibus promovent, præcipitataque muro in musculum devolvunt. Ictum firmitas materiæ sustinet; et quidquid incidit, fastigio musculi elabitur. Id ubi vident, mutant consilium; cupas tædå ac pice refertas incendunt, easque de muro in musculum devolvunt. Involutæ labuntur; delapsæ ab lateribus, longuriis, furcisque ab opere removentur. Interim sub musculo milites vectibus infima saxa turris hostium, quibus fundamenta continebantur, convellunt. Musculus ex turri lateritià à nostris, telis tormentisque, defenditur: hostesque ex muro ac turribus submoventur. Non datur libera muri defendendi facultas. Compluribus jam lapidibus ex eâ quæ suberat, turri subductis repentinà ruinà pars ejus turris concidit; pars reliqua consequens procumbebat.

XII. Tum hostes, turris repentinâ ruinâ commoti, inopinato malo turbati, Deorum irâ perculsi, urbis direptione perterriti inermes cum infulis sese portâ foras universi proripiunt; ad legatos, atque exercitum supplices manus tendunt. Quâ novâ re oblatâ omnis administratio belli constitit: militesque aversi à prœlio, ad studium audiendi et cognoscendi feruntur. Ubi hostes ad legatos exercitumque pervenerunt, universi se ad pedes projiciunt: orant, "ut adventus Cæsaris exspectetur: captam suam urbem videre, opera perfecta, turrem subrutam itaque à defensione desistere; nullam exoriri moram posse quò minùs, quum venisset, si imperata non facerent, ad nutum è vestigio diriperentur." Docent, "si omnino turris concidisset, non posse milites contineri, quin spe prædæ in urbem irrumperent, urbemque delerent." Hæc, atque ejusdem generis complura, ut ab hominibus doctis, magnâ cum misericordià fletuque pronunciantur.

XIII. Quibus rebus commoti legati, milites ex opere deducunt, oppugnatione desistunt, operibus custodias relinquunt. Induciarum quo-

#### NOTES.

telet. It rather appears from the context, that this covering of the roof and timbers was more in the nature of plastering than of burnt tiles.

1 Phalangis.] These were machines acting on the principles of a lever.

2 Infulis.] These were head dresses somewhat similar to a mitre. They were worn by priests; and those who supplicated the elemency of a conqueror.

3 Sese portà foras universi proripiunt.

dam genere misericordià facto, adventus Cæsaris expectatur. Nullum ex muro, nullum à nostris mittitur telum: ut re confectà omnes curam et diligentiam remittunt. Cæsar enim per litteras Trebonio magnopere mandaverat, ne per vim oppidum expugnari pateretur; ne graviùs permoti milites, et defectionis odio, et contemptione, suì, et diutino labore, omnes puberes interficerent: quod se facturos minabantur. Ægrèque tunc sunt retenti, quin oppidum irrumperent: graviterque eam rem tulerunt, quòd stetisse per Trebonium, quò minùs oppido poti-

rentur, videbatur.

XIV. At hostes sine fide tempus atque occasionem fraudis ac doli quærunt. Interjectisque aliquot diebus, nostris languentibus, atque animo remissis, subitò meridiano tempore, quum alius discessisset, alius ex diutino labore in ipsis operibus quieti se dedisset, arma verò omnia reposita contectaque essent; portis se foras erumpunt; secundo magnoque vento ignem operibus inferunt. Hunc sic distulit ventus, utì uno tempore agger, plutei, testudo, turris, tormentaque flammam conciperent, et priùs hæc omnia consumerentur, quam, quemadmodum accidisset animadverti posset. Nostri repentinâ fortunâ permoti, arma, quæ possunt, arripiunt. Alii ex castris se incitant. Fit in hostes impetus: sed è muro, sagittis tormentisque, fugientes persequi prohibentur. Illi sub murum se recipiunt; ibique musculum turrimque lateritiam liberè incendunt. Ita multorum mensium labor hostium perfidiá, et vi tempestatis, <sup>1</sup> puncto temporis interiit. Tentaverunt, hoc idem Massilienses postero die, eandem nacti tempestatem; majori cum fiducia ad alteram turrem, aggeremque eruptione pugnaverunt; multumque ignem intulerunt. Sed ut superioris temporis contentionem nostri omnem remiserant; ita proximi diei casu admoniti, omnia ad defensionem paraverant. Itaque multis interfectis, reliquos, infectà re, in oppidum repulerunt.

XV. Trebonius ea, quæ sunt amissa, multo majore studio militum administrare et reficere instituit. Nam ubi tantos suos labores et apparatus malè cecidisse vederunt, induciisque per scelus violatis, suam virtutem irrisui fore perdoluerunt: quòd unde agger omnino comportari posset, nihil erat reliquum: omnibus arboribus longè latèque in finibus Massiliensium excisis et convectis, aggerem novi generis atque inauditum, ex lateritiis duobus muris, senûm pedum crassitudine, atque eorum murorum contignationem facere instituerunt, æquâ ferè latitudine, atque ille congestus ex materià fuerat agger. Ubi autem spatium inter muros aut imbecillitas materiæ postulare videretur, pilæ interponuntur, transversaria tigna injiciuntur, quæ firmamento esse possint. Et quidquid est contignatum, cratibus consternitur, cratesque

<sup>1</sup> Puncto temporis interiit. Perished in a moment.

luto integuntur. Sub tecto miles, dexterà ac sinistrà muro tectus, adversus plutei objectu, operi quæcunque usui sunt, sine periculo supportat. Celeriter res administratur: diuturni laboris detrimentum sollertià et virtute militum brevi reconcinnatur. Portæ, quibus locis

videtur eruptionis caussâ, in muro reliquuntur.

XVI. Quod ubi hostes viderunt, ea, quæ diu longoque spatio refici non posse sperassent, paucorum dierum opera et labore ita refecta, ut nullus perfidiæ neque eruptioni locus esset; neque quidquam omnino relinqueretur, quo aut vi militibus, aut igni operibus, noceri posset; eodemque exemplo sentiunt totam urbem, qua sit aditus ab terra muro 'turribusque circumiri posse, sic, ut ipsis consistendi in suis munitionibus locus non esset: quum penè inædificata in muris ab exercitu nostro mænia viderentur, ac tela manu conjicerentur; suorumque tormentorum usum, quibus ipsi magna speravissent, spatio propinquitatis interire: parique conditione è muro ac turribus bellandi data, virtute se nostris adæquare non posse intelligunt: ad easdem deditionis conditiones recurrent.

XVII. M. Varro in ulteriore Hispania initio, cognitis iis rebus, quæ sunt in Italia gestæ, diffidens Pompeianis rebus, amicissimè de Cæsare loquebatur, "Præoccupatum sese legatione ab Cn. Pompeio, teneri obstrictum fide: necessitudinem quidem sibi nihilo minorem, cum Cæsare intercedere; neque se ignorare, quod esset officium legati, qui fiduciariam operam obtineret: quæ vires suæ, quæ voluntas erga Cæsarem totius provinciæ." Hæc omnibus ferebat sermonibus; neque se in ullam partem movebat. Postea verò, quum Cæsarem ad Massiliam distineri cognovit, copias Petreii cum exercitu Afranii esse conjunctas, magna auxilia convenisse, magna esse in spe atque exspectatione, et consentire omnem citeriorem Provinciam, quæque postea acciderant, de angustiis ad Ilerdam rei frumentariæ accepit; atque hæc ad eum latiùs atque inflatiùs Afranius perscribebat: se quoque ad motum fortunæ movere cæpit.

XVIII. Delectum habuit totà provincià: legionibus completis II, cohortes circiter xxx alarias addidit; frumenti magnum numerum coëgit, quod Massiliensibus, item quod Afranio Petrioque mitteret. Naves longas x Gaditanis, ut facerent, imperavit: complures præterea Hispali faciendas curavit: pecuniam omnem omniaque ornamenta ex Fano Herculis in oppidum Gades contulit. Eò vi cohortes, præsidii caussà ex provincià misit: Caiumque Gallonium, equitem Romanum,

#### NOTES.

3 Hispali.] The town inhabited by these people is now called Seville.

<sup>1</sup> Turribusque circumiri posse.] Some read, Turribusque circumveniri posse.
2 Gaditanis.] The ancient inhabitants

<sup>2</sup> Gaditanis.] The ancient inhabitants of the celebrated commercial city of Cadiz, in Spain.

familiarem Domitii, qui eò procurandæ hæreditatis caussa venerat missus à Domitio, oppido Gadibus præfecit: arma omnia privata et publica in domum Gallonii contulit. Ipse habuit graves in Cæsarem conciones. Sæpe ex tribunali prædicavit, "adversa Cæsarem prælia fecisse, magnum numerum ab eo militum ad Afranium perfugisse. Hæc se certis nunciis, certis auctoribus, comperisse." Quibus rebus perterritos cives Romanos ejus provinciæ, sibi ad rempublicam administrandam 1HS cxc, et argenti pondo xx millia, tritici modios cxx millia, polliceri 2 coëgit. Quas Cæsari esse amicas civitates arbitrabatur, ils graviora onera injungebat: qui verba atque orationem adversus rempublicam habuissent, eorum bona in publicum addicebat; præsidiaque eò deducebat, et judicia in privatos reddebat; provinciam omnem in sua et Pompeii verba jusjurandum adigebat. Cognitis iis rebus, quæ sunt gestæ in citeriore Hispania parabat bellum. Ratio autem hæc erat belli, ut se cum 11 legionibus Gades conferret; naves frumentumque omne, ibi contineret. (Provinciam enim omnem Cæsaris rebus favere cognoverat.) 3 In insulâ frumento navibusque comparatis, bellum duci non difficile existimabat. Cæsar etsi multis necessariisque rebus in Italiam revocabatur; tamen constituerat nullam partem belli in Hispaniis relinquere: quòd magna esse Pompeii beneficia et magnas clientelas in citeriore provincià sciebat.

XIX. Itaque duabus legionibus missis in ulteriorem Hispaniam cum Q. Cassio Tribuno pleb. ipse cum equitibus de magnis itineribus progreditur: edictumque præmittit, ad quam diem magistratus principesque omnium civitatum sibi esse præstò 4 Cordubæ vellet. Quo edicto totà provincià pervulgato, nulla fuit civitas, quin ad id tempus partem senatûs Cordubam mitteret: nullusve civis Romanus paullò, notior, quin ad diem conveniret. Simul ipse Cordubæ conventus per se portas Varroni clausit; custodias vigiliasque in muro turribusque disposuit. Cohortes 11, quæ 6 Colonicæ appellabantur, quum eò casu venissent, tuendi oppidi caussà apud se retinuit. Iisdem diebus 6 Carmonenses, quæ est longè firmissima totius provinciæ civitas, deductis 111 in arcem oppidi cohortibus à Varrone præsidio, per se cohortes

ejecit, portasque præclusit.

XX. Hoc verò magìs properare Varro, ut cum legionibus quamprimum Gades contenderet, ne itinere aut transjectu intercluderetur. <sup>7</sup> Tanta ac tam secunda in Cæsarem voluntas provinciæ reperiebatur.

## NOTES.

2 Coëgit.] In many editions, cogit. 3 In insulâ.] The island, on which the

city of Gades stood.

5 Colonicx.] So called, on account of the soldiers composing them being selected from among the husbandmen.

6 Carmonenses.] The town these people inhabited, is now called Carmona, in

Andalusia.

7 Tanta ac tam secunda in Cæsarem voluntas provinciæ reperiebatur. Progresso.}

<sup>1</sup> HS CXC.] Centies et nonagies sestertium. About six hundred thousand dollars.

<sup>4</sup> Cordubæ.] The city of Cordova, in Spain.

Progresso ei paullò longiùs litteræ à Gadibus redduntur; "simul atque cognitum sit de edicto Cæsaris, consensisse Gaditanos principes cum tribunis cohortium, quæ essent ibi in præsidio, ut Gallonium ex oppido expellerent, urbem insulamque Cæsari servarent. Hôc inito consilio, denunciavisse Gallonio, ut sua sponte, dum sine periculo liceret, excederet Gadibus: si id non fecisset, sibi consilium capturos. Hôc timore adductum Gallonium, Gadibus excessisse." His cognitis rebus, altera ex 11 legionibus, quæ 1 Vernacula appellabatur, ex castris Varronis, adstante et inspectante ipso, signa sustulit, seseque Hispalim recepit, atque in foro et porticibus sine maleficio consedit. Quod factum adeò ejus conventús cives Romani comprobaverunt, tu domum ad se quisque hospitio cupidissimè reciperet. Quibus rebus perterritus Varro, quum itinere converso, sese Italicam venturum promisisset, certior à suis factus est, præclusas esse portas. Tum verò, omni interclusus itinere, ad Cæsarem mittit, "paratum se esse, legionem, cui jusserit, transdere." Ille ad eum Sex. Cæsarem mittit, atque huic transdi jubet. Transdità legione, Varro Cordubam ad Cæsarem venit: relatis ad eum publicis rationibus, cum fide, quod penes eum est pecuniæ, transdit: et, quod ubique habeat frumenti, ac navium, ostendit.

XXI. Cæsar, habitâ concione Cordubæ, omnibus generatim gratias agit: civibus Romanis quòd oppidum in suâ potestate studuissent habere; Hispanis, quòd præsidia expulissent; Gaditanis, quòd conatus adversariorum infregissent, seseque in libertatem vindicassent; tribunis militum centurionibusque, qui eò præsidii caussa venerant, quòd eorum consilia sua virtute confirmassent. Pecunias, quas erant in publicum Varroni cives Romani polliciti, remittit: bona restituit iis, quos liberiùs locutos hanc pænam tulisse cognoverat; tributis quibusdam publicis privatisque præmiis: reliquos in posterum bonâ spe complet; biduumque Cordubæ commoratus, Gades proficiscitur: pecunias monumentaque, quæ ex Fano Herculiis collata erant in privatam domum, referri in templum jubet; provinciæ Q. Cassium præficit, huic IV legiones attribuit: ipse iis navibus, quas M. Varro, quasque Gaditani jussu Varronis fecerant. Tarraconem paucis diebus pervenit. Ibi totius ferè citerioris provinciæ legationes Cæsaris adventum exspectabant. Eâdem ratione privatim ac publicè quibusdam civitatibus habitis, honoribus, Tarracone discedit, pedibusque Narbonem, atque inde Massiliam pervenit. Ibi legem de Dictatore latam, seseque Dictatorem dictum à M. Lepido prætore, cognoscit.

XXII. Massilienses, omnibus defessi malis, rei frumentariæ ad summam inopiam adducti, bis prælio navali superati, crebris eruptionibus

#### NOTE.

Scaliger reads, Tantá ac tam secundá in 1 Vernacula.] That is, composed of native soldiers.

fusi, gravi etiam pestilentia conflictati, ex diutina conclusione, et mutatione victûs (panico enim vetere atque hordeo corrupto omnes alebantur, quod ad hujusmodi casus antiquitus paratum in publicum contulerant) dejectà turri, labefactà magna parte muri, auxiliis provinciarum et exercituum desperatis, quos in Cæsaris potestatem venisse cognoverant, sese dedere sine fraude constituunt. Sed paucis ante diebus L. Domitius, cognitâ Massiliensium voluntate, navibus III comparatis, ex quibus II familiaribus suis attribuerat, unam ipse conscenderat, nactus turbidam tempestatem, est profectus. Hunc conspicatæ naves, quæ jussu Bruti consuetudine quotidiana ad portum excubabant, sublatis anchoris sequi coperunt. Ex iis unum, ipsius navigium contendit, et fugere perseveravit, auxilioque tempestatis ex conspectu abiit; duo, perterrita concursu nostrarum navium, sese in portum receperunt. Massilienses arma tormentaque ex oppido, ut est imperatum, proferunt: naves ex portu navalibusque educunt: <sup>1</sup> pecuniam ex publico transdunt. Quibus rebus confectis, Cæsar magis eos pro nomine et vetustate, quàm pro meritis in se civitatis, conservans, 11 ibi legiones præsidio relinquit; cæteras in Italiam mittit; ipse ad urbem proficiscitur.

XXIII. Iisdem temporibus C. Curio in Africam profectus ex Siciliâ, et jam ab initio copias P. Attii Vari despiciens, 11 legiones ex IV. quas à Cæsare acceperat, et D equites transportabat: biduoque et noctibus III navigatione consumptis, appellit ad eum locum, qui appellatur Aquilaria. Hic locus abest à 2 Clupeis passuum xxII millia, habetque non incommodam [æstate] stationem, et duobus eminentibus promontoris continetur. Hujus adventum L. Cæsar filius, cum x longis navibus, ad Clupeam præstolans, (quas naves, 3 Uticæ ex prædonum bello subductas, P. Attius reficiendas hujus belli caussâ curaverat) veritus navium multitudinem, ex alto refugerat; appulsâque ad proximum littus trireme constrata, et in littore relicta, pedibus 4 Adrumetum profugerat. Id oppidum C. Considius Longus unius legionis præsidio tuebatur. Reliquæ Cæsaris naves ejus fuga Adrumetum se receperunt. Hunc secutus M. Rufus quæstor navibus x11, quas præsidio onerariis navibus Curio ex Sicilià eduxerat, postquam relictam in littore navem conspexit, hanc remulco abstraxit; ipse ad

Curionem cum classe redit.

XXIV. Curio <sup>5</sup> Marcum Uticam navibus præmittit: ipse eodem cum exercitu proficiscitur; biduique iter progressus, ad flumen Bagradam pervenit; ibi C. Caninium Rebilum legatum cum legionibus

<sup>1</sup> Pecuniam ex publico transdunt.] They give up the money, in the public treasury.
2 Clupeis.] The town inhabited by these people, was situated near Carthage.
3 Uticæ.] This town stood in the vicini-

ty of the present Porto Farino, in Tunis.

4 Adrumetum.] The situation of this town is not well ascertained.

5 Marcum.] M. Rufus, above mentioned.

relinquit: ipse cum equitatu antecedit ad ¹ castra exploranda Corneliana: quòd is locus peridoneus castris habebatur. Id autem est jugum directum, eminens in mare, utrâque ex parte præruptum atque asperum, sed paullò tamen leniore fastigio ab eâ parte, quæ ad Uticam vergit. Abest directo itinere ab Uticâ paullò ampliùs passuum mille. Sed hôc itinere est fons, quo mare succedit. Longè latèque is locus restagnat: quem si quis vitare voluerit, vi millium circuitu

in oppidum perveniet.

XXV. Hôc explorato loco, Curio castra Vari conspicit, muro oppidoque conjuncta ad portam, quæ appellatur Bellica, admodum munita naturâ loci, una ex parte ipso oppido Utica, altera theatro, quod est ante oppidum; substructionibus ejus operis maximis, aditu ad castra difficili et angusto. Simul animadvertit multa undique portari atque agi plenissimis viis, quæ repentini tumultûs timore ex agris in urbem conferebantur. Huc equitatum mittit, ut diriperet, atque haberet loco prædæ. Eodemque tempore his rebus subsidio pc equites Numidæ ex oppidio, peditesque co mittuntur à Varro; quos auxilii caussâ rex Juba, paucis diebus ante Uticam miserat. Huic et paternum hospitium cum Pompeio, et simultas cum Curione intercedebant; quòd tribunus plebis legem promulgaverat, quâ lege regnum Jubæ publicaverat. Concurrunt equites inter se. Neque verò primum impetum nostrorum Numidæ ferre potuerunt: sed interfectis circiter cxx, reliqui se in castra ad oppidum receperunt. Interim, adventu longarum navium, Curio pronunciari onerariis navibus jubet, quæ stabant ad Uticam numero circiter cc, "se in hostium habiturum loco, qui non è vestigio ad castra Corneliana 2 vela direxisset." Quâ pronunciatone factâ, temporis puncto, sublatis anchoris, omnes Uticam relinquunt, et, quo imperatum est, transeunt. Quæ res omnium rerum copia complevit

XXVI. His rebus gestis, Curio se in castra ad Bagradam recepit, atque universi exercitûs conclamatione Imperator appellatur. Postero die Uticam exercitum ducit, et propè oppidum castra ponit. Nondum opere castrorum perfecto, equites ex statione nunciant, magna auxilia equitum peditumque ³ ab rege missa Uticam venire: eodemque tempore vis magna pulveris cernebatur; et è vestigio temporis primum agmen erat in conspectu. Novitiate rei Curio permotus præmittit equites, qui primum impetum sustineant ac morentur. Ipse celeriter ab opere deductis legionibus, aciem instruit. Equites committunt prælium: et priùs quam plane legiones explicari et consistere possent, tota auxilia regis impedita ac perturbata, quòd nullo ordine et sine timore iter fecerant, in fugam se conjiciunt: equitatuque omni

<sup>1</sup> Castra exploranda Corneliana.] This was the place of Cornelius Scipio's encampment in the Punic war.

<sup>2</sup> Vela direxissit.] Should sail. 3 Ab rege missa.] Namely, Juba.

ferè incolumi, quòd se per litora celeriter in oppidum recepit, mag-

num peditum numerum interficiunt.

XXVII. Proxima nocte centuriones Marsi 11 ex castris Curionis, cum manipularibus suis xxII, ad Attium Varum profugiunt. Ii, seu verè, quam habuerant, opinionem perferunt, sive etiam auribus Vari serviunt, (nam quæ volumus, et credimus libenter, et, quæ sentimus ipsi, reliquos sentire speramus;) confirmant quidem certè totiùs exercitus animos alienos esse à Curione; maximè opus esse in conspectu exercitum venire, et colloquendi dare facultatem. Quâ opinione adductus Varus, postero die manè legiones ex castris educit. Facit idem Curio: atque una valle non magna interjecta, suas uter-

que copias instruit.

XXVIII. Erat, in exercitu Vari Sext. Quinctilius Varus, quem fuisse Corfinii supra demonstratum est. Hic, dimissus à Cæsare, in Africam venerat: legionesque eas transduxerat Curio, quas superioribus temporibus Corfinio receperat Cæsar; adeò ut, paucis mutatis centurionibus, iidem ordines, manipulique constarent. Hanc nactus appellationis caussam Quinctilius, circumire aciem Curionis, atque obsecrare milites capit, "ne primi sacramenti, quod apud Domitium, atque apud se quæstorem dixissent, memoriam deponerent: neu contra eos arma ferrent, qui eâdem essent usi fortuna, eademque in obsidione perpessi: neu pro iis pugnarent, à quibus in contumelia perfugæ appellarentur." His pauca ad spem largitionis addit, quæ ab sua liberalitate, si se atque Attium secuti essent, exspectare deberent. Hac habitâ oratione, nullam in partem ab exercitu Curionis fit significatio: atque ita suas uterqué copias reducit.

XXIX. At in castris Curionis magnus omnium incessit timor: nam is variis hominum sermonibus celeriter augetur. Unusquisque enim opiniones fingebat: et ad id quod ab alio audierat, sui aliquid timoris addebat. Hoc ubi uno auctore ad plures permanaverat, atque alius alii transdiderat, plures auctores ejus rei videbantur. [1 Civile bellum: genus hominum; quod liceret liberè facere, et sequi quod vellet. Legiones eæ, quæ paullò antè apud adversarios fuerant (nam etiam Cæsaris beneficium mutaverat consuetudo) qua offerrentur, municipia etiam adversis partibus conjuncta: Neque enim ex Marsis Pelignisque veniebant, ut qui superiore nocte in contuberniis; commilitonesque nonnulli graviores sermones militum vulgò duriùs accipiebant. Nonnulla etiam ab iis, qui diligentiores videri volebant, finge-

bantur.

XXX. Quibus de caussis, concilio convocato, de summâ rerum deliberare incipit. Erant sententiæ, quæ "conandum omnibus modis, castraque Vari oppugnanda" censerent; quòd, hujusmodi militum

#### NOTE.

3

<sup>1</sup> Civile bellum.] This passage, from Civile bellum to Quibus de caussis, appears full of inaccuracies. H h

consiliis, otium maximè contrarium esse arbitrarentur. Postreme "præstare" dicebant, "per virtutem in pugnâ belli fortunam experiri, quàm desertos et circumventos à suis, gravissimum supplicium pati." Porrò erant, qui censerent "de tertiâ vigilâ in castra Corneliana recedendum; ut, majore spatio temporis interjecto, militum mentes sanarentur: simul, si quid gravius accidisset, magnâ multitudine na-

vium et tutiùs et faciliùs in Siciliam receptus daretur."

XXXI. Curio utrumque improbans consilium, quantum alteri sententiæ deesset animi, tantum alteri superesse" dicebat: "hos turpissimæ fugæ rationem habere, illos etiam iniquo loco dimicandum putare. Quâ enim," inquit, "fiduciâ et opere, et naturâ loci munitissima castra expugnari posse confidimus? Aut verò quid proficimus, si, accepto magno detrimento, ab oppugnatione castrorum discedimus? Quasi non et felicitas rerum gestarum, exercitûs benevolentiam imperatoribus, et res adversæ odia concilient. Castrorum autem mutatio, quid habet nisi turpem fugam, et desperationem omnium, et alienationem exercitûs? Nam neque prudentes suspicari oportet, sibi parum credi; neque improbos scire, sese timeri: quòd illis licentiam timor augeat noster, his studia diminuat. Quod si jam," inquit, "hæc explorata habemus, quæ de exercitûs alienatione dicuntur; quæ quidum ego aut omnino falsa, aut certè minora opinione esse confido; 1 quantò hæc dissimulari, et occultari, quam per nos confirmari, præstat? An non utì corporis vulnera, ita exercitûs incommoda sunt tegenda, ne spem adversariis augeamus? At etiam, ut media nocte proficisamur, addunt: quò majorem, credo, licentiam habeant, qui peccare conentur. Namque hujusmodi res aut pudore aut metu tenentur; quibus rebus nox maximè adversaria est. Quare neque tanti sum animi, ut sine spe castra oppugnanda censeam; neque tanti timoris, ut ipse deficiam: atque omnia priùs experienda arbitror: magnâque ex parte jam me unà vobiscum de re judicium facturum confido."

XXXII. Dimisso concilio, <sup>2</sup> concionem advocat militum; commemorat, "quo sit eorum usus studio ad Corfinium Cæsar, ut magnam partem Italiæ, beneficio atque auctoritate eorum, suam fecerit. Vos enim vestrumque factum," inquit, "omnia deinceps municipia sunt secuta, neque sine caussa et Cæsar amicissimè de vobis, et illi gravissimè judicaverunt. Pompeius enim, nullo, prælio pulsus, vestri facti præjudicio demotus, Italia excessit: Cæsar me, quem sibi carissimum habuit, provinciamque Siciliam atque Africam, sine quibus urbem atque Italiam tueri non potest, vestræ fidei commissit. Adsunt qui vos hortentur, ut à nobis desciscatis. Quid enim est illis opta-

<sup>1</sup> Quantò hæc dissimulari, et occultari.] Some read, Quantò hæc dissimulare et occultare.

<sup>2</sup> Concionem. This was an assembly of all the soldiers; whereas the concilium consisted only of the principal officers.

tius, quam uno tempore et nos circumvenire, et vos nefario scelere obstringere? Aut quid irati gravius de vobis sentire possunt, quam ut eos prodatis, qui se vobis omnia debere judicant? in eorum potestatem veniatis, qui se per vos perisse existimant? An verò in Hispania res gestas Cæsaris non audistis? duos pulsos exercitus? 1 duos superatos duces? 2 duas receptas provincias! hæc acta diebus xL, quibus in conspectu adversariorum venerit Cæsar. An qui incolumes resistere non potuerunt, perditi resistant? Vos autem, incertà victoria Cæsarem secuti, dijudicata jam belli fortuna victum sequamini, quum vestri officii præmia percipere debeatis? Desertos enim se ac proditos à vobis dicunt, et prioris sacramenti mentionem faciunt. Vosne verò L. Domitium, an vos L. Domitius deseruit? Nonne extremam pati fortunam paratos projecit ille? Non sibi, clam vobis, salutem fuga petivit? Non, proditi per illum, Cæsaris beneficio estis conservati? Sacramento quidem vos tenere qui potuit? Quum, projectis fascibus, et deposito imperio, privatus et captus ipse in alienam venisset potestatem? Relinquitur nova religio, ut, eo neglecto sacramento quo nunc tenemini, respiciatis illud, quod deditione ducis et capitis diminutione sublatum est. At credo, si Cæsarem probatis, in me offenditis; qui de meis in vos meritis prædicaturus non sum, que sunt adhuc et mea voluntate et vestra exspectatione leviora. Sed tamen sui laboris milites semper, eventu belli, præmia petiverunt, qui qualis sit futurus, ne vos quidem dubitatis: Diligentiam quidem nostram, aut quem ad finem adhuc res processit, fortunamque, cur præteream? An pænitet vos, quòd salvum atque incolumem exercitum, nullà omnino nave desideratà, transduxerim? quòd classem hostium primo impetu primo impetu adveniens profligaverim? quòd classem hostium primo impetu adveniens profligaverim? quòd bis per biduum equestri prælio superaverim? quod ex portu sinuque adversariorum, cc naves onerarias adduxerim? eoque illos compulerim, ut neque pedestri itinere, neque navibus comeatu juvari possint? Hâc vos fortuna, atque his ducibus repudiatis Corfiniensem ignominiam, an Italiæ fugam, an Hispaniarum deditionem, an Africi belli præjudicia sequimini? Equidem me Cæsaris militem dici volui: vos me Imperatoris nomine appellavistis. Cujus si vos pænitet, vestrum vobis beneficium remitto, mihi meum restituite nomen, ne ad contumeliam honorem dedisse videamini."

XXXIII. Quâ oratione permoti milites, crebrò etiam dicentem interpellabant; ut magno cum dolore infidelitatis suspicionem sustinere viderentur. Discedentem verò ex concione universi cohortantur, "magno sit animo, neu dubitet prælium committere, et suam fidem virtutemque experiri." Quo facto, commutatà omnium voluntate et opinione, consensu summo constituit Curio, quum primùm sit data

<sup>1</sup> Duos superatos duces.] Namely, Afranius and Petreius.

2 Duas receptas provincias.] These were the two Spanish provinces.

potestas prælio rem committere. Postero die productos loco eodem quo superioribus diebus constiterat, in acie collocat. Ne Varus quidem Attius dubitat copias producere; sive sollicitandi milites, sive æquo loco dimicandi detur occasio, ne facultatem prætermittat.

XXXIV. Erat vallis inter duas acies, ut supra demonstratum est, non ita magna, at difficili et arduo adscensu. Hanc uterque, si adversariorum copiæ transire conarentur, exspectabat; quo æquiore loco prælium committeret. Simul à sinistro cornu P. Attii equitatus omnis, et unà levis armaturæ interjecti complures, quum se in vallem demitterent cernebantur. Ad eos Curio, equitatum et duas Marrucinorum cohortes, mittit: quorum primum impetum equites hostium non tulerunt; 'sed, admissis equis, ad suos refugerunt: relicti ab iis, qui unà procurrerant, levis armaturæ, circumveniebantur atque interficiebantur ab nostris. Huc tota Vari conversa acies, suos fugere et concîdi videbat. Tum Rebilus legatus Cæsaris, quem Curio secum ex Sicilià duxerat, quòd magnum habere usum in re militari sciebat: "Perterritum," inquit, "hostem vides, Curio. Quid dubitas uti temporis opportunitate? Ille unum elocutus, ut memoria tenerent milites ea, quæ pridie sibi confirmâssent, sequi sese jubet, et præcurrit ante omnes: adeòque erat impedita vallis ut in adcensu nisi sublevati à suis, primo non facilè eniterentur. Sed præoccupatus animus Attianorum militum timore et fuga et cæde suorum, nihil de resistendo cogitabat; omnesque jam se ab equitatu circumveniri arbitrabantur. Itaque priùs quam telum adjici posset, aut nostri propiùs accederent, omnis Vari acies terga vertit, seque in castra recepit.

XXXV. Quâ in fugâ Fabius Pelignus quidam, ex infimis ordinibus, de exercitu Curionis, primum agmen fugientium consecutus, magnâ voce Varum nomine appellans requirebat; utì unus esse ex ejus militibus, et monere aliquid velle ac dicere videretur. Ubi ille sæpius appellatus adspexit, ac restitit; et quis esset, aut quid vellet, quæsivit: humerum apertum gladio appetit; paullumque abfuit, quin Varum interficeret. Quod ille periculum, sublato ad ejus conatum scuto, vitavit: Fabius à proximis militibus circumventus, interficitur; 'ac fugientium multitudine ac turbâ portæ castrorum occupantur, atque iter impeditur; pluresque in eo loco sine vulnere, quàm in prœlio aut fugâ intereunt. Neque multum abfuit, quin etiam castris expellerentur: ac nonnulli protinus eodem cursu in oppidum contenderunt. Sed quum loci natura, tum munitio castrorum aditum prohibebat; quòd ad prœlium egressi Curionis milites, iis rebus indigebant, quæ ad oppugnationem castrorum erant usui. Itaque Curio exercitum in castra reducit, suis omnibus præter Fabium incolumibus; ex numero adversariorum circiter DC interfectis, ac mille vulneratis; qui omnes discessu Curionis multique præterea, per simulationem vulnerum, ex

castris in oppidum, propter timorem, sese recipiunt. Quâ re animadversa, Varus, et terrore exercitus cognito, buccinatore in castris, et paucis ad speciem tabernaculis relictis, de tertià vigilià silentio exer-

citum in oppidum reducit.

XXXVI. Postero die Curio Uticam obsidere, et vallo circummunire instituit. Erat in oppido multitudo insolens belli, diuturnitate otii; Uticenses, pro quibusdam Cæsaris in se beneficiis, illi amicissimi; conventus, qui ex variis generibus constaret: terror ex superioribus præliis magnus. Itaque de deditione omnes palam loquebantur, et cum P. Attio agebant, ne sua pertinacia omnium fortunas perturbari vellet. Hæc quum agerentur, nuncii præmissi ab rege Jubâ venerunt: qui illum cum magnis copiis adesse dicerent, et de custodià ac defensione urbis hor-

tarentur: quæ res eorum perterritos animos confirmavit.

XXXVII. Nunciabantur hæc eadem Curioni; sed aliquandiu fides fieri non poterat; tantam habebat suarum rerum fiduciam. Jamque Cæsaris in Hispania res secundæ in Africam nunciis ac litteris perferebantur. Quibus omnibus rebus sublatus, nihil contra se regem nisurum existimabat. Sed ubi certis auctoribus comperit, minûs v et xx millibus longè ab Utica ejus copias abesse: relictis munitionibus, sese in castra Corneliana recepit. Huc frumentum comportare, castra munire, materiam conferre cœpit; statimque in Siciliam misit, utì 11 legiones, reliquusque equitatus ad se mitteretur. Castra erant ad bellum ducendum aptissima, natura, et loci munitione, et maris propinquitate, et aquæ et salis copia: cujus magna vis jam ex proximis erat salinis eò congesta. Non materia, multitudine arborum; non frumentum, cujus erant plenissimi agri, deficere poterat. Itaque suorum omnium consensu Curio reliquas copias expectare, et bellum ducere parabat.

XXXVIII. His constitutis rebus probatisque consiliis, ex perfugis quibusdam oppidanis audit, Jubam revocatum finitimo bello, et controversiis Leptitanorum, restitisse in regno; Saburam ejus præfectum cum mediocribus copiis missum, Uticæ appropinquare. His auctoribus temere credens, consilium commutat, et prælio rem committere constituit. Multum ad hanc rem probandam adjuvat adolescentia, magnitudo animi, superioris temporis proventus, fiducia rei bene gerendæ. His rebus impulsus, equitatum omnem prima nocte ad castra hostium mittit, ad flumen Bagradam, quibus præerat Sabura, de quo antè erat auditum. Sed rex omnibus copiis insequebatur, et vi millium passuum intervallo à Sabura consederat. Equites missi nocte iter conficiunt. Imprudentes, atque inopinantes hostes aggrediuntur. Numidæ enim, quadam barbara consuetudine, nullis ordinibus, passim consederant.

<sup>1</sup> Buccinatore.] This was the person, who sounded the signals for the watches.
2 Leptitanorum.] The town inhabited

by these people is now called Lebeda, in Tripoli.

Hos oppressos somno et dispersos adorti, magnum eorum numerum interficiunt. Multi perterriti profugiunt. Quo facto, ad Curionem

equites revertuntur, captivosque ad eum reducunt.

XXXIX. Curio cum omnibus copiis quarta vigilia exierat, cohortibus v castris præsidio relictis. Progressus millia passuum vi, equites convenit; rem gestam cognovit; ex captivis quærit, quis castris ad Bagradam præsit? Respondent, Saburam. Reliqua, studio itineris conficiendi quærere prætermittit; proximaque respiciens signa. "Videtisne," inquit, "milites, captivorum orationem cum perfugis convenire? abesse regem: exiguas esse copias missas, quæ paucis equitibus pares esse non potuerunt. Proinde ad prædam, ad gloriam, properate: ut jam de præmiis vestris, et de referenda gratia, cogitare incipiamus." Erant per se magna, quæ gesserant equites: præsertim quum eorum exiguus numerus cum tantâ multitudine Numidarum conferretur. Hæc tamen ab ipsis inflatiùs commemorabantur; ut de suis homines laudibus libenter prædicant. Multa præterea spolia præferebantur. Capti homines, equitesque producebantur: ut, quidquid intercederet temporis, hoc omne victoriam morari videretur. Ita spei Curionis militum studia non deerant. Equites sequi jubet sese; iterque accelerat, ut quam maximè ex fuga perterritos adoriri posset. At illi, itinere totius noctis confecti, subsequi non poterant; atque alii alio loco resistebant. Ne hæc quidem res Curionem ad spem morabatur.

XL. Juba, certior factus à Saburâ de nocturno prœlio, 11 millia Hispanorum et Gallorum equitum, quos suæ custodiæ caussâ circum se habere consueverat, et peditum eam partem, cui maximè confidebat, Saburæ submittit. Ipse cum reliquis copiis, elephantisque xl., lentiùs subsequitur; suspicatus, præmissis equitibus, ipsum affore Curionem. Sabura copias equitum peditumque instruit: atque his imperat, ut simulatione timoris paullatim cedant, ac pedem referant: sese, quum opus esset, signum prœlii daturum, et, quod rem postulare cognovisset, imperaturum. Curio, ad superiorum spem additâ præsentis temporis opinione, hostes fugere arbitratus, copias ex locis superioribus in campum deducit. Quibus ex locis quum longiùs esset progressus, confecto jam labore exercitu, xvi millium spatio, consistit. Dat signum suis Sabura, aciem constituit, et circumire ordines, atque hortari incipit. Sed peditatu duntaxat procul ad speciem

utitur: equites in aciem mittit.

XLI. Non deest negotio Curio; suosque hortatur ut spem omnem in virtute reponant. Nec militibus quidem, ut defessis; neque equitibus, ut paucis et labore confectis, studium ad pugnandum virtusque deerat: sed ii erant numero cc; reliqui in itinere substiterant. Hi quamcunque in partem impetum fecerant, hostes loco cedere cogebant.

Sed neque longiùs fugentes prosequi, nec vehementiùs equos incitare poterant. At equitatus hostium ab utroque cornu circumire aciem nostram, et aversos proterere incipit. Quum cohortes ex acie procurrissent, Numidæ integri celeritate impetum nostrorum effugiebant: rursuque ad ordines suos se recipientes circumibant, et ab acie excludebant. Sic neque in loco manere, ordinesque servare; neque procurrere, et casum subire, tutum videbatur. Hostium copiæ, summissis ab rege auxiliis, crebrò augebantur. Nostris vires lassitudine deficiebant. Simul ii, qui vulnera acceperant; neque acie excedere, neque in locum tutum referri poterant: quòd tota acies equitatu hostium circumdata tenebatur. Hi, de suà salute desperantes, ut extremo vitæ tempore homines facere consueverunt, aut suam mortem miserabantur, aut parentes suos commendabant, si quos ex eo periculo fortuna

servare potuisset. Plena erant omnia timoris et luctûs.

XLII. Curio, ubi, perterritis omnibus, neque cohortationes suas, neque preces audiri intelligit: unam, ut in miseris rebus, spem reliquam salutis esse arbitratus, proximos colles capere universos, atque eò inferri signa jubet. Hos quoque præoccupat missus à Saburâ equitatus. Tum verò ad summam desperationem nostri perveniunt: et partim fugientes ab equitatu interficiuntur, partim integri procumbunt. Hortatur Curionem Cn. Domitius præfectus equitum, cum paucis equitibus circumsistens, ut fugâ salutem petat, atque in castra contendat: et se ab eo non discessurum pollicetur. At Curio, nunquam, amisso exercitu, quem à Cæsare fidei suæ commissum acceperit, se in ejus conspectum reversurum, confirmat; atque ita prælians interficitur. Equites perpauci ex prælio se recipiunt. Sed ii, quos ad novissimum agmen, equorum reficiendorum caussâ substitisse demonstratum est, fugâ totius exercitûs procul animadversâ, sese incolumes in castra conferunt. Milites ad unum omnes interficiuntur.

XLIII. His rebus cognitis, M. Rufus quæstor, in castris relictus à Curione, cohortatur suos, ne animo deficiant. Illi orant, atque obsecrant, ut in Siciliam navibus reportentur. Pollicetur: magistrisque imperavit navium, ut primo vespere omnes scaphas ad littus appulsas habeant. Sed tantus fuit omnium terror, ut alii adesse copias Jubæ dicerent, alii cum legionibus instare Varum, jamque se pulverem venientium cernere, quarum rerum nihil omnino acciderat: alii classem hostium celeriter advolaturam suspicarentur. Itaque perterritis omnibus, sibi quisque consulebat. Qui in classe erant, proficisci properabant. Horum fuga navium onerariarum magistros incitabat. Pauci ¹lenunculi ad officium imperiumque conveniebant. Sed tanta erat completis littoribus contentio, qui potissimum ex magno numero conscenderent; ut multitudine atque onere nonnulli deprimerentur, reliqui ob timorem propiùs adire tardarentur.

<sup>1</sup> Lenunculi. A small vessel used by fishermen.

XLIV. Quibus rebus accidit, ut pauci milites, patresque familiæ, qui aut gratiâ aut misericordiâ valerent, aut naves adnare possent, recepti, in Siciliam incolumes pervenirent. Reliquæ copiæ, missis ad Varum, noctu legatorum numero centurionibus, sese ei dediderunt. Quorum cohortes militum Juba postero die ante oppidum conspicatus, suam esse prædicans prædam, magnam partem eorum interfici jussit: paucos electos in regnum remisit. Cum Varus suam fidem ab eo lædi quereretur, neque resistere auderet; ipse equo in oppidum vectus, prosequentibus compluribus senatoribus, quo in numero erat Ser. Sulpicius, et Licinius Damasippus; paucis diebus, quæ fieri vellet, Uticæ constituit atque imperavit: diebusque pòst paucis se in regnum cum omnibus copiis recepit.<sup>1</sup>

#### NOTE.

1 There appears to be something wanting to complete this book, and make it third.

# DE BELLO CIVILI.

## LIBER III.

## ARGUMENT.

Cæsar, leaving Rome, arrives at Brundusium; from whence he sails for Greece. Cæsar sends an embassy to Pompey to treat of peace. He takes Oricum, Apollonia, and several other towns. Negotiations for peace take place, between Cæsar and Pompey; but fail of success. Libo, a partisan of Pompey, blockades the port of Brundusium, with a fleet; but is forced by Antony to withdraw. Antony and Kalenus, leaving Brundusium, form a junction with Cæsar. Cæsar besieges Pompey in Dyrrhachium. He is there worsted by Pompey, and forced to raise the siege. He retires to Thessaly; where the battle of Pharsalia takes place, in which he completely routs and disperses Pompey's army. Pompey flies to Egypt. He is there slain. Cæsar following, arrives at Alexandria; where he is involved in a new war.

I. DICTATORE habente comitia Cæsare, consules creantur Julius Cæsar et P. Servilius. Is enim erat annus, quo per leges ei consulem fieri liceret. His rebus confectis, <sup>2</sup> quum fides totâ Italiâ esset angustior, neque creditæ pecuniæ solverentur; constituit, ut arbitri

<sup>1</sup> Dictutore.] This officer was chosen by the consuls, only on particular occasions, and in times of great danger. His power was almost absolute in all cases.

<sup>2</sup> Quum fides totà Italià esset angustior, neque creditæ pecuniæ solverentur.] As credit was in a very low state, in all Italy; and debts contracted, remain unpaid.

darentur: per eos fierent æstimationes possessionum et rerum, quanti quæque earum ante bellum fuissent, atque eæ creditoribus transderentur. Hoc et ad timorem 1 novarum tabularum tollendum minuendumque, qui ferè bella et civiles dissensiones seque consuevit, et ad debitorum tuendam existimationem esse aptissimum existimavit. Item, prætoribus, tribunisque plebis rogationes ad populum ferentibus, nonnullos ambitus Pompeia lege damnatos, illis temporibus, quibus in urbe præsidia legionum Pompeius habuerat, (quæ judicia, aliis audientibus judicibus, aliis sententiam ferentibus, singulis diebus erant perfecta) in integrum restituit, qui se illi initio civilis belli obtulerant, si suâ operâ in bello uti vellet; perinde æstimans ac si usus esset quoniam sui fecissent potestatem. Statuerat enim hos priùs judicio populi debere restitui, quam suo beneficio videri receptos; ne aut ingratus in referenda gratia, aut arrogans in præripiendo populi beneficio videretur.

II. His rebus, et 2 feriis Latinis, comitiisque omnibus perficiundis, xi dies tribuit, dictaturâque se abdicat, et ab urbe proficiscitur, Brundisiumque pervenit. Eò legiones x11, equitatum omnem venire jusserat. Sed tantum navium reperit, ut angustè xx millia legionariorum militum, et DC equites transportare possent. Hoc unum (3 inopia navium) Cæsari ad conficiendi belli celeritatem defuit. Atque eæ ipsæ copiæ hoc infrequentiores imponuntur, quòd multi Gallicis tot bellis defecerant, longumque iter ex Hispania magnum numerum, diminuerat, et gravis autumnus in Apulia circumque Brundisium, ex saluberrimis Gallæ et Hispaniæ regionibus omnem exercitum valetudine tentaverat.

II. Pompeius annuum spatium ad comparandas copias nactus, quod vacuum à bello, atque ab hoste otiosum fuerat, magnam 'ex Asiâ, <sup>5</sup> Cycladibusque insulis, <sup>6</sup> Corcyrá, <sup>7</sup> Athenis, <sup>8</sup> Ponto, <sup>9</sup> Bithyniâ, 10 Syriâ, 11 Cicilia, 12 Phænice, et Egypto classem coëgerat, magnam

1 Novarum tabularum.] This corresponds with our bankrupt or insolvent laws. By it the creditor was freed from his debts

or imprisonment.

2 Feriis Latinis.] These were holidays first appointed by Tarquin, to be observed for one day. After the expulsion of the kings, they were continued for two, three, four, and, at last, six days. The feriæ latinæ, were always celebrated by the consuls, previous to their setting out for their provinces.

3 Inopia navium.] These words appear to have crept, from the margin, into the

4 Ex Asia.] The part of Asia commonly called Asia Minor is here implied.

5 Cycladibusque.] These islands are situated in the Archipelago.

6 Corcyrd.] This island is now called Corfu. It is situated in the Mediterranean sea, near Albania.

The celebrated city of 7 Athenis.]

Athens, in Greece.

8 Ponto.] This was a kingdom situated in the vicinity of the Euxine or Black

9 Bithynia. ] A kingdom of Asia, situated in that part of Asia, now possessed by the Turks.

10 Syria.] This country of Asia still

retains its ancient name.

11 Ciliciá.] Now called Caramania. It is situated in Turkey in Asia.

12 Phanice.] The north-western, or maritime part of Palestine.

omnibus locis ædificandum curaverat; magnam imperatum Asiæ, Syriæ, regibusque omnibus, et 1 dynastis, et 2 tetrarchis, et liberis <sup>3</sup> Achaiæ populis pecuniam exegerat; magnam societates earum pro-

vinciarum, quas ipse obtinebat, sibi numerare coëgerat.

IV. Legiones effecerat civium Romanorum, IX, v ex Italià, quas transduxerat, unam ex Sicilia veteranam, quam factum, ex duabus, gemellam appellabat; unam ex 4 Creta et 5 Macedonia, ex veteranis militibus, qui dimissi à superioribus imperatoribus in iis provinciis consederant: 11 ex Asiâ, quas Lentulus conscribendas curaverat. Præterea magnum numerum ex 6 Thessaliâ, 7 Bæotiâ, Achaiâ, 8 Epiroque, supplementi nomine in legiones distribuerat. His Antonianos milites admiscuerat. Præter has exspectabat cum Scipione ex Syriâ legiones 11: sagittarios ex Cretâ 9 Lacedæmone, Ponto, atque Syriâ, reliquisque civitatibus, III millia numero habebat: funditorum cohortes VI: mercenarias II: equites VII millia: ex quibus DC Gallos Deiotarus adduxerat, p Ariobarzanes ex 10 Cappadocia: ad eundem numerum Cotus ex il Thracia, dederat, et Sadalem filium miserat. Ex Macedonià cc erant, quibus Rascipolis præerat, excellenti virtute: D ex Gabinianis 12 Alexandria, Gallos Germanosque quos ibi A. Gabinius præsidii caussâ apud regem Ptolemæum reliquerat: Pompeius filius cum classe adduxerat DCCC quos ex servis suis pastorumque suorum coëgerat: ccc Tarcundarius Castor, et Donilaus ex Gallo Græciâ dederant; horum alter unà venerat, alter filium miserat; cc ex Syria à Comageno Antiocho, cui magna præmia Pompeius tribuit, missi erant; in his plerique 13 hippotoxotæ. Huc 14 Dardanos, 15 Bessos, partim mercenarios, partim Imperio aut gratia comparatos, item Macedonas, Thessalos, et reliquarum gentium et civitatum adjecerat; atque eum, quem supra demonstravimus, numerum expleverat.

V. Frumenti vim maximam ex Thessalia, Asia, Egypto, Creta,

### NOTES.

1 Dynastis.] These were governors of

2 Tetrarchis.] These were governors of

the fourth part of a country.

3 Achaiæ.] Achaia was situated in the Peloponnesus of Ancient Greece, or what is now called Morea. 10 Cretâ.] An island in the Mediterra-

nean sea, now called Candia.

5 Macedonia.] It now constitutes the northern part of Turkey in Europe.

6 Thessalia.] A state of Ancient Greece. 7 Beotia.] This was also a state of

8 Epiro.] Epirus was situated along the gulf of Venice. It included a part of the Turkish province now called Albania.

9 Lacedæmone.] A celebrated state of Greece. It was situated in that part of

Greece, now called Morea.

10 Cappadociá.] This country was situated in that part of Asia, now called

11 Thracia It is now called Romania. Constantinople is situated in it.

12 Alexandriá.] The capital of Egypt.
13 Hippotoxotæ] Archers on horseback.
14 Dardanos.] The country inhabited by these people, now forms a part of Ratzia and Servia.

15 Bessos.] The ancient inhabitants of the Turkish province of Bosnia.

<sup>1</sup> Cyrenis, reliquisque regionibus comparaverat. Hiemare Dyrrhachii, <sup>2</sup> Appolloniæ, omnibusque oppidis maritimis constituerat, ut mare Cæsarem transire prohiberet. Ejus rei caussâ omni orâ maritima classem diposuerat. Præerat Egyptiis navibus Pompeius filius: Asiaticis, D. Lælius et C. Triarius: Syriacis, C. Cassius: <sup>3</sup> Rhodiis, C. Marcellus cum C. Coponio; Liburnicæ atque Achaïcæ classi, Scribonius Libo et M. Octavius. Toti tamen officio maritimo M. Bibulus præpositis cuncta administrabat. Ad hunc summa imperii respiciebat.

VI. Cæsar ut Brundisium venit, concionatus apud milites; quoniam propè ad finem laborum ac periculorum esset perventum, æquo animo mancipia atque impedimenta in Italia relinquerent: ipsi expediti naves conscenderent, quo major numerus militum posset imponi; omniaque ex victoria et ex sua liberalitate sperarent." Conclamantibus omnibus, "imperaret quod vellet; quodcunque imperavisset, se æquo animo esse facturos;" pridie Non Janaur, naves solvit, impositis, ut supra demonstratum est, legionibus vii. Postridie, terram attigit: Cerauniorum saxa inter et alia loca periculosa, quietam nactus stationem: et portus omnes timens, quos teneri ab adversariis arbitrabatur, ad eum locum qui appellatur <sup>5</sup> Pharsalus, omnibus navibus ad unam incolumibus, milites exposuit.

VII. Erat <sup>6</sup> Orici Lucretius Vespillo, et Minucius Rufus, cum Asiaticis navibus xvIII; quibus jussu D. Lælii præerant: M. Bibulus cum navibus cx Corcyræ. Sed neque ii sibi confisi ex portu prodire sunt ausi; quum Cæsar omnino xII naves longas præsidio duxisset, in quibus erant constratæ IV. neque Bibulus, impeditis navibus, dispersisque remigibus, satìs maturè occurrit, quòd priùs ad continentem visus est Cæsar quàm de ejus adventu fama omnino in eas re-

giones perferretur.

VIII. Expositis militibus, naves eâdem nocte Brundisium â Cæsare remittuntur, ut reliquæ legiones equitatusque transportari possent. Huic officio præpositus erat Fusius Kalenus legatus, qui celeritatem in transportandis legionibus adhiberet. Sed seriùs à terrâ provectæ naves, neque usæ nocturnâ aurâ, in redeundo offenderunt. Bibulus enim Corcyræ certior factus de adventu Cæsaris, sperans se alicui parti onustarum navium occurrere posse, inanibus occurrit; et nactus circiter xxx, in eas indiligentiæ suæ ac doloris inacundiâ erupit, omnesque incendit; eodemque igne nautas dominosque navium interfecit, magnitudine pænæ reliquos deterrere sperans. Hôc confec-

#### NOTES.

1 Cyrenis.] This was a Grecian colony planted in Africa.

2 Apolloniæ.] A town of Macedonia.
3 Rhodiis.] The inhabitants of an island of the Mediterranean Sea, which still re-

in the Mediterranean Sea, which still retains its ancient name.

4 Cerauniorum.] These were situated in Epirus.

5 Pharsalus.] Some read, Palæste.

6 Orici.] A town of Epirus.

to negotio, à <sup>1</sup> Salonis ad Orici portum stationes, littoraque omnia longè latèque classibus occupavit custodiisque diligentiùs dispositis, ipse gravissima hieme in navibus excubabat, neque illum laborem aut munus despiciens, 2 neque subsidium expectans, si in Cæsaris

complexum venire posset.

IX. Sed post discessum Liburnarum, ex 3 Illyrico M. Octavius, cum iis quas habebat navibus, Salonas pervenit: ibique concitatis Dalmatis, reliquisque barbaris, <sup>5</sup> Issam à Cæsaris amicitia avertit: conventum Salonis, quum neque pollicitationibus, neque denunciatione periculi permovere posset, oppidum oppugnare instituit. Est autem oppidum et loci natura et colle munitum. Sed celeriter cives Romani, ligneis effectis turribus, iis sese munierunt: et, quum essent infirmi ad resistendum, propter paucitatem hominum crebris confecti vulneribus, ad extremum auxilium descenderunt: 6 servosque omnes. puberes liberaverunt; et præsectis omnium mulierum crinibus, tormenta effecerunt. Quorum cognità sententia, Octavius quinis castris oppidum circumdedit, atque uno tempore obsidione et oppugnationibus eos premere cœpit. Illi, omnia perpeti parati, maximè à re frumentaria laborabant. Quare missis ad Cæsarem legatis, auxilium ab eo petebant: reliqua, ut poterant, per se incommoda sustinebant: et longo interposito, spatio, quum diuturnitas oppugnationis negligentiores Octavianos effecisset, nacti occasionem meridiani temporis, discessu eorum, pueris mulieribusque in muro dispositis, ne quid quotidianæ consuetudinis desideraretur: ipsi, manu facta, cum iis guos nuper manumissos liberaverant, in proxima Octavii castra irruperunt. His expugnatis, eodem impetu altera sunt adorti, inde tertia, et quarta, et deinceps reliqua: omnibusque eos castris expulerunt; et, magno numero interfecto, reliquos atque ipsum Octavium in naves confugere coëgerunt.. Hic fuit oppugnationis exitus. Jamque hiems appropinquabat; et tantis detrimentis acceptis, Octavius desperatâ oppugnatione oppidi Dyrrhachium sese ad Pompeium recepit.

X. Demonstratum est L. Vibullium, Rufum, Pompeii præfectum bis in potestatem pervenisse Cæsaris, atque ab eo esse dimissum; semel ad Corfinium, iterum in Hispania. Hunc pro suis beneficiis Cæsar judicaverat idoneum, quem cum mandatis ad Cn. Pompeium mitteret: eundemque apud Cn. Pompeium auctoritatem habere intelligebat. Erat autem hæc summa mandatorum: "debere utrumque perti-

2 Neque subsidium, &c.] This passage

appears inaccurate.

4 Dalmatis.] The country, inhabited by

these people, retains its ancient name. It

is situated along the Gulf of Venice.
5 Issam.] This island is now called

<sup>1</sup> Salonis.] The inhabitants of a town of Dalmatia, which still retains its ancient

<sup>3</sup> Illyrico.] A country situated round the Gulf of Venice.

<sup>6</sup> Servosque omnes puberes liberaverunt. This was done in order to make soldiers of them; for among the Romans, no slave was permitted to become a soldier.

naciæ finem facere, et ab armis discedere, neque ampliùs fortunam periclitari: satis esse magna utrinque incommoda accepta, quæ pro disciplinà et præceptis habere possent, ut reliquos casus timerent. Illum ab Italià expulsum, amissa Sicilia, et Sardinia, duabusque Hispaniis, et cohortibus in Italia atque Hispania civium Romanorum c atque xxx; se, morte Curionis, et detrimento Africani exercitus tanto, militumque deditione ad Corcyram. Proinde sibi ac reipubl. parcerent, quantumque in bello fortuna posset, jam ipsi incommodis suis satis essent documento: hoc unum esse tempus de pace agendi, dum sibi uterque confideret, et pares ambo viderentur: si verò alteri paullum modò tribuisset fortuna; non esse usurum conditionibus pacis eum, qui superior videretur; neque fore æquâ parte contentum, qui se omnia habiturum confideret; conditiones pacis, quoniam antea convenire non potuissent, Romæ à Senatu et à populo peti debere: interea et reipubl. et ipsis placere oportere, si uterque in concione statim juravisset, se triduo proximo exercitum dimissurum: depositis armis auxiliisque, quibus nunc confiderent, necessario populi senatûsque judicio fore utrumque contentum. Hæc quò faciliùs Pompeio probari possent, omnes suas terrestres urbiumque copias dimissurum."

XI. Vibullius, his expositis à Cæsare, non minus necessarium esse existimavit, de repentino adventu Cæsaris Pompeium fieri certiorem, utì ad id consilium capere posset, antequam de mandatis agi inciperet: atque ideò continuato et nocte et die itinere, atque mutatis ad celeritatem jumentis, ad Pompeium contendit; ut adesse Cæsarem omnibus copiis nunciaret. Pompeius erat eo tempore in <sup>1</sup> Candaviâ, iterque ex Macedonia in hiberna, Apolloniam, Dyrrhachiumque habebat: sed, re novâ perturbatus, majoribus itineribus Apolloniam petere cœpit, ne Cæsar, oræ maritimæ civitates occuparet. At ille, expositis militibus, eodem die Oricum proficiscitur. Quò quum venisset, L. Torquatus, qui jussu Pompeii oppido præerat, præsidiumque ibi <sup>2</sup> Parthinorum habebat, conatus portis clausis oppidum defendere, Græcos murum adscendere atque arma capere jubet. Illi autem quum se contra imperium populi Romani pugnaturos esse negarent: oppidani autem sua sponte Cæsarem recipere conarentur: desperatis omnibus auxiliis, portas aperuit, et se atque oppidum Cæsari dedit, in-

columisque ab eo conservatus est.

XII. Recepto Cæsar Orico, nullà interposità morâ Apolloniam proficiscitur. Ejus adventu audito, L. Staberius, qui ibi præerat, aquam comportare in arcem atque eam munire, obsidesque ab Apolloniatibus exigere cæpit. Illi verò daturos se negare, neque portas consuli præclusuros, neque sibi judicium sumpturos, contrà atque omnis Italia

<sup>1</sup> Candaviá.] A district in Macedonia.

2 Parthinorum.] The inhabitants of a town in Illyria.

populusque Romanus judicavisset. Quorum cognitâ voluntate, clam profugit. Apolloniates ad Cæsarem legatos mittunt, oppidoque recipiunt. Hos sequuntur <sup>1</sup>Bullidenses, Amantiani et reliquæ finitimæ civitates, totaque Epirus; et legatis ad Cæsarem missis, quæ impera-

ret, facturos pollicentur.

XIII. At Pompeius, cognitis iis rebus, quæ erant Orici atque Apolloniæ gestæ, Dyrrhachio timens, diurnis eò nocturnisque itineribus contendit. Simul ac Cæsar appropinquare dicebatur, tantus terror incidit ejus exercitui, quòd properans noctem diei conjunxerat, neque iter intermiserat, ut penè omnes in Epiro finitimisque regionibus signa relinquerent, complures arma projicerent, ac fugæ similè iter videretur. Sed, quum prope Dyrrhachium Pompeius constitisset, castraque metari jussisset; perterrito etiam tum exercitu, princeps <sup>2</sup>Labienus procedit: juratque se eum non deserturum, eundemque casum subiturum, quemcunque ei fortuna tribuisset. Hoc idem reliqui jurant legati. Hos tribuni militum centurionesque sequuntur; atque idem omnis exercitus jurat. Cæsar, præoccupato itinere ad Dyrrha. chium, finem properandi facit castraque ad flumen Apsum ponit in finibus Apolloniatium; ut vigiliis castellisque benè meritæ civitates tutæ essent præsidio: ibique reliquarum ex Italia legionum adventum exspectare, et 3 sub pellibus hiemare constituit. Hoc idem Pompeius facit; et trans flumen Apsum positis castris eò copias omnes auxiliaque conduxit.

XIV. Kalenus, legionibus equitibusque Brundisii in naves positis, ut erat præceptum à Cæsare, quantum navium facultatem habebat, naves solvit: paullumque à portu progressus, litteras à Cæsare accipit; quibus est certior factus, portus littoraque omnia classibus adversariorum teneri. Quo cognito, se in portum recipit, navesque omnes revocat. Una ex iis, quæ perseveravit, neque imperio Kaleni obtemperavit, quòd erat sine militibus, privatoque consilio administrabatur, delata Oricum, atque à Bibulo expugnata est: qui de servis liberisque omnibus ad impuberes supplicium sumit, et ad unum interficit. Ita, exiguo tempore, magno casu totius exercitûs salus constitit.

XV. Bibulus, ut supra demonstratum est, erat cum classe ad Oricum; et, sicut mari portubusque Cæsarem prohibebat, ita ipse omni terrâ earum regionum prohibebatur. Præsidiis enim dispositis, omnia littora à Cæsare tenebantur; neque lignandi, neque aquandi, neque naves ad terram religandi, potestas fiebat. Erat res in magnâ difficultate: summisque angustiis rerum necessarium premebantur: adeò ut cogerentur, sicuti reliquum commeatum, ita ligna atque aquam

<sup>1</sup> Bullidenses, Amantiani.] These were towns of Illyria situated near the sea coast.
2 Labienus.] This was the Labienus,

who so much distinguished himself, as Casar's legate, in Gaul.

3 Sub pellibus. In tents.

Corcyrâ navibus onerariis supportare; atque uno etiam tempore accidit, ut difficilioribus usi tempestatibus, ex pellibus, quibus erant tectæ naves, nocturnum excipere rorem cogerentur: quas tamen difficultates patienter et æquo animo ferebant: neque sibi nudanda littora et reliquendos portus existimabant. Sed quum essent in quibus demonstravi angustiis, ac se Libo cum Bibulo conjunxisset; loquuntur ambo ex navibus cum M. Acilio et Statio Murco legatis, quorum alter oppidi muris alter præsidiis terrestribus præerat; "velle se de maximis rebus cum Cæsare loqui, si sibi ejus facultas detur." Huic addunt pauca rei confirmandæ caussâ, ut de compositione acturi viderentur. Interim postulant ut sint induciæ; atque ab iis impetrant. Magnum enim, quod afferebant, videbatur; et Cæsarem id summe sciebant cupere: et profectum aliquid Bibuli mandatis existimabatur.

XVI. Cæsar eo tempore cum legione una profectus ad recipiendas ulteriores civitates, et rem frumentariam expediendam, quâ angustè utebatur, erat ad <sup>1</sup>Buthrotum, oppositum Corcyræ. Ibi ab Acilio certior et Murco per litteras factus de postulatis Libonis et Bibuli, legionem relinquit; ipse Oricum revertitur. Eò quum venisset, evocantur illi ad colloquium. Prodit Libo, atque excusat Bibulum quòd "is iracundia summa erat, inimicitiasque habebat etiam privatas cum Cæsare ex ædilitate et præturâ conceptas: ob eam rem colloquium vitâsse, ne res maximæ spei maximæque utilitatis ejus iracundia impedirentur. Pompeii summam esse ac fuisse semper voluntatem, ut componeretur, atque ab armis discederetur; sed potestatem se ejus rei nullam habere, propterea quòd de concilii sententia summam belli rerumque omnium Pompeio permiserint: sed postulatis Cæsaris cognitis, missuros ad Pompeium atque illum reliqua per se acturum, hortantibus ipsis; interea manerent induciæ, dum ab illo rediri posset; neve alter alteri nosceret." Huc addit pauca de caussa, et de copiis auxiliisque suis.

XVII. Quibus rebus neque tum respondendum Cæsar existimavit; neque nunc, ut memoriæ prodatur, satis caussæ putamus. Postulabat Cæsar, ut "legatos sibi ad Pompeium sine periculo mittere liceret; idque ipsi fore reciperent, aut acceptos per se ad eum perducerent. Quod ad inducias pertineret; sic belli rationem esse divisam, ut illi classe naves auxiliaque sua impedirent; ipse ut aquâ terrâque eos prohiberet: et, si hoc sibi remitti vellent, remitterent ipsi de maritimis custodiis; sin illud tenerent, se quoque id retenturum: nihilominus tamen agi posse de compositione, ut hæc non remitterentur; neque hanc rem esse impedimenti loco." Illi neque legatos Cæsaris recipere, neque periculum præstare eorum, sed totam rem ad Pompeium rejicere: unum instare de induciis, vehementissimèque contendere. Quos ubi Cæsar intellexit,

præsentis periculi atque inopiæ vitandæ caussâ omnem orationem instituisse, neque ullam spem, aut conditionem pacis afferre: ad reli-

quam cogitationem belli sese recepit.

XVIII. Bibulus multos dies terrâ prohibitus, et graviore morbo ex frigore ac labore implicitus, quum neque curari posset, neque susceptum officium deserere vellet, vim morbi sustinere non potuit. Eo mortuo, ad neminem unum summa imperii redit; sed separatim suam quisque classem ad arbitrium suum administrabat. Vibullius, sedato tumultu, quem repentinus adventus Cæsaris concitaverat, ubi primum rursus adhibito Libone, et L. Lucceio, et Theophane, quibuscum communicare de maximis rebus Pompeius consueverat, de mandatis Cæsaris agere instituit; eum, ingressum in sermonem, Pompeius interpellavit, et loqui plura prohibuit. "Quid mihi," inquit, "aut vitâ aut civitate opus est, quam beneficio Cæsaris habere videbor? Cujus rei opinio tolli non poterit, quum in Italiam, ex quâ profectus sum reductus existimabor, bello perfecto." Ab iis Cæsar hæc dicta cognovit, qui sermoni interfuerunt. Conatus tamen nihilo minus est

aliis rationibus per colloquia de pace agere.

XIX. Inter bina castra Pompeii atque Cæsaris unum flumen tantùm intererat Apsus: crebraque inter se colloquia milites habebant: neque ullum interim telum, per pactiones colloquentium transjiciebatur. Mittit P. Vatinium legatum ad ripam ipsam fluminis, qui ea, quæ maximè ad pacem pertinere viderentur, ageret: et crebrò magna voce pronunciaret, "Liceretne civibus ad cives de pace legatos mittere? quod etiam 1 fugitivis ab saltu Pyrenæo, prædonibusque licuisset:. præsertim ut id agerent, ne cives cum civibus armis decertarent." Multa suppliciter locutus, ut de suâ atque omnium salute debebat, silentioque ab utrisque militibus auditus, responsum est ab alterâ parte, "A. Varronem profiteri se alterà die ad colloquium venturum; atque unà etiam utrinque admodum tutò legati venire, et quæ vellent, exponere possent;" certumque ei rei tempus constituitur. Quò quum esset postero die ventum, magna utrinque multitudo convenit; magnaque erat ejus rei exspectatio, atque omnium intenti animi ad pacem esse videbantur. Quâ ex frequentia T. Labienus prodiit: summissa oratione loqui de pace, atque altercari cum Vatinio incipit. Quorum mediam orationem interrumpunt undique subitò tela immissa; quæ ille, obtectus armis militum, vitavit. Vulnerantur tamen complures: in his Cornelius Balbus, M. Plotius, L. Tiburtius centuriones, militesque nonnulli. Tum Labienus, "Desinite ergo de compositione lo qui: nam nobis, nisi Cæsaris capite relato, pax esse nulla potest."

<sup>1</sup> Fugitivis ab sultu Pyrenæo, &c.] Alto travellers, and convoys, crossing the lusion is here made to the people, called Pyrenean mountains.

Convenæ. They were a great annoyance

XX. Iisdem temporibus Romæ, M. Cælius Rufus prætor, caussâ debitorum suscepta initio magistratus tribunal suum juxta C. Trebonii prætoris urbani sellam collocavit: et, si quis appellasset de æstimatione, et de solutionibus que per arbitrum fierent, ut Cesar presens constituerat, fore auxilio pollicebatur. Sed fiebat æquitate decreti, et humanitate Trebonii, qui his temporibus clementer et moderate jus dicendum existimabat; ut reperiri non posset, à quibus initium appellandi nasceretur. Nam fortasse inopiam excusare, et calamitatem aut propriam suam, aut temporum queri et difficultates auctionandi proponere, etiam mediocris est animi: integras verò tenere possessiones, qui se debere fateantur, cujus animi, aut cujus impudentiæ est? Itaque, qui hoc postularet, reperiebatur nemo. Atque ipsis, ad quorum commodum pertinebat, durior inventus est Cælius. Et ab hôc profectus initio, ne frustra ingressus turpem caussam videretur, legem promulgavit, 1 ut sexies seni dies sine usuris creditæ pecuniæ solvantur.

XXI. Quum resisteret Servilius consul, reliquique magistratus; et minus opinione suâ efficeret: ad hominum excitanda studia, sublatâ priore lege, duas promulgavit; unam, quâ mercedes habitationum annuas conductoribus donavit; alteram tabularum novarum: impetuque multitudinis in C. Trebonium facto, et nonnullis vulneratis, eum de tribunali deturbavit: de quibus rebus Servilius consul ad senatum retulit: senatusque Cœlium ab republica removendum censuit. Hôc decreto eum consul senatu prohibuit, et concionari conantem de 2 rostris deduxit. Ille ignominia et dolore permotus palam se proficisci ad Cæsarem simulavit, clam nuciis ad Milonem missis, qui Clodio interfecto, eo nomine erat damnatus; atque, eo in Italiam evocato, quòd magnis muneribus datis, gladiatoriæ familiæ reliquias habebat, sibi conjunxit, atque eum in <sup>3</sup> Turinum ad sollicitandos pastores præmisit. Ipse quum 4 Casilinum veniret, unoque tempore signa ejus militaria atque arma Capuæ essent comprehensa, familia <sup>5</sup> Neapoli visa, atque proditio oppidi appareret; patefactis consiliis, exclusus Capuâ, et periculum veritus, quòd conventus arma ceperat, atque eum hostis loco habendum existimabat, consilio destitit, atque eo itinere sese avertit.

XXII. Interim Milo, dimissis circum municipia litteris, "ea quæ faceret, jussu atque imperio facere Pompeii, quæ mandata ad se per Bibulum delata essent:" quos ex ære alieno laborare arbitrabatur, sollicitabat. Apud quos quum proficere nihil posset, quibusdam solutis 6 er-

#### NOTES.

1 Ut sexies seni dies, &c.] This passage appears to have been very much corruptbecause adorned with the beaks of ships taken from the Antiates.

3 Turinum.] A district in Italy. 4 Casilinum.] Now called Castelluzzo. 4 Casilinum.] Now called Castelluzzo. 5 Neapoli.] The present city of Naples. 6 Ergastulis.] These were places of

<sup>2</sup> Rostris.] This was the name given to the pulpit, in which orators stood to harangue the people. It was cafled Rostra,

gastulis, 'Cosam in agro Turino oppugnare cœpit. Eò quum à Q. Pedio prætore cum legione \*\*lapide ictus esset ex muro, periit: et Cœlius profectus, ut dictitabat, ad Cæsarem, pervenit Thurios; ubi quum quosdam ejus municipii sollicitaret, equitibusque Cæsaris Gallis atque Hispanis, qui eò præsidii caussâ missi erant, pecuniam polliceretur, ab iis est interfectus. Itaque magnarum initia rerum, quæ occupatione magistratuum et temporum sollicitam Italiam habebant, celerem et facilem exitum habuerunt.

XXIII. Libo profectus ab Orico cum classe, cui præerat, navium L, Brundisium venit, insulamque, quæ contra Brundisinum portum est, occupavit; quòd præstare unum locum arbitrabatur, quà necessarius nostris erat egressus, quam omnium littora ac portus custodiâ clausos teneri. Hic repentino adventu naves onerarias quasdam nactus incendit; et unam frumento onustam abduxit: magnumque nostris terrorem injecit, et noctu militibus et sagittariis in terram expositis, præsidium equitum dejecit; et adeò loci opportunitate profecit, ut ad Pompeium litteras mitteret, "naves reliquas, si vellet, subduci et re-

fici juberet; suâ classe auxilia sese Cæsaris prohibiturum."

XXIV. Erat eo tempore Antonius Brundisii: qui virtuti militum confisus, scaphas navium magnarum circiter 1x cratibus pluteisque contexit; eòque milites delectos imposuit; atque eas in littore pluribus locis separatim disposuit; navesque triremes 11, quas Brundisii faciendas curaverat, per caussam exercendorum remigium ad fauces portûs prodire jussit. Has quum audaciùs progressas Libo vidisset, sperans intercipi posse, quadriremes v ad eas misit. Quæ quum navibus nostris appropinquâssent, nostri veterani in portum refugerunt: illi studio incitati incautiùs sequebantur. Jam ex omnibus partibus subitò Antonianæ scaphæ, signo dato, se in hostes incitaverunt; primoque impetu unam ex his quadriremem, cum remigibus defensoribusque suis, ceperunt; reliquas turpiter fugere coëgerunt. Ad hoc detrimentum accessit, ut equitibus per oram maritimam ab Antonio dispositis aquari prohiberentur. Quâ necessitate et ignominiâ permotus Libo, discessit à Brundisio, obsessionemque nostrorum omisit.

XXV. Multi jam menses transierant; et hiems jam præcipitaverat, neque Brundisio naves legionesque ad Cæsarem venibant; ac nonnul-læ ejus rei prætermissæ occasiones Cæsari videbantur; quòd certè sæpe flaverant venti, quibus necessariò committendum existimabat. Quantoque ejus amplius processerat temporis, tanto erant alacriores ad custodias, qui classibus præerant; majoremque fiduciam prohibendi habebant; et crebris Pompeii litteris castigabantur, quoniam primò venientem Cæsarem non prohibuissent, ut reliquos ejus exercitus im-

pedirent:" duriusque quotidiè tempus ad transportandum lenioribus ventis exspectabant. Quibus rebus permotus Cæsar, Brundisium ad suos severiùs scripsit, ut nacti idoneum ventum, ne occasionem navigandi, dimitterent, 'si vel ad littora Apollinatium cursum dirigerent; quòd eò naves ejicere possent. Hæc à custodiis classium loca maximè vacabant; quod se longiùs protubus committere non auderent.

XXVI. Illi adhibità audacia et virtute, administrantibus M. Antonio et Fufio Kaleno, multum ipsis militibus hortantibus, neque ullum periculum pro salute Cæsaris recusantibus, nacti 2 Austrum, naves solvunt, atque altera die Apolloniam Dyrrhachiumque prætervehuntur: qui cum essent ex continenti visi, Q. Coponius, qui Dyrrhachii classi Rhodiæ præerat, naves ex portu educit; et quum jam nostri remissiore vento appropinguâssent, idem auster increbuit, nostrisque præsidio fuit. Neque verò ille ob eam caussam conatu desistebat, sed labore et perseverantia nautarum se vim tempestatis superare posse sperabat; prætervectosque Dyrrhachium magna vi venti nihilo secius sequebatur. Nostri usi fortunæ beneficio, tamen impetum classis timebant, si fortè ventus remisisset. Nacti portum, qui appellatur <sup>3</sup> Nymphæum, ultra <sup>4</sup> Lissum millia passuum 111, eò naves introduxerunt: (qui portus ab <sup>5</sup> Africo tegebatur, ab Austro non erat tutus:) leviùsque tempestatis quam classis periculum æstimaverunt. Quò simul atque intus est itum, incredibili felicitate Auster, qui per biduum flaverat, in Africum se vertit.

XXVII. Hic subitam commutationem fortunæ videre licuit. <sup>6</sup> Qui modò sibi timuerant, hos tutissimus portus recipiebat: qui nostris navibus periculum intulerant, de suo timere cogebantur. Itaque tempore commutato tempestas et nostros texit, et naves Rhodias afflixit, ut ita ad unam constratæ omnes, numero xvi, eliderentur et naufragio interirent: et ex magno remigum propugnatorumque numero pars ad scopulos allisa interficeretur, pars a nostris distrahere-

tur: quos omnes conservatos Cæsar domum remisit.

XXVIII. Nostræ naves II tardiùs cursu confecto in noctem conjectæ, quum ignorarent quem locum reliquæ cepissent, contra Lissum in anchoris constiterunt. Has scaphis minoribusque navigiis compluribus summissis, Octacilius Crassus, qui Lissi præerat, expugnare parabat: simul de deditione eorum agebat, et incolumitatem deditis pollicebatur. Harum altera navis ducentos viginti ex legione tironum

#### NOTES.

1 Si vel ad littora Apollinatium eursum dirigerent.] Some read, Si vel ad littora Apolloniatium cursum dirigere, atque eò. 2 Austrum.] The south wind. 4 Lissum.] Now called Alessio. It is situated in the Turkish Dalmatia.

5 Africo.] The wind blowing from

<sup>3</sup> Nymphæum.] A promontory in Macedonia.

<sup>6</sup> Qui.] Namely, Casar's men.

sustulerat; altera ex veteranâ paullò minùs ducentis [se compleverat.] Hîc cognosci licuit quantum esset hominibus præsidii in animi firmitudine. Tirones enim multitudine navium perterriti, et salo nauseâque confecti, jurejurando accepto, nihil iis nocituros hostes, se Otacilio dediderunt: qui omnes ad eum perducti, contra religionem jurisjurandi, in ejus conspectu crudelissimè interficiuntur. At veteranæ legiones milites, item conflictati et tempestatis et sentinæ vitiis, non ex pristinâ virtute remittendum aliquid putaverunt; sed tractandis conditionibus, et simulatione deditionis extracto primo noctis tempore, gubernatorem in terram navem ejicere cogunt; ipsi idoneum locum nacti reliquam noctis partem ibi confecerunt, et luce primâ missis ad eos ab Otacilio equitibus, qui eam partem oræ maritimæ asservabant, circiter cp, quique eos armati ex præsidio secuti sunt, se defenderunt; et nonnullis eorum interfectis incolumes ad nostros aese receperunt.

XXIX. Quo facto, conventus civium Romanorum qui Lissum obtinebat, quod oppidum iis antea Cæsare attribuerat muniendumque curaverat, Antonium recepit, omnibusque rebus juvit. Octacilius sibi timens, oppido fugit, et ad Pompeium pervenit. ¹Ex omnibus copiis Antonius, quarum erat summa veteranorum 111 legionum, uniusque ²tironum, et equitum DCCC, plerasque naves in Italiam remittit, ad reliquos milites equitesque transportandos: pontones, quod est genus navium Gallicarum, Lissi reliquit; hôc consilio, ut, si fortè Pompeius vacuam existimans Italiam, eò transjecisset exercitum, quæ opinio erat edita in vulgus, aliquam Cæsar ad insequendùm facultatem haberat: nunciosque ad eum celeriter mittit, quibus regionibus exerci-

tum exposuisset, et quid militum transvexisset.

XXX. Hæc eodem ferè tempore Cæsare atque Pompeius cognuscunt. Nam prætervectas Apolloniam Dyrrhachiumque naves viderant; ipsi iter secundum eas terrâ direxerant: sed quò essent eæ delatæ, primis diebus ignorabant: cognitâque re, diversa sibi ambo consilia capiunt: Cæsar, ut quamprimum secum Antonio conjungeret; Pompeius, ut venientibus in itinere se opponeret, et, si imprudentes ex insidiis adoriri posset. Eodemque die uterque eorum ex 3 castris stativis à flumine Apso exercitum educunt: Pompeius clam et noctu, Cæsar palam atque interdiu. Sed Cæsari circuitu majore iter erat, longius, adverso flumine, ut vado transire posset. Pompeius, quia expedito itinere flumen ei transeundum non erat, magnis itineribus ad Antonium contendit; atque, ubi eum appropinquare cognovit, idoneum locum nactus, ibi copias collocavit: suosque omnes castris continuit, ignesque fieri prohibuit: quò occultior esset ejus adventus. Hæc ad Antonium

<sup>1</sup> Ex omnibus copiis Antonius.] Expositis copiis, Antonius, as some read, is more accurate, though not so well authorized.

<sup>2</sup> Tironum.] Of recruits.

<sup>3</sup> Castris stativis.] A camp occupied by the army for some time.

statim per Græcos deferuntur. Ille, missis ad Cæsarem nunciis, unum diem sese castris tenuit. Altero die ad eum pervenit Cæsar. Cujus adventu cognito, Pompeius, ne duobus circumcluderetur exercitibus, ex eo loco discedit; omnibusque copiis ad <sup>1</sup> Asparagium Dyrrhachino-

rum pervenit, atque ibi idoneo loco castra ponit.

XXXI. His temporibus <sup>2</sup> Scipio, detrimentis quibusdam circa montem <sup>3</sup> Amanum acceptis, sese Imperatorem appellaverat. Quo facto civitatibus tyrannisque magnas imperaverat pecunias: item à publicanis suæ provinciæ debitam biennii pecuniam exegerat, et ab eisdem insequentis anni mutuam præceperat; equitesque toti provinciæ in peraverat. Quibus coactis, finitimis hostibus 4 Parthis post se relictis, qui paullo antè M. Crassum imperatorem interfecerant, et M. Bibulum in obsidione habuerant, legiones equitesque ex Syriâ deduxerat: summâque in sollicitudine ac timore Parthici belli in provinciam quum venisset, ac nonnullæ militum voces audirentur, "sese, contra hostem si ducerentur, ituros; contra civem et consulem arma non laturos;" deductis <sup>5</sup> Pergamum atque in locupletissimas urbes in hiberna legionibus, maximas largitiones fecit; et confirmandorum militum caussâ, diripiendas iis civitates dedit.

XXXII. Interim acerbissimè imperatæ pecuniæ tota provincia exigebantur. Multa præterea generatim ad avaritiam excogitabantur. In capita singula servorum ac liberorum, tributum imponebatur. 6 Columnaria, ostiaria, frumentum, milites, remiges, arma, tormenta, vecturæ imperabantur. Cujus modò rei nomen reperiri poterat, hoc satìs esse ad cogendas pecunias videbatur. Non solùm urbibus, sed penè vicis, castellisque singulis cum imperio præficiebantur. Qui horum quid acerbissime crudelissimeque feceret, is et vir et civis optimus habebatur. Erat plena lictorum et imperiorum provincia, differta præfectis atque exactoribus: qui, præter imperatas pecunias, suo etiam privato compendio serviebant. Dictitabant enim, se, domo patriâque expulsos, omnibus necessariis egere rebus, ut honestâ præscriptione rem turpissimam tegerent. Accedebant ad hæc gravissimæ usuræ, quod in bello plerumque accidere consuevit, universis imperatis pecuniis; quibus in rebus, prolationem diei donationem esse dicebant. Itaque æs alienum provinciæ, eo biennio, multiplicatum, sst. Nec minus ob eam caussam civibus Romanis ejus provinciæ, sed in singulos conventus, singulasque civitates certæ pecuniæ, imperabantur: mutuasque illas ex S. C. exigi dictitabant; publicanis uti in

<sup>1</sup> Asparagiam.] Not known.2 Scipio.] He was governor of Syria.3 Amanum.] A mountain of Syria, now called Scanderona.

<sup>4</sup> Parthis. The country these people inhabited, is now called Persia.

<sup>5</sup> Pergamum.] Now called Pergamo: It is situated in Natolia.

<sup>6</sup> Columnaria, ostiaria.] These were taxes exacted for each column and door belonging to a house.

sorte fecerant, insequentis anni vectigal promutuum. Præterea 1 Ephesi à fano Dianæ depositas antiquitus pecunias Scipio tolli jubebat,

cæterasque ejus Deæ statuas.

XXXIII. Quum in fanum ventum esset, adhibitis compluribus senatorii ordinis, quos advocaverat Scipio, litteræ ei redduntur à Pompeio, "mare transîsse cum legionibus Cæsarem; properaret ad se cum exercitu venire, omniaque posthaberet." His litteris acceptis, quos advocaverat, dimittit ipse iter in Macedoniam parare incipit; paucisque pòst diebus est profectus. Hæc res Ephesiæ pecuniæ salutem attulit.

XXXIV. Cæsar Antonii exercitu conjuncto, deducta Orico legione, quam tuendæ oræ maritimæ caussâ posuerat: tentendas sibi provincias, longiùsque procedendum existimabat: et quum ad eum legati venissent ex Thessalia, Ætoliaque, qui præsidio misso pollicerentur earum gentium civitates imperata facturas, L. Cassium Longinum cum legione Tironum, quæ appellabatur xxvII, atque equitibus cc in Thessaliam, C. Clavisium Sabinum cum cohortibus v, paucisque equitibus in Ætoliam misit. Maximè eos, quòd erant propinquæ regiones, de re frumentariâ, ut providerent, hortatus est. Cn. Domitium Calvinum cum legionibus duabus, x1, et x11, et equitibus p in Macedoniam proficisci 2 jubet; cujus provinciæ ab ea parte, quæ Libera appellabatur, Menedemus princeps earum regionum, missus legatus, omnium suorum excellens studium profitebatur.

XXXV. Ex his Calvisius, primo adventu summâ omnium Ætolorum receptus voluntate, præsidiis adversariorum 3 Calydone et 4 Naupacto rejectis, omni Ætolia potitus est. Cassius in Thessaliam cum legione pervenit. Hic quum essent factiones duæ, varià voluntate civitatum utebatur. Egesaretus veteris homo potentiæ, Pompeianis rebus studebat. Petreius, summæ nobilitatis adolescens, suis ac suorum opibus

Cæsarem enixè juvabat.

XXXVI. Eodemque tempore Domitius in Macedoniam venit, et, quum ad eum frequentes civitatum legationes convenire cœpissent, nunciatum est adesse Scipionem cum legionibus, magna et opinione, et famâ omnium. Nam plerumque in novitate fama antecedit. Hic, nullo in loco Macedoniæ moratus, magno impetu contendit ad Domitium; et, quum ab eo millia passuum xx abfuisset, subitò se ad Cassium Longinum in Thessaliam convertit. Hoc adeò celeriter fecit, ut simul adesse et venire nunciaretur. Et, quo iter expeditius

#### NOTES.

better with the context.

4 Naupacto.] Now called Lepanto. 5 Rejectis.] In many editions, deject's:

and in some, relictis.

<sup>1</sup> Ephesi.] A city of Asia, much renowned for its temple of Diana.
2 Jubet.] Some read jussit, which agrees

<sup>3</sup> Calydone.] Now called Ayton. It is situated in Turkey in Europe.

faceret, M. Favonium ad flumen Haliacmonem, quod Macedoniam à Thessaliâ dividit, cum cohortibus viii præsidio impedimentis legionum, reliquit, castellumque ibi muniri jussit. Eodem tempore equitatus regis Coti ad castra Cassii advolavit, qui circum Thessaliam esse consueverat. Tum timore perterritus Cassius, cognito Scipionis adventu, visisque equitibus, quos Scipionis esse arbitrabatur, ad montes se convertit, qui Thessaliam cingunt; atque ex his locis 'Ambraciam versùs iter facere cæpit. At Scipionem, properantem sequi, litteræ sunt consecutæ à M. Favonio, "Domitium cum legionibus adesse, nec se præsidium, ubi constitutus esset, sine auxilio Scipionis tenere posse." Quibus litteris acceptis, consilium Scipio interque commutat; Cassium sequi desistit; Favonio auxilium ferre contendit. Itaque die ac nocte continuato itinere ad eum pervenit, tam opportuno tempore, ut simul Domitiani exercitûs pulvis cerneretur, et primi antecursores Scipionis viderentur. Ita Cassio industria Do-

mitii, Favonio Scipionis celeritas salutem attulit.

XXXVII. Scipio in castris stativis biduum moratus ad flumen, quod inter eum et Domitii castra fluebat, Haliacomen, tertio die, primâ luce, exercitum vado transducit; et castris, positis postero die manè copias ante frontem castrorum instruit. Domitius tum quoque sibi dubitandum non putavit, quin productis legionibus prælio decertaret. Sed quum esset inter bina castra campus circiter millium passuum vi, castris Scipionis aciem suam subjecit. Ille à vallo non discedere perseveravit. Attamen ægrè retentis Domitianis militibus, est factum, ne prælio contenderetur; et maximè, quod rivus difficilibus ripis castris Scipionis subjectus, progressus nostrorum impediebat. Quorum studium alacritatemque pugnandi quum cognovisset Scipio, suspicatus fore, ut postero die aut invitus dimicare cogeretur, aut magna cum infamia castris se continere, qui magna expectatione venisset, temerè progressus, turpem habuit exitum; et noctu, ne conclamatis quidem vasis, flumen transit, atque in eandem partem, ex quâ venerat, rediit; ibique propè flumen, edito natura loco castra posuit. Paucis diebus interpositis, noctu insidias equitum collocavit: quo in loco superioribus ferè diebus nostri pabulari consueverant. Et quum quotidiana consuetudine Q. Varus præfectus equitum Domitii venisset; subitò illi ex insidiis consurrexerunt. Sed nostri fortiter eorum impetum tulerunt, celeriterque ad suos quisque ordines rediit, atque ultro universi in hostes impetum fecerunt. Ex his circiter LXXX interfectis, reliquis in fugam conjectis, nostri, duobus amissis, in castra se receperunt.

XXXVIII. His rebus gestis, Domitius sperans Scipionem ad pugnam elici posse, simulavit sese, angūstiis rei frumentariæ adductum, castra movere; vasisque militari more conclamatis, progressus millia passuum III, loco idoneo et occulto omnem exercitum equitatumque collocavit. Scipio, ad sequendum paratus equitatum magnamque partem levis armaturæ ad explorandum iter Domitii et cognoscendum præmisit. Qui quum essent progressi, primæque turmæ insidias intravissent, ex fremitu equorum illata suspicione, ad suos se recipere cæperunt: quique hos sequebantur, celerem eorum receptum conspicati restiterunt. 'Nostri cognitis insidiis, ne frustra reliquos exspectarent, duas nacti hostium turmas exceperunt. In his fuit M. Opimius præfectus equitum. Reliquos omnes earum turmarum aut intefecerunt, aut captos ad Domitium deduxerunt.

XXXIX. Deductis oræ maritimæ præsidiis Cæsar, ut supra demonstratum est, III cohortes Orici, oppidi tuendi caussâ, reliquit iisque custodiam navium longarum transdidit, quas ex Italiâ transduxerat. Huic officio oppidoque præerat Acilius legatus. Is naves nostras in interiorem partem post oppidum reduxit, et ad terram deligavit, faucibusque portûs navem onerariam submersam objecit, et huic alteram conjunxit, super quâ turrim effectam ad ipsum introitum portûs opposuit, et militibus complevit, tuendamque ad omnes repentinos

casus transdidit

XL. Quibus cognitis rebus Cn. Pompeius filius, qui classi Ægyptiæ præerat, ad Oricum venit; submersamque navim remulco, multisque contendens funibus, abduxit: atque alteram navem, quæ erat ad custodiam ab Acilio posita, pluribus aggressus navibus, in quibus ad libram fecerat turres, ut ex superiori pugnans loco, integrosque semper defatigatis submittens, et reliquis partibus simul ex terra scalis, et classe mænia oppidi tentans, ut adversariorum manus diduceret, labore et multitudine telorum nostros vicit: dejectisque defensoribus, qui omnes scaphis excepti refugerunt, etiam navem expugnavit: eodemque tempore ex altera parte molem tenuit naturalem objectam, quæ penè insulam contra oppidum effecerat: IV biremes, subjectis 2 scutulis, impulsas vectibus in interiorem partem transduxit. Ita ex utrâque parte naves longas aggressus, quæ erant deligatæ ad terram, atque inanes, IV ex his abduxit, reliquas incendit. Hoc confecto negotio, D. Lælium ab Asiatica classe abductum reliquit, qui commeatus Bullide atque Amantia importari in oppidum prohibebat; ipse Lissum profectus naves onerarias xxx, à M. Antonio relictas, intra portum egressus, omnes incendit. Lissum expugnare conatus, defendentibus civibus Romanis, qui ejus erant, conventûs, militibusque quos præsidii caussa miserat Cæsar triduum moratus, paucis in oppugnatione amissis, re infectà inde discessit.

<sup>1</sup> Nostri cognitis insidiis.] Nostri cognitis hostium insidiis, as Scaliger reads, by no means agrees with the context.

<sup>2</sup> Scutukis.] Rollers placed under a heavy body, and forced forward by means of Ievers, were so called.

XLI. Cæsar, postquam Pompeium ad Asparagium esse cognovit, eodem cum exercitu profectus; et expugnato in itinere oppido Parthinorum in quo Pompeius præsidium habebat, 111 die in Macedoniam ad Pompeium pervenit, juxtaque eum castra posuit; et postridie, eductis omnibus copiis, acie instructâ, decernendi potestatem Pompeio fecit. Ubi eum suis locis se tenere animadvertit; reducto in castra exercitu, aliud sibi consilium capiendum existimavit. Itaque postero die omnibus copiis magno circuitu, difficili angustoque itinere, Dyrrhachium profectus est, sperans Pompeium aut Dyrrhachium compelli, aut ab eo intercludi posse, quòd omnem commeatum, totiusque belli apparatum is eò contulisset; ut accidit. Pompeius enim primò ignorans ejus consilium, quòd diverso ab ea regione itinere profectum videbat, angustiis rei frumentariæ compulsum discessisse existimabat. Postea, per exploratores, certior factus; postero die castra movit: breviore itinere se occurrere ei posse sperans. Quod fore conspicatus Cæsar, militesque adhortatus ut æquo animo laborem ferrent, parva parte noctis itinere intermisso manè Dyrrhachium venit, quum primum agmen Pompeii procul cerneretur; atque ibi castra posuit.

XLII. Pompeius interclusus Dyrrhachio, ubi propositum tenere non potuit, secundo usus consilio, edito loco, qui appellatur Petra, aditumque habet navibus mediocrem, atque eas à quibusdam protegit ventis, castra communit. Eò partem navium longarum convenire, frumentum commeatumque ab Asiâ, atque omnibus regionibus quas tenebat, comportari imperat. Cæsar longiùs bellum ductum iri existimans, et de Italicis commeatibus desperans, quòd tanta diligentia omnia littora à Pompeianis tenebantur, classesque ipsius, quas hieme in Sicilia, Gallia, Italiâ, fecerat, morabantur, in Epirum rei frumentariæ caussâ, L. Canuleium legatum misit; quodque hæ regiones aberant longiùs, locis certis horrea constituit; vecturasque frumenti finitimis civitatibus descripsit. Item Lisso Parthinisque, et omnibus castellis, quod esset frumenti, conquiri jussit. Id erat perexiguum, quum ipsius agri naturâ, quòd sunt loca aspera et montuosa, ac plerumque utuntur frumento importato; tum quòd Pompeius hæc providerat, et superioribus diebus prædæ loco Parthinos habuerat, frumentumque omne conquisitum, spolia-

XLIII. Quibus rebus cognitis, Cæsar consilium capit ex loci naturâ. Erant enim circum castra Pompeii permulti editi atque asperi colles. Hos primum præsidiis tenuit; castellaque ibi communit. Inde ut loci cujusque natura ferebat, ex castello in castellum perductâ munitione, circumvallare Pompeium instituit; hæc spectans, quòd angustâ re frumentariâ utebatur; quòdque Pompeius multitudine equitum valebat, quo minore periculo undique frumentum commeatumque exercitui supportare posset: simul, ut pabulatione Pompeium prohiberet, equitatumque ejus ad rem gerendam inutilem efficeret: tertiò ut auctoritatem, quâ ille maximè apud exteras, nationes niti videbatur, minueret; quum fama per orbem terrarum percrebuisset,

illum à Cæsare obsideri, neque audere prælio dimicare.

tis effossisque eorum domibus, per equites comportaverat.

XLIV. Pompeius neque à mari Dyrrhachioque discedere volebat; quòd omnem apparatum belli, tela, arma, tormenta ibi collocaverat, frumentumque exercitui navibus supportabat; neque munitiones Cæsaris prohibere poterat, nisi prœlio decertare vellet; quod eo tempore statuerat non esse faciendum. Relinquebatur, ut extremam rationem belli sequens, quamplurimos colles occuparet, et quam latissimas regiones præsidiis teneret, Cæsarisque copias, quam maxime posset, distineret. Idque accidit. Castellis enim xxIV effectis, xV millia passuum circuitu amplexus, hôc spatio pabulabatur; multaque erant inter eum locum 1 manu sata, quibus interim jumenta pasceret. Atque ut nostri qui perpetuas munitiones habebant, perductas ex castellis in proxima castella, ne quo loco erumperent Pompeiani, et nostros post tergum adorirentur, timebant: ita illi interiore spatio perpetuas munitiones efficiebant; ne quo loco nostri intrare, atque ipsos à tergo circumvenire possent. Sed illi operibus vincebant; quòd et numero militium præstabant, et in interiore spatio minorem circuitum habebant. Quæ quum erant loca Cæsari capienda etsi prohibere Pompeius totis copiis et dimicare non constituerat: tamen suis locis sagittarios funditoresque mittebat, quorum magnum habebat numerum; multique ex nostris vulnerabantur; magnusque incesserat timor sagittarum; atque omnes ferè milites aut ex 2 coactis, aut ex centonibus, aut ex coriis tunicas aut tegmenta fecerant, quibus tela vitarent.

XLV. In occupandis præsidiis magna vi uterque utebatur. Cæsar, ut quam angustissime Pompeium contineret; Pompeius, ut quamplurimos colles quam maximo circuitu occuparet. Crebraque ob eam caussam prælia fiebant. In his quum legio Cæsaris ix præsidium quoddam occupavisset, et munire cœpisset; huic loco propinquum et contrarium collem Pompeius occupavit, nostrosque, opere prohibere cœpit et quum unâ ex parte propè æquum aditum haberet, primum sagittariis funditoribusque circumjectis, postea levis armaturæ magna multitudine missa tormentisque prolatis, munitiones impediebat. Neque erat facile nostris uno tempore propugnare et munire. Cæsar quum suos ex omnibus partibus vulnerari videret, recipere se statuit, et loco excedere. Erat per declive receptus: illi autem hôc acriùs instabant, neque regredi nostros patiebantur, quòd timore adducti locum reliquere videbantur. Dicitur eo tempore glorians apud suos Pompeius dixisse: "Non recursare se, quin nullius usûs Imperator existimaretur, si sine maximo detrimento legiones Cæsaris sese re-

cepissent indè, quò temerè essent progressæ."

XLVI. Cæsar receptui suorum timens, crates ad extremum tumulum contra hostem proferri, et adversas locari; intra has mediocri latitudine fossam, tectis militibus, obduci jussit, locumque in omnes partes quàm maximè impediri. Ipse idoneis locis funditiores instruxit, ut præsidio nostris se recipientibus essent. His rebus completis, legiones reduci jussit. Pompeiani hôc insolentiùs atque audaciùs nostros premere et instare cæperunt; cratesque pro munitione objectas propulerunt, ut fossas transcenderent. Quod quum animadvertisset Cæsar, veritus ne non reducti, sed rejecti viderentur, majusque detrimentum caperetur, à medio ferè spatio suos per Antonium, qui ei legationi præerat, cohortatus, tubâ signum dari, atque in hostes impetum fieri jussit. Milites legionis 1x subitò constipati pila conjecerunt; et ex inferiore loco adversùs clivum incitati cursu, præcipites Pompeianos egerunt, et terga vertere coëgerunt. Quibus ad recipiendum crates directæ, longuriique objecti, et institutæ fossæ, magno impedimento fuerunt. Nostri verò, qui satìs habebant sine detrimento discedere, compluribus interfectis v omnino suorum amissis, quietissimè se receperunt, paulloque citra eum locum, aliis comprehensis collibus,

munitiones perfecerunt.

XLVII. Erat nova et inusitata belli ratio, quum tot castellorum numero, tantoque spatio, et tantis munitionibus, et toto obsidionis genere, tum etiam reliquis rebus. Nam, quicunque alterum obsidere conati sunt, perculsos atque infirmos hostes adorti, aut prælio superatos, aut aliqua offensione permotos, continuerunt, quum ipsi numero militum equitumque præstarent. Caussa autem obsidionis hæc fere esse consuevit, ut frumento hostes prohibeantur. At contrà integras atque incolumes copias Cæsar inferiore militum numero continebat: quum illi omnium rerum copià abundarent. Quotidie enim magnus undique navium numerus conveniebat, quæ commeatum supportarent: neque ullus flare ventus poterat, quin aliquâ ex parte secundum cursum haberent. Ipse autem, consumptis omnibus longè latèque frumentis, summis erat in angustiis. Sed tamen hæc singulari patientiâ milites ferebant. Recordabantur enim, eadem se superiore anno in Hispania perpessos, labore et patientia maximum bellum confecisse. Meminerant, ad Alesiam, magnam se inopiam perpessos, multò etiam majorem ad Avaricum, maximarum, se gentium victores discessisse. Non illis hordeum quum daretur, non legumina recusabant: pecus verò, cujus rei summa erat ex Epiro copia, magno in honore habebant.

XLVIII. Est etiam genus radicis inventum ab iis, qui fuerant cum Valerio, quod appellatur Chara: quod admistum lacte multum inopiam levabat. Id ad similitudinem panis efficiebant. Ejus erat magna copia: ex hôc effectos panes, quum in colloquiis Pompeiani famem nostris objectarent, vulgò in eos jaciebant, ut spem eorum minuerent.

XLIX. Jamque frumenta maturescere incipiebant; atque ipsa spes inopiam sustentabat; quòd celeriter se habituros copiam confidebant. Crebròque voces militum in vigiliis colloquiisque audiebantur, "priùs se cortice ex arboribus victuros, quàm Pompeium è manibus dimissuros." Frequenter etiam ex perfugis cognoscebant, equos eorum vix tolerari, reliqua verò jumenta interisse: uti autem ipsos valetudine non bonà, quum angustiis loci, et odore tetro, et multitudine cadaverum, et

quotidianis laboribus; insuetos operum, tum aquæ summa inopia [affectos:] omnia enim flumina, atque omnes rivos, qui ad mare pertinebant, Cæsar aut averterat, aut magnis operibus obstruxerat. Atque, ut erant loca montuosa, et ad specus angustiæ vallium, has sublicis in terram demissis præsepserat, terramque aggesserat, ut aquam continerent. Itaque illi necessariò loca sequi demissa ac palustria, et puteos fodere cogebantur: atque hunc laborem ad quotidiana opera addebant: qui tamen fontes à quibusdam præsidiis aberant longiùs, et celeriter æstibus exarescebant. At Cæsaris exercitus optima valetudine, summaque aquæ copia utebatur; tum commeatûs omni genere præter frumentum abundabat: quibus quotidie melius succedere tempus, majoremque spem maturitate frumentorum proponi videbant.

L. In novo genere belli novæ ab utrisque bellandi rationes reperiebantur. Illi, quum animadvertissent ex ignibus, noctu cohortes nostras ad munitiones excubare, silentio adversi universas intra multitudinem sagittas conjiciebant, et se confestim ad suos recipiebant. Quibus rebus nostri, usu docti, hæc reperiebant remedia, ut alio loco ignes

facerent, alio excubarent.

## DESUNT ALIQUA.

LI. Interim certior factus P. Sylla, quem dissedens castris præfecerat Cæsar, auxilio cohorti venit cum legionibus 11: cujus adventu faeilè sunt repulsi Pompeiana. Neque verò conspectum aut impetum nostrorum tulerunt: primisque dejectis, reliqui se verterunt, et loco cesserunt. Sed insequentes nostros, ne longiús prosequerentur, Sylla revocavit. At plerique existimant, si acriùs insequi voluisset, bellum eo die potuisse finiri. Cujus consilium reprehendendum non videtur. Aliæ enim sunt legati partes atque Imperatoris. Alter [omnia] agere ad præscriptum: alter liberè ad summam rerum consulere debet. Sylla à Cæsare castris relictus, liberatis suis, hôc fuit contentus, neque prœlio decertare voluit; (1 quæ res fortasse aliquem reciperet casum;) ne imperatorias sibi partes sumpsisse videretur. Pompeianis magnam res ad receptum difficultatem afferebat: nam ex iniquo progressi loco in summo constiterant. Si per declive sese reciperent, nostros ex superiore insequentes loco verebantur. Neque multum ad solis occasum temporis supererat. Spe enim conficiendi negotii, propè in noctem rem deduxerat. Ita necessariò, atque ex tempore capto consilio, Pompeius tumulum quendam occupavit: qui tantum aberat à nostro castello, 2 ut telum tormento missum adigi non posset. Hôc consedit loco, atque eum communit, omnesque ibi copias continuit,

<sup>1</sup> Quæ res fortasse aliquem reciperet casum.] Some read, Quæ res tamen fortasse aliquem reciperet casum.

<sup>2</sup> Ut telum tormento missum adigi non posset.] In many editions; Ut telum tormentumoe missum adjici non posset.

LII. Eodem tempore duobus præterea locis pugnatum est. Nam plura castella Pompeius pariter, distinendæ manûs caussâ, tentaverat; ne ex proximis præsidiis succurri posset. Uno loco Volcatius Tullus impetum legionis sustinuit cohortibus 111, atque eam loco depulit. Altero Germani, munitiones nostras egressi, compluribus interfectis,

sese ad suos incolumes receperunt.

LIII. Ita uno die vi prœliis factis, iii ad Dyrrhachium, iii ad munitiones, quum horum omnium ratio haberetur, ad duorum millium numerum ex Pompeianis cecidisse reperiebamus, evocatos centurionesque complures. In eo fuit numero Valerius Flaccus L. filius ejus, qui prætor Asiam obtinuerat; signaque sunt vi militaria relata. Nostri non ampliùs xx omnibus sunt prœliis desiderati. Sed in castello nemo fuit omnino militum, quin vulneraretur; quatuorque ex unâ cohorte centuriones oculos amiserunt. Et quum laboris sui periculique testimonium afferre vellent, millia sagittarum circiter xxx in castellum conjecta Cæsari renumeraverunt; scuotoque ad eum relato Scævæ centurionis, inventa sunt in eo foramina ccxxx. Quem Cæsar, ut erat de se meritus, et de Republica donatum millibus ducentis [1 æris] ab octavis ordinibus ad primipilum se transducere pronunciavit. Ejus enim operâ castellum conservatum esse magnâ ex parte constabat: cohortemque postea duplici 2 stipendio, frumento, vel speciariis militaribusque donis amplissime donavit.

LIV. Pompeius, noctu magnis additis munitionibus, reliquis diebus turres exstruxit; et in altitudinem pedum xv effectis operibus, vineis eam partem castrorum obtexit; et v intermissis diebus, alteram noctem subnubilam nactus, exstructis omnibus castrorum portis, et ad impediendum objectis tertia inita vigilia, silentio exercitum eduxit,

et se in antiquas munitiones recepit.

LV. Ætolia, Acarnania, Amphilochis per Cassium Longinum et Calvisium Sabinum, ut demonstravimus, receptis; tentandam sibi Achaiam, ac paullò longiùs progrediendum, existimabat Cæsar. Itaque eò Fusium Kalenum, misit, et Q. Sabinum et Cassium cum cohortibus adjungit. Quorum cognito adventu, Rutilius Lupus, qui Achaiam missus à Pompeio obtinebat, Isthmum præmunire, instituit, ut Achaia Fusium prohiberet. Kalenus Delphos, Thebas, Orchomenum, voluntate ipsarum civitatum, recepit: nonnullas per vim expugnavit; reliquas civitates, circummissis legationibus, amicitiæ Cæsaris conciliare studebat. In his rebus ferè erat Fusius occupatus.

#### NOTES.

1. Eris.] This word is, in all probability, spurious.

3 Isthmum.] The isthmus joining the Peloponnesus to the other part of Greece.

<sup>2</sup> Stipendio.] The daily pay of a foot soldier was two oboli, or three asses; making nearly five cents of our money.

LVI. Omnibus deinceps diebus Cæsar exercitum in aciem æquum in locum produxit, si Pompeius prælio decertare vellet: ut penè castris Pompeii legiones subjiceret: tantumque à vallo ejus prima acies aberat, utì ne in eam ¹telum tormento adigi posset. Pompeius autem, ut famam et opinionem hominum teneret, sic pro castris exercitum constituebat, ut tertia acies vallum contingeret, omnisque ejus

instructus exercitus telis ex vallo adjectis protegi posset.

omnes acceptam relaturos.

LVII. Hæc quum in Achaiâ atque apud Dyrrhachium gererentur, Scipionemque in Macedoniam venisse constaret; non oblitus pristini instituti Cæsar, mittit ad eum Clodium, suum atque illus familiarem, quem ab illo iransditum initio, et commendatum in suorum necessariorum numero habere instituerat. Huic dat litteras, mandataque ad eum: quorum hæc erat summa: "Sese omnia de pace expertum, nihil adhuc arbitrari factum, vitio eorum, quos esse auctores ejus rei voluisset: quòd sua mandata perferre non opportuno tempore ad Pompeium vererentur: Scipionem eâ auctoritate esse, ut solùm liberè, quæ probâsset, exponere; sed magnâ etiam ex parte compellere, atque errantem regere posset; præesse autem suo nomine exercitui; ut, præter auctoritatem, vires quoque ad coërcendum haberet: quod si fecisset, quietem Italiæ, pacem provinciarum, salutum imperii, uni

LVIII. Hæc ad eum mandata Clodius refert; ac primis diebus, ut videbatur, libenter auditus, reliquis ad colloquium non admittitur, castigato Scipione à Favonio, ut postea confecto bello reperiebamus; infectâque, re, sese ad Cæsarem recepît. Cæsar, quò faciliùs equitatum Pompeianum Dyrrhachium contineret, et pabulatione prohiberet; aditus duos, quos esse angustos demonstravimus, magnis operibus præmunivit, castellaque his locis posuit. Pompeius, ubi nihil profici equitatu cognovit, paucis intermissis diebus, rursum eum navibus ad se intra munitiones recipit. Erat summa inopia pabuli, adeò ut foliis ex arboribus strictis, et teneris arundinum radicibus, contusis equos alerent. Frumenta enim, quæ fuerant intra munitiones sata, consumpserent; et cogebantur Corcyrà atque Acarnania, longo interjecto navigationis spatio, pabulum supportare; quoque erat ejus rei minor copia, hordeo adaugere, atque his rationibus equitatum tolerare. Sed postquam non modò hordeum pabulumque omnibus in locis, herbæque desectæ, sed etiam fructus ex arboribus deficiebat, corruptis equis macie, conandum sibi aliquid Pompeius de eruptione existimavit.

LIX. Erant apud Cæsarem, ex equitum numero Allobroges duo fratres, Roscillus et Ægus, Abducilli filii, qui principatum in civitate multis annis obtinuerat, singulari virtute homines, quorum operâ Cæsar omnibus Gallicis bellis optimâ fortissimâque erat usus. His domi ob

NOTE.

<sup>1</sup> Telum tormento adigi posset. I In some editions, Telum tormentumve adigi posset.

has caussas amplissimos magistratus mandaverat; atque eos extra ordinem in senatum legendos curaverat: agrosque in Galliâ ex hostibus captos, præmiaque rei pecuniariæ magna tribuerat: locupletesque ex egentibus effecerat. Hi propter virtutem non solùm apud Cæsarem in honore erant, sed etiam apud exercitum cari habebantur. Sed freti amicitiâ Cæsaris, et stultâ ac barbarâ arrogantiâ elati despiciebant suos, stipendiumque equitum fraudabant, et prædam omnem domum avertebant. Quibus illi rebus permoti, universi Cæsarem adierunt, palàmque de eorum injuriis sunt questi; et ad cætera addiderunt, <sup>1</sup> falsum ab his equitum numerum deferri, quorum stipendium averterent.

LX. Cæsar neque tempus illud animadversionis esse existimans; et multa virtuti eorum concedens, rem distulit totam; illos secretò castigavit, quòd quæstui equites haberent: monuitque ut ex sua amicitia omnia exspectarent, et ex præteritis suas officiis reliqua sperarent." Magnam tamen hæc res illis offensionem, et contemptionem, ad omnes attulit. Idque ita esse, quum ex aliorum objectationibus, tum etiam ex domestico judicio atque animi conscientia intelligebant, Quo pudore adducti, et fortasse se non liberari, sed aliud tempus reservari arbitrati, discedere à nobis, et novam tentare fortunam, novasque experiri amicitias constituerunt: et cum paucis collocuti clientibus suis, quibus tantum facinus committere audebant, primum conati sunt præfectum equitum C. Volusenum interficere ut postea, bello confecto, cognitum est, ut cum munere aliquo perfugisse ad Pompeium viderentur. Postquam id difficiliùs visum est, neque facultas perficiendi dabatur, quam maximas potuerunt pecunias mutuati, perinde ac suis satisfacere, et fraudata restituere vellent, multis coëmptis equis ad Pompeium transierunt cum iis quos sui consilii participes habebant.

LXI Quos Pompeius, quòd erant honesto loco nati, et instructi liberaliter, magnoque comitatu et multis jumentis venerant, virique fortes habebantur, et in honore apud Cæsarem fuerant, quodque novum et præter consuetudinem acciderat, omnia sua præsidia circumduxit, atque ostentavit. Nam ante id tempus nemo, aut miles aut eques à Cæsare ad Pompeium transierat: quum penè quotidie à Pompeio ad Cæsarem perfugerunt, vulgò verò in Epiro atque Ætoliâ conscripti milites, earumque regionum omnium, quæ à Cæsare tenebantur. Sed hi, cognitis omnibus rebus, seu quid in munitionibus perfectum non erat, seu quid a peritioribus rei militaris desiderari videbatur, temporibusque rerum, et spatiis locorum, et custodiarum variâ diligentiâ animadversâ, prout cujusque eorum, qui negotiis præerant, aut natura aut studium ferebat, hæc ad Pompeium omnia detulerunt.

LII. Quibus ille cognitis eruptionisque jam antè eapto consilio, ut demonstratum est, tegmenta galeis milites ex viminibus facere, atque ag-

<sup>1</sup> Falsum ab his equitum numerum deferri.] A false muster of horsemen was made by them.

gerem comportare jubet. His paratis rebus, magnum numerum levis armaturæ et sagittariorum, aggeremque omnem noctu in scaphas, et naves actuarias imponit; et de mediâ nocte cohortes Lx ex maximis castris præsidiisque deductas, ad eam partem munitionem ducit, quæ pertinebat ad mare, longissimèque à maximis castris Cæsaris aberant. Eòdem naves, quas demonstravimus aggere et levis armaturæ militibus completas, quasque ad Dyrrhachium naves longas habebat, mittit; et quid à quoque fieri velit, præcipit. Ad eas munitiones Cæsar Lentulum Marcellinum quæstorem, cum legione IX, positum habebat. Huic, quòd valetudine minùs commodâ utebatur, Fulvium Posthumum adjutorem summiserat.

LXIII. Erat eo loco fossa pedum xv, et vallus contra hostem in altitudinem pedum x: tantundemque ejus valli agger in latitudinem patebat. Ab eo, intermisso spatio pedum DC, alter conversus in contrariam partem erat vallus, humiliore paullò munitione. Hoc enim superioribus diebus timens Cæsar, ne navibus nostri circumvenirentur, duplicem eo loco fecerat vallum; ut, si ancipiti prælio dimicaretur, posset resisti. Sed operum magnitudo, et continens omnium dierum labor, quòd millia passuum in circuitu xv111 munitiones erat complexus, perficiendi spatium non dabat. Itaque contra mare transversum vallum, qui has duas munitiones contingeret, nondum perfecerat. Quæ res nota erat Pompeio, delata per Allobroges perfugas; magnumque nostris attulit incommodum. Nam, ut ad mare nostræ cohortes ix legionis excubuerant, accessere subitò prima luce Pompeiani exercitus novusque eorum adventus exstitit; simulque navibus circumvecti milites in anteriorem vallum tela jaciebant; fossæque aggere complebantur; et legionarii, interioris munitionis defensores, scalis admotis, tormentisque cujusque generis, telisque terrebant; magnaque multitudo sagittariorum ab utrâque parte circumfundebatur. Multum autem ab ictu lapidum, quod unum nostris erat telum, viminea tegmenta galeis imposita defendebant. Itaquo quum omnibus rebus nostri premerentur, atque ægrè resisterent: animadversum est vitium munitionis, quod supra demonstratum est: atque inter duos vallos, quà perfectum opus non erat, per mare navibus expositi in aversos nostros impetum fecerunt: atque ex utrâque munitione dejectos terga vertere coëgerunt.

LXIV. Hôc tumultu nunciato, Marcellinus cohortes subsidio nostris laborantibus summisit; quæ ex castris fugientes conspicatæ, neque illos suo adventu confirmare potuerunt, neque ipsæ hostium impetum tulerunt. Itaque quodcunque addebatur subsidio, id corruptum timore fugientium, terrorem et periculum augebat. Hominum enim multitudine receptus impediebatur. In eo prælio, quum gravi vulnere esset effectus aquilifer, et viribus deficeretur, conspicatus equites nostros; "Hanc, ego" inquit, "et vivus multos per annos magnâ diligentia defendi, et nunc moriens câdem fide Cæsari restituo. Nolite obsecro, committere, quod antè in exercitu Cæsaris non accidit, ut rei militaris dedecus admittatur; incolumemque ad cum referte." Hoc casu

M in

<sup>1</sup>Aquila conservatur, omnibus primæ cohortis centurionibus inter-

fectis, præter principem priorem.

LXV. Jamque Pompeiani, magna cæde nostrorum, castris Marcellini appropinquabant non mediocri terrore illato reliquis cohortibus: et M. Antonius, qui proximum locum tenebat præsidiorum, ea re nunciata cum cohortibus x11 descendens ex loco superiore cernebatur. Cujus adventus Pompeianos compressit, nostrosque firmavit, ut se ex maximo timore colligerent. Neque multò pòst Cæsar, significatione per castella fumo facta ut erat superioris temporis consuetudo deductis quibusdam cohortibus ex præsidiis, eòdem venit. Qui cognito detrimento, quum animadvertisset Pompeium extra munitionis egressum, castra secundùm mare ut liberè pabulari posset, nec minùs aditum navibus habere, commutata ratione belli, quoniam propositum non tenuerat,

juxta Pompeium munire jussit.

LXVI. Quâ perfectâ munitione, animadversum est à speculatoribus Cæsaris cohortes quasdam, quod instar legionis videretur, esse post silvam, et in vetera castra duci. Castrorum hic situs erat. Superioribus diebus, quum se 1x legio Cæsaris objecisset Pompeianis copiis, atque opere, \*ut demonstravimus circummuniret, castra eo loco posuit. Hæc silvam quandam contingebant, neque longiùs à mari passibus CD aberant: pòst mutato concilio quibusdam de caussis, Cæsar paullò ultra eum locum castra transtulit; paucisque intermissis diebus, hæc eadem Pompeius occupaverat; et, quod eo loco plures erat legionis habiturus, relicto interiore vallo majorem adjecerat munitionem. Ita minora castra inclusa majoribus, castelli atque arcis locum obtinebant. Item ab angulo castrorum sinistro munitionem ad flumen perduxerat, circiter passus CD quò liberiùs ac sine periculo, milites aquarentur. Sed is quoque, mutato consilio quibusdam de caussis, quas commemorari necesse non est, eo loco excesserat. Ita complures dies manserant castra. Munitiones quidem integræ omnes erant.

LXVII. Eò signo legionis illato, speculatores Cæsari renunciarunt. Hoc idem visum ex superioribus quibusdam castellis confirmaverant. Is locus aberat à novis Pompeii castris circiter passus D. Hanc legionem sperans Cæsar se opprimere posse, et cupiens ejus diei detrimentum sarcire, reliquit in opere cohortes 11, quæ speciem munitionis præberent; ipse diverso itinere, quàm potuit occultissimè, reliquas cohortes numero xxx111, in quibus erat legio 1x, multis amissis centurionibus, diminutoque militum numero, ad legionem Pompeii castraque minora duplici acie duxit. Neque eum prima opinio fefellit. Nam et pervenit priùs quàm Pompeius sentire posset; et tametsi erant munitiones castrorum magnæ, tamen sinistro cornu, ubi erat

<sup>1</sup> Aquila.] The ensign of the legion; so called because it generally was the image of an eagle-

ipse, celeriter aggressus, Pompeianos ex vallo deturbavit. Erat objectus portis ¹ericius. Hic paullisper est pugnatum, quum irrumpere nostri conarentur, illi castra defenderent: fortissimè T. Pulcione, cujus operâ proditum exercitum C. Antonii demonstravimus, è loco propugnante. Sed tamen nostri virtute vicerunt: excisoque ericio, primò in majora castra, pòst etiam in castellum, quod erat inclusum majoribus castris, irruperunt, et quòd eò pulsa legio sese receperat, nonnullos ibi repugnantes interfecerunt.

LXVIII. Sed fortuna, quæ plurimum potest, quum in reliquis rebus, tum præcipuè in bello, parvis momentis magnas rerum commutationes efficit; ut tum accidit. <sup>2</sup> Munitionem, quam pertingere à castris ad flumen supra demonstravimus, dextri Cæsaris cornu cohortes ignorantia loci sunt secutæ, quum portam quærerent castrorumque eam munitionem esse arbitrarentur. Quod quum esset animadversum conjunctam esse flumini; protinus his munitionibus, defendente nullo, transcenderunt: omnisque noster equitatus eas cohortes est secutus.

LXIX. Interim Pompeius, hâc longâ satis interjectâ morâ, et re nunciata v legionem ab opere deductam subsidio suis duxit: eodemque tempore equitatus ejus nostris equitibus appropinquabat, et acies instructa à nostris, qui castra occupaverant, cernebatur; omniaque sunt subitò mutata. Pompeiana enim legio celeris spe subsidii confirmata, ab Decumana, porta resistere conabatur, atque ultro in nostros impetum faciebat. Equitatus Cæsaris, quòd angusto itinere per ageres adscendebat, receptui suo timens initium fugæ faciebat. Dextrum cornu, quod erat à sinistro seclusum, terrore equitum animadverso, ne intra munitionem opprimeretur, ex parte, quâ proruebat, sese recipiebat; ac plerique ex iis, ne in angustias inciderent, x pedum munitionis sese infossas præcipitabant; primisque oppressis, reliqui per horum corpora salutem sibi atque exitum pariebant. Sinistro cornu milites, quum ex vallo Pompeium adesse, et suos fugere cernerent, veriti ne angustiis intercluderentur, quum extra et intus hostem haberent, eodem, quo venerant, receptui consulebant: omniaque erant tumultûs, timoris, fugæ plena; adeò ut, quum Cæsar signa fugientium manu prehenderet, et consistere juberet, alii, dimissis equis, eundem cursam conficerent; alii, ex metu etiam signa demitterent, neque quisquam omnino consisteret.

LXX. His tantis malis hæc subsidia succurrebant, quò minùs omnis deleretur, exercitus, quòd Pompeius (insidias timens, credo, quòd hæc præter spem acciderant ejus, qui paullò ante ex castris fugientes suos

<sup>1</sup> Ericius.] This was a large piece of timber, having a number of spikes and nails driven into it. Its object was to render the access to any particular place difficult.

<sup>2</sup> Munitionem, quam.] In some editions, Munitionem enim quam.

conspexerat) munitionibus appropinquare aliquandiu non audebat: equitesque ejus, augustiis portisque à Cæsaris militibus occupatis, ad insequendum tardabantur. Ita parvæ res magnum in utramque partem momentum habuerunt. Munitiones enim à castris ad flumen perductæ, expugnatis jam castris Pompeii, propriam et expeditam Cæsaris victoriam interpellaverunt. Eadem, res, celeritate insequentium tardatâ, nostris salutem attulit.

LXXI. Duobus his unius diei præliis Cæsar desideravit milites dececla, et notos equites Romanos \*1 Felginatem, Tuticanum Gallum, senatoris filium; C. Felginatem, Placentiâ; A. Granium, Puteolis: M. Sacrativirum, Capuâ: tribunos militum et centuriones xxxII. Sed horum omnium pars magna, in fossis munitionibusque et fluminis ripis oppressa, suorum terrore ac fugâ, sine ullo vulnere interiit: signaque sunt militaria xxxII amissa. Pompeius eo prælio Imperator est appellatus. Hoc nomen, obtinuit, atque ita se postea salutari passus est. Sed neque in litteris, quas scribere est solitus, neque in fascibus, insignia laureæ prætulit. At Labienus, quum ab eo impetravisset ut sibi captivos transdi juberet, omnes productos ostentationis, ut videbatur, caussâ, quò major perfugæ fides haberetur, commilitones appellans, et magnâ verborum contumeliâ interrogans, "solerentne veterani milites fugere," in omnium conspectu interficit.

LXXII. His rebus tantum fiduciæ ac spiritûs Pompejanis accessit, ut non de ratione belli cogitarent, sed vicisse jam sibi viderentur. Non illi paucitatem nostrorum militum, non iniquitatem loci, atque angustias præoccupatis castris, et ancipitem terrorem intra extraque munitiones, non abscissum in duas partes exercitum, quum alter alteri auxilium ferre non posset, caussæ fuisse cogitabant. Non ad hæc addebant, non ex concursu acri facto, non prælio dimicatum; sibique ipsos multitudine atque angustiis majus attulisse detrimentum, quàm ab hoste accepissent. Non denique communes belli casus recordabantur, quàm parvulæ sæpe caussæ, vel falsæ, suspicionis vel terroris repentini, vel objectæ religionis, magna detrimenta intulissent: quoties vel culpâ ducis vel tribuni vitio, in exercitu esset offensum: sed proinde, ac si virtute vicissent, neque ulla commutatio rerum posset accidere, per orbem terrarum famâ ac litteris victoriam ejus diei concelebrabant.

LXXIII. Cæsar à superioribus consiliis depulsus, omnem sibi commutandam belli rationem existimavit. Itaque uno tempore, præsidiis omnibus deductis, et oppugnatione dimissâ, coactoque in unum locum exercitu, concionem apud milites habuit; hortatusque est, "ne ea, quæ accidissent, graviter ferrent; neve his rebus terrerentur; multisque se-

<sup>1</sup> Felginatem.] The reading of this passage is various; some omit Felgina2 Puteolis.] A town in Naples.

cundis præliis unum adversum, et id mediocre, opponerent: habendam fortunæ gratiam, quòd Italiam sine aliquo vulnere cepissent; quod duas Hispanias, bellicosissimorum hominum peritissimis atque exercitatissimis ducibus, pacavissent: quod finitimas frumentariasque provincias in potestatem redigissent: denique recordari debere, quâ facilitate inter medias hostium classes, oppletis non solum portubus, sed etiam littoribus, omnes incolumes essent transportati: si non omnia caderent secunda, fortunam esse industria sublevandam: quod esset acceptum detrimenti, ejus juri potiùs, quàm suæ culpæ debere tribui: locum se tum ad dimicandum dedisse; potitum esse hostium castris, expulisse ac superasse pugnantes: sed sive ipsorum perturbatio, sive error aliquis, sive etiam fortuna partam jam præsentemque victoriam interpellassent, dandam omnibus operam, ut acceptum incommodum, virtute sarciretur. Quod si esset factum, detrimentum in bonum verteret, utì ad Gergoviam accidisset; atque ii, qui antè dimicare timuissent, ultro se prœlio offerrent."

LXXIV. Hâc habitâ concione, nonnullos signiferos ignominiâ notâvit, ac loca movit. Exercitui quidem omni tantus incessit ex incommodo dolor, ¹tantumque studium infamiæ sarciendæ, ut nemo aut tribuni, aut centurionis imperium desideraret; et sibi quisque etiam pænæ loco graviores imponeret labores, simulque omnes arderent cupiditate pugnandi: quum superioris etiam ordinis nonnulli, oratione permoti, manendum eo loco, et rem prælio committendam existimarent. Contra ea Cæsar neque satis militibus perterritis confidebat, spatiumque interponendum ad recreandos animos putabat: relictisque munitioni-

bus, magnopere rei frumentariæ timebat.

LXXV. Itaque, nullà interposità morà, sauciorum modò, et ægrorum habità ratione, impedimenta omnia silentio primà nocte ex castris Apolloniam præmisit, ac conquiescere ante iter confectum vetuit. His una legio missa præsidio est. His explicitis rebus, duas in castris legiones retinuit, reliquas de IV vigilià compluribus portis eductas, eodem itinere præmisit; parvoque spatio intermisso, ut et militare institutum servaretur, et quàm serissimè ejus profectio cognosceretur, conclamari jussit statimque egressus, et novissimum agmen consecutus, celeriter è conspectu castrorum discessit. Neque verò Pompeius, cognito consilio ejus, moram ullam ad insequendum intulit: sed eadem spectans, si itinere impeditos et perterritos deprehendere posset, exercitum è castris eduxit, equitatumque præmisit ad novissimum agmen demorandum: neque consequi potuit, quòd multum expedito itinere antecesserat Cæsar. Sed quum ventum esset ad flumen <sup>2</sup> Genusum, quod ripis

<sup>1</sup> Tantumque studium infamiæ sarciendæ.] And so great a desire of repairing the infamy.

erat impeditis, consecutus equitatus novissimos prælio detinebat. Huic suos Cæsar equites opposuit: expeditosque antesignanos admiscuit, cp, qui tantum profecere, ut equestri prælio commisso, pellerent omnes, compluresque interficerent, ipsi incolumes se ad agmen reciperent.

LXXVI. Confecto justo itinere ejus diei, quod proposuerat Cæsar transductoque exercitu flumen Genusum veteribus suis in castris contra Asparagium consedit, militesque omnes intra vallum continuit; equitatumque, per caussam pabulandi emissum, confestim Decumanâ portâ in çastra se recipere jussit. Simili ratione Pompeius, confecto ejusdem diei itinere, in suis veteribus castris ad Asparagium consedit: ejusque milites, quòd ab opere, integris munitionibus vacabant, alii lignandi pabulandique caussâ longiùs progrediebantur; alii quòd subitò consilium profectionis ceperant, magnâ parte impedimentorum et sarcinarum relictâ, ad hæc repetenda invitati propinquitate superiorum castrorum, depositis in contubernio armis, vallum relinquebant. Quibus ad sequendum impeditis, Cæsar, quod fore providerat meridiano ferè tempore signo profectionis dato, exercitum educit, duplicatoque ejus diei itinere, viii millibus passuum ex eo loco procedit; quod facere Pompeius, discessu militum, non potuit.

LXXVII. Postero die Cæsar, similiter, præmissis prima nocte impedimentis, de 1v vigilia ipse egreditur: ut, si qua imposita esset dimicandi necessitas, subitum casum expedito exercitu subiret. Hoc idem reliquis fecit diebus. Quibus rebus perfectum est, ut altissimis fluminibus atque impeditissimis itineribus nullum acciperet incommodum. Pompeius enim, primi diei mora illata et reliquorum dierum frustra labore suscepto, quum se magnis itineribus extenderet, et progressos consequi cuperet, 1v die finem sequendi fecit, atque aliud

sibi consilium capiendum existimavit.

LXXVIII. Cæsari ad saucios deponendos, stipendium exercitui dandum, socios confirmandos, præsidium urbibus reliquendum, necesse erat adire Apolloniam. Sed his rebus tantum temporis tribuit, quantum erat properanti necesse: timensque Domitio, ne adventu Pompeii præoccuparetur, ad eum omni celeritate et studio incitatus ferebatur. Totius autem rei consilium his rationibus explicabat, ut, si Pompeius eodem contenderet, abductum illum à mari, atque ab iis copiis, quas Dyrrhachii comparaverat, frumento ac commeatu abstractum, pari conditione belli secum decertare cogeret: si in Italiam transiret, conjuncto exercitu cum Domitio, per Illyricum Italiæ subsidio proficisceretur: sin Apolloniam Oricumque oppugnare, et se omni maritimâ orâ excludere, conaretur; obsesso tamen Scipione, necessariò illum suis auxilium ferre cogeret. Itaque præmissis nunciis ad Cn. Domitium Cæsar scripsit; et quid fieri vellet, ostendit: præsidioque Apolloniæ cohortibus IV, Lissi I, III Orici relictis, quique erant ex vulneribus ægri, depositis; per Epirum atque Acarnaniam iter facere cœpit. Pompeius quoque de Cæsaris consilio conjectura judicans, ad Scipionem properandum sibi existimabat; si Cæsar iter illò haberet, ut subsidium Scipioni ferret: si ab orâ maritimâ Corcyrâque

discedere nollet, quòd legiones equitatumque ex Italià expectaret,

ipse ut omnibus copiis Domitium aggrederetur.

LXXIX. Iis de caussis uterque eorum celeritate studebat, ut suis esset auxilio, et ad opprimendos adversarios, ne occasioni temporis deesset. Sed Cæsarem Apollonia directo itinere averterat. Pompeius per Candaviam iter in Macedoniam expeditum habebat. Accessit etiam improvisò aliud incommodum: quòd Domitius, qui dies complures castris Scipionis castra collata habuisset, rei frumentariæ causså ab eo discesserat, et 'Heracleam Senticam, quæ est subjecta Candaviæ, iter fecerat; ut ipsa fortuna illum objicere Pompeio videretur. Hæc ad id tempus Cæsar ignorabat. Simul a Pompeio litteris per omnes provincias civitatesque dimissis, de prœlio ad Dyrrhachium facto, elatiùs inflatiùsque multò, quam res erat gesta, fama percrebuerat, "pulsum fugere Cæsarem, penè omnibus copiis amissis." Hæc itinera infesta reddiderant: hæc civitates nonnullas ab ejus amicitià averterant. Quibus accidit rebus, ut pluribus dimissi itineribus à Cæsare ad Domitium, et ab Domitio ad Cæsarem, nullâ ratione iter conficere possent. Sed Allobroges, Roscilli atque Ægi familiares, (quos perfugisse ad Pompeium demonstravimus) conspicati in itinere exploratores Domitii, seu pristina sua consuetudine, quòd una in Gallia bella gesserant: seu gloria elati, cuncta, ut erant acta, exposuerunt, et Cæsaris profectionem, et adventum Pompeii docuerunt. A quibus Domitius certior factus, vix IV horarum spatio antecedens, hostium beneficio periculum vitavit: et ad Æginium, quod est objectum oppositumque Thessaliæ, Cæsari venienti occurrit.

LXXX. Conjuncto exercitu, Cæsar, 'Gomphos pervenit: quod est oppidum primum Thessaliæ venientibus ab Epiro; quæ gens paucis antè mensibus ultro ad Cæsarem legatos miserat, ut suis omnibus facultatibus uteretur, præsidiumque ab eo militum petierat. Sed eò fama jam præcurrerat, quam supra docuimus, de prælio Dyrrhachino, quod multis auxerat partibus. Itaque Androsthenes prætor Thessaliæ, quum se victoriæ Pompeii comitem esse mallet, quam socium Cæsaris in rebus adversis, omnem ex agris multitudinem servorum ac liberorum in oppidum cogit, portasque præcludit; et ad Scipionem Pompeiumque nuncios mittit, ut sibi subsidio veniant: "se confidere munitionibus oppidi, si celeriter succurratur: longinquam oppugnationem sustinere non posse." Scipio, dicessu exercitum à Dyrrhachio cognito, 3 Larissam legiones adduxerat. Pompeius nondum Thessaliæ appropinquabat. Cæsar, castris munitis, scalas musculosque ad repentinam oppugnationem fieri, et crates parari jussit. Quibus rebus effectis, cohortatus milites, docuit "quantum usum haberet ad suble-

<sup>1</sup> Heracleam Senticam.] A town in Macedonia. 3 Larissam.] A town in Thessaly, now called Larizza.

<sup>2</sup> Gomphos.] The inhabitants of a town in Thessaly; now called Gonfa.

vandum omnium rerum inopiam, potiri oppido pleno atque opulento simul reliquis civitatibus, urbis hujus exemplo, inferre terrorem; et id fieri celeriter, priusquam auxilio, concurrerent." Itaque usus singulari militum studio, eodem quo venerat die, post horam 1x, oppidum altissimis menibus oppugnare aggressus, ante solis occasum expugnavit, et ad diripiendum militibus concessit; statimque ab oppido castra movit, et <sup>1</sup> Metropolim venit, sic, ut nuncios expugnati op-

pidi famamque antecederet.

LXXXI. Metropolitæ, eodem primum usi consilio, iisdem permoti rumoribus, portas clauserunt, murosque armatis compleverunt. Sed postea, casu civitatis Gomphensis ex captivis cognito, quos Cæsar ad murum producendos curaverat, portas aperuerunt. Quibus diligentissimè conservatis, collatâ fortuna Metropolitarum cum casu Gomphensium, nulla Thessaliæ fuit civitas, præter Larissæos, qui magnis exercitibus Scipionis tenebantur, quin Cæsari pareret, atque imperata faceret. Ille segetis idoneum locum in agris nactus, quæ propè jam matura erat, ibi adventum exspectare Pompeii, eòque omnem rationem belli conferre constituit.

LXXXII. Pompeius paucis pòst diebus in Thessaliam pervenit, concionatusque apud cunctum exercitum, suis agit gratias: Scipionis milites cohortatur, ut partà jam victorià prædæ ac præmiorum velint esse participes: receptisque omnibus in una castra legionibus, suum cum Scipione honorem partitur; classicumque apud eum cani, et alterum illi jubet prætorium tendi. Auctis copiis Pompeii, duobusque magnis exercitibus conjunctis, pristina omnium confirmatur opinio, et spes victoriæ augetur adeò, ut quidquid intercederet temporis, id morari reditum in Italiam videretur; et, si quando quid Pompeius tardius aut consideratiùs faceret, "unius esse negotium diei, sed illum delectari imperio, et consulares prætoriosque servorum habere numero," dicerent. Jamque inter se palam de præmiis ac sacerdotiis contendebant; in annosque consulatum definiebant. Alii domos bonaque eorum, qui in castris erant Cæsaris, petebant: magnaque inter eos in concilio fuit controversia, oporteretne L. Hirri, quòd is à Pompeio ad Parthos missus esset, proximis comitiis prætoriis, absentis rationem haberi: quum ejus necessarii fidem implorarent Pompeii, et præstaret, quod proficiscenti recepisset, ne per ejus auctoritatem deceptus videretur; reliqui, in labore pari ac periculo, ne unus omnes antecederet, recusarent.

LXXXIII. Jam de sacerdotio Cæsaris, Domitius, Scipio, Spintherque Lentulus quotidianis contentionibus ad gravissimas verborum contumelias palam descenderunt: quum Lentulus ætatis honorem ostentaret; Domitius urbanam gratiam, dignitatemque jactaret; Scipio affinitate Pompeii confideret. Postulavit etiam L. Afranium proditionis exercitûs Attius Rufus apud Pompeium, quod gestum in Hispaniâ di-

ceret. Et L. Domitius in concilio dixit, "placere sibi, bello confecto, 'ternas tabellas dari ad judicandum iis qui ordinis essent senatorii belloque unà cum ipsis interfuissent, sententiasque de singulis ferrent, qui Romæ remansissent, quique intra præsidia Pompeii fuissent, neque operam in re militari præstitissent. Unam fore tabellam, qui liberandos omni periculo censerent; alteram, qui captis damnarent; tertiam, qui pecunia multarent." Postremò, omnes aut de honoribus suis, aut de præmiis pecuniæ, aut de persequendis inimicis agebant. Nec quibus rationibus superare possent, sed quemadmodum uti vic-

torià deberent, cogitabant.

LXXXIV. Re frumentaria præparata, confirmatisque militibus, et satis longo spatio temporis à Dyrrhachinis prœliis intermisso, quum satis perspectum militum animum habere videretur, tentandum Cæsar existimavit, quidnam Pompeius propositi aut voluntatis ad dimicandum haberet. Itaque ex castris exercitum eduxit, aciemque instruxit, primum suis locis, paulloque à castris Pompeii longius; continentibus verò diebus, ut progrederetur à castris suis, collibusque Pompeianis aciem subjiceret. Quæ res in dies confirmatiorum ejus efficiebat exercitum. Superius tamen institutum in equitibus, quod demonstravimus, servabat; ut, quoniam numero multis partibus esset inferior, adolescentes atque expeditos ex antesignanis electos milites ad pernicitatem, armis inter equites præliari juberet, qui quotidiana consuetudine usum quoque ejus generis præliorum perciperent. His erat rebus effectum, ut equites mille, apertioribus etiam locis, VII millium Pompeianorum impetum, quum adesset usus, sustinere auderent, neque magnoperè corum multitudine terrerentur. Namque etiam per eos dies prælium secundum equestre fecit, atque unum Allobrogem ex duobus, quos perfugisse ad Pompeium supra docuimus, cum quibusdam interfecit.

LXXXV. Pompeius, quia castra in colle habebat, ad infimas radices montis aciem instruebat: semper, ut videbatur, spectans, si iniquis locis Cæsar se subjiceret. Cæsar, nulla ratione ad pugnam elici posse Pompeium existimans, hanc sibi commodissimam belli rationem judicavit, utì castra ex eo loco moveret, semperque esset in itineribus: hoc sperans, ut, movendis castris, pluribusque adeundis locis, commodiore frumentaria re uteretur: simulque in itinere ut aliquam occasionem dimicandi nancisceretur, et insolitum ad laborem

### NOTE.

urn. A particular urn was appropriated to each order of judges, namely, senators, equites, and tribuni arrarii. The practor took these tablets from the urns; and pronounced sentence according to the majority. If a majority gave the C, he said, Videtur fecisse, guilty; if the A, Non videtur fecisse, not guilty; if N. L. the cause was deferred.

<sup>1</sup> Ternas tabellas.] When a cause was to be determined, three tablets were distributed to each of the judges. On one, the letter C, for condemno, I condemn, was written: on the other, A, for absolvo, I acquit; and on the third, N. L. non liquet, it is not clear, or, I am in doubt. Each of the judges threw one of these tablets, according to the opinion of the cause, into an

Pompeii exercitum quotidianis itineribus defatigaret. His constitutis rebus signo jam profectionis dato, tabernaculisque detensis, animadversum est, paullò antè, extra quotidianam consuetudinem, longiùs à vallo esse aciem Pompeii progressam; ut non iniquo loco posse dimicari videretur. Tunc Cæsar apud suos, quum jam esset agmen in portis, "Differendum est," inquit, "iter in præsentia nobis, et de prælio cogitandum, sicut semper depoposcimus: animo simus ad dimicandum parati: non facile occasionem postea reperiemus." Con-

festimque expeditas copias educit.

LXXXVI. Pompeius quoque, ut postea cognitum est, suorum omnium hortatu statuerat prælio decertare. Namque etiam in concilio superioribus diebus dixerat, "priùs quàm concurrerent acies fore, ut exercitus Cæsaris pelleretur." Id quum essent plerique admirati: "Scio me," inquit, "penè incredibilem rem polliceri: sed rationem consilii mei accipite, quò firmiore animo in prælium prodeatis. Persuasi equitibus nostris, idque mihi se facturos confirmaverunt, ut, quum propiùs sit accessum, dextrum Cæsaris cornu ab latere aperto aggrederentur, ut, circumventa ab tergo acie, priùs perturbatum exercitum pellerent, quàm à nobis telum in hostem jaceretur. Ita sine periculo legionum, et penè sine vulnere, bellum conficiemus. Id autem difficile non est, quum tantum equitatu valeamus." Simul denunciavit, "ut essent animo parati in posterum; et quoniam fieret dimicandi potestas, ut sæpe <sup>2</sup> optavissent, ne usu manuque reliquorum opinionem fallerent."

LXXXVII. Hunc Labienus excepit, ut, quum Cæsariis copias despiceret, Pompeii consilium summis laudibus efferret. "Noli," inquit, "existimare, Pompeii, hunc esse exercitum, qui Galliam Germaniamque devicerit. Omnibus interfui præliis; neque timerè incognitam rem pronuncio. Perexigua pars illius exercitüs superest; magna pars deperiit: quod accidere tot præliis fuit necesse. Multos autumni pestilentia in Italià consumpsit: multi domum discesserunt: multi sunt relicti in continenti. An non audistis ex iis, qui per caussam valetudinis remanserunt, cohortes esse Brundisii factas? Hæ copiæ, quas videtis, ex delectibus horum annorum in citeriore Gallià sunt refectæ; et pleræque sunt ex 3 colonis Transpadanis. Attamen, quod fuit roboris, duobus præliis Dyrrhachinis interiit." Hæc quum dixisset, juravit, "se nisi victorem in castra non reversurum:" reliquosque, ut idem facerent, hortatus est. Hoc laudans Pompeius idem juravit. Nec verò ex reliquis fuit quisquam, qui jurare dubitaret. Hæc quum facta essent in concilio magnà spe etlætitià omnium discessum est. 4 Ac

<sup>1</sup> Latere aperto. The right flank. 2 Optavissent. In most editions, cogiavissent.

<sup>3</sup> Colonis Transpadanis.] The colonists

settled beyond the river Padus, or Po. 4 Ac jam animo victoriam pracipiebant.] And already, in their own minds, they were sure of the victory.

jam animo victoriam præcipiebant, quòd de re tanta, et à tam perito

Imperatore, nihil frustra confirmari videbatur.

LXXXVIII. Cæsar, quum Pompeii castris appropinquasset, ad hunc modum aciem ejus instructam animadvertit. Erant in sinistro cornu legiones duæ transditæ à Cæsare initio dissensionis ex S. C. quarum una prima, altera tertia appellabatur. In eo loco ipse erat Pompeius. Mediam aciem Scipio cum legionibus Syriacis, tenebat. Ciliciensis legio conjuncta cum cohortibus Hispanis, quas transductas ab Afranio docuimus, in dextro cornu erant collocatæ. Has firmissimas se habere Pompeius existimabat. Reliquas inter aciem mediam cornuaque interjecerat: numeroque cohortes ex expleverat. (Hæc erant millia xlv.) Evocatorum circiter duo, quæ ex beneficiariis superiorum exercituum ad eum convenerant: quæ totà acie dispersæ erant. Reliquas cohortes v11 castris propinquisque castellis præsidio disposuerat. Dextrum cornu ejus rivus quidam impeditis ripis muniebat. Quam ad caussam cunctum equitatum, sagittarios funditoresque omnes in sinistro cornu objecerat.

LXXXIX. Cæsar superiùs institutem servans, x legionem in dextro cornu, ix in sinistro collocaverat, tametsi erat Dyrrhachinis prœliis vehementer attenuata: et huic sic adjuxit viii, ut penè unam ex duabus efficeret; atque alteram alteri præsidio esse jusserat. Cohortes in acie Lxxx constitutas habebat. Quæ summa erat millium xxii. Cohortes ii castris præsidio relinquerat. Sinistro cornu Antonium, dextro P. Sullam, medià acie Cn. Domitum præposuerat. Ipse contra Pompeium consistit. Simul his rebus animadversis, quas demonstravimus, timens, ne à multitudine equitum dextrum cornu circumveniretur, celeriter, ex tertià acie singulas cohortes detraxit; atque ex his quartam instituit, equitatuique opposuit; et quid fieri vellet, ostendit monuitque, ejus diei victoriam in earum cohortium virtute constare. Simul tertiæ aciei, totique exercitui imperavit, ne injussu suo concurreret: se quum id fieri vellet, vexillo signum daturum.

XC. Exercitum quum militari more ad pugnam cohortaretur, ¹suaque in eum perpetui temporis officia prædicaret, in primis commemoravit, "testibus se militibus uti posse, quanto studio pacem petîsset; quæ per Vatinium in colloquiis, quæ per A. Clodium cum Scipione egisset; quibus modis ad Oricum cum Libone de mittendis legatis contendisset; neque se unquam abuti militum sanguine, neque Rempalterutro exercitu privare voluisse." Hâc habitâ oratione, exposcentibus militibus, et studio pugnæ ardentibus tubâ signum dedit.

XCI. Erat Crastinus evocatus in exercitu Cæsaris, qui superiore anno apud eum primum pilum in legione x duxerat, vir singulari virtute

<sup>1</sup> Suaque in eum perpetui temporis officia prædicaret.] He related his kindness, and favours, at all times, towards it.

Hic, signo dato, "sequimini me," inquit, "manipulares mei qui fuistis; et vestro Imperatori, quam constituistis, operam date. Unum hoc prælium superest: quo confecto, et ille suam dignitatem, et nos nostram libertatem recuperabimus." Simul respiciens Cæsarem, "Faciam," inquit, "hodie, Imperator, ut aut vivo mihi, aut mortuo gratias agas." Hæc quum dixisset, primus ex dextro cornu procurrit; atque eum milites electi circiter 1 cxx voluntarii ejusdem centuriæ sunt

prosecuti.

XCII. Inter duas acies tantum erat relictum spatii, ut satìs esset ad concursum utriusque exercitûs. Sed Pompeius suis prædixerat, ut Cæsaris impetum exciperent, neve se loco moverent, ² aciemque ejus distrahi paterentur. Idque admonitu C. Triarii fecisse dicebatur, ut primus excursus visque militum infringeretur; aciesque distenderetur; atque, suis ordinibus dispositi, dispersos adorirentur: levius quoque casura pila sperabat, in loco retentis militibus, quàm si ipsi immissis telis occurrissent: simul fore, ut duplicato cursu, Cæsaris milites exanimarentur, et lassitudine conficerentur. Quod nobis quidem nullà ratione factum à Pompeio videtur: propterea quòd est quædam animi incitatio atque alacritas naturaliter innata omnibus, quæ studio pugnæ incenditur. Hanc non reprimere, sed augere Imperatores debent. Neque frustra antiquitus institutum est, ut signa undique concinerent, clamoremque universi tollerent: quibus rebus et hostes terreri, et suos incitari existimaverunt.

XCIII. Sed nostri milites, dato signo, quum 3 infestis pilis procucurrissent, atque animadvertissent non concurri à Pompeianis, usu periti, ac superioribus pugnis exercitati, sua sponte cursum represserunt, et ad medium ferè spatium constiterunt, ne consumptis viribus appropinquarent; parvoque intermisso temporis spatio, ac rursus renovato cursu, pila miserunt, celeriterque, ut erat præceptum à Cæsare, gladios strinxerunt. Neque verò Pompeiani huic rei defuerunt. Nam et tela missa exceperunt, et impetum legionum tulerunt, et ordines conservaverunt; pilisque missis ad gladios redierunt. Eodem tempore equites à sinistro Pompeii cornu, ut erat imperatum universi procucurrerunt; omnisque multitudo sagittariorum se profudit: quorum impetum noster equitatus non tulit, sed paullum loco motus cessit: equitesque Pompeiani hoc acriùs instare, et se turmatim explicare, aciemque nostram à latere aperto circumire coperunt. Quod ubi Cæsar animadvertit, IV aciei, quam instituerat sex cohortium numero, signum dedit. Illi celeriter procucurrerunt; infestisque signis tantà vi in Pompeii equites impetum fece-

### NOTES.

2 Aciemque ejus distrahi paterentur.]

That they should suffer his line of battle to open.

3 Infestis pilis.] With darts directed against the enemy.

<sup>1</sup> CXX.] The number of soldiers in a century, seldom amounted to one hundred men, though in the present instance this number is exceeded.

runt, ut eorum nemo consisteret, omnesque conversi non solùm loco excederent, sed protinus incitati, fuga montes altissimos peterent. Quibus summotis, omnes sagittarii funditoresque destituti, inermes, sine præsidio, interfecti sunt. Eodem impetu cohortes sinistrum cornu, pugnantibus etiam tum ac resistentibus in acie Pompeianis

circumierunt, eosque à tergo sunt adorti.

XCIV. Eodem tempore tertiam aciem Cæsar, quæ quieta fuerat, et se ad id tempus loco tenuerat, procurrere jussit. Ita, quum recentes atque integri defessis successissent, alii autem à tergo adorirentur, sustinere Pompeiani non potuerunt, atque universi terga verterunt. Neque verò Cæsarem fefellit, quin ab iis cohortibus, quæ contra equitatum in IV acie collocatæ essent, initium victoriæ oriretur, ut ipse in hortandis militibus pronunciaverat. Ad his enim primum equitatus est pulsus: ab iisdem facta cædes sagittariorum atque funditorum: ab iisdem acies Pompeiana à sinistra parte erat circumventa, atque initium fugæ factum. Sed Pompeius, ut equitatum suum pulsum vidit, atque eam partem, cui maxime confidebat, perterritam animadvertit, aliis diffisus, acie excessit; protinusque se in castra equo contulit; et iis centurionibus, quos in statione ad prætoriam portam posuerat, clarè ut milites exaudirent, "Tueamini," inquit, castra, et defendite diligenter, si quid durius acciderit. Ego reliquas portas circumeo, et castrorum præsidia confirmo." Hæc quum dixisset, se in prætorium contulit, summæ rei diffidens, et tamen eventum exspectans.

XCV. Cæsar, Pompeianis ex fugâ intra vallum compulsis, nullum spatium perterritis dare oportere æstimans, milites cohortatus est, ut beneficio fortunæ uterentur, castraque oppugnarent: qui, etsi magno æstu fatigati (nam ad meridiem res erat perducta) tamen, ad omnem laborem animo parati, imperio paruerunt. Castra à cohortibus, quæ ibi præsidio erant relictæ, industriè defendebantur, multò etiam acriùs à Thracibus barbarisque auxiliis. Nam qui acie refugerant milites, et animo perterriti et lassitudine confecti, missis plerique armis, signisque militaribus, magìs de reliquâ fugâ, quàm de castrorum defensione cogitabant. Neque verò diutiùs, qui in vallo constiterant multitudinem telorum sustinere potuerunt; sed, confecti vulneribus, locum reliquerunt: protinusque omnes, ducibus usi centurionibus tribunisque mil. in altissimos montes qui ad castra pertinebant confu-

gerunt.

XCVI. In castra Pompeii videre licuit triclinia strata, magnum argenti pondus expositum; recentibus cespitibus tabernacula constrata; L. etiam Lentuli, et nonnullorum tabernacula protecta ederà: multaque præterea, quæ nimiam luxuriam, et victoriæ fiduciam designarent; ut facilè æstimari posset, nihil eos de eventu ejus diei timuisse, qui non

<sup>1</sup> Qui ad castra pertinebant.] Which were in the vicinity of the camp.

necessarias conquirerent voluptates, atque ii miserrimo ac patientissimo exercitui Cæsaris luxuriem objiciebant, cui semper omnia ad necessarium usum defuissent. Pompeius jam, quum intra vallum nostri versarentur, equum nactus detractis insignibus Imperatoris, Decumana porta se ex castris ejecit: protinusque equo citato Larissam contendit. Neque ibi constitit: sed eadem celeritate paucos suorum ex fuga nactus nocturno itinere non intermisso, comitatu equitum xxx ad mare pervenit, navemque frumentariam conscendit: sæpe, ut dicebatur, querens, "tantum se opinionem fefellisse, ut à quo genere hominum victoriam sperasset, ab eo initio fugæ facto,

penè proditus videretur.

XCVII. Cæsar castris potitus â militibus contendit, ne in prædâ occupati reliqui negotii gerendi facultatem dimitterent. Quâ re impetratà, montem opere circumvenire instituit Pompeiani quòd is mons erat sine aquâ, diffisi ei loco, relicto monte, universi ['juris ejus] Larissam versùs se recipere cæperunt. Quâ re animadversâ, Cæsar copias suas divisit; partemque legionum in castris Pompeii remanere jussit, partem in sua castra remisit: 1v secum legiones duxit; commodioreque itinere Pompeianis occurrere cæpit: et progressus millia passuum vi aciem instruxit. Quâ re animadversâ, Pompeiani in quodam monte constiterunt. Hunc montem flumen subluebat. Cæsar, milites cohortatus, etsi totius diei continenti labore erant confecti, noxque jam suberat, tamen munitione flumen à monte seclusit, ne noctu Pompeiani aquari possent. Quo jam perfecto opere, illi de deditione, missis legatis, agere cæperunt. Pauci ordinis senatorii, qui se cum iis conjunxerant, nocte fugâ salutem petierunt.

XCVIII. Cæsar prima luce omnes eos, qui in monte consederant, ex superioribus locis in planitiem descendere, atque arma projicere jussit. Quod ubi sine recusatione fecerunt; passisque palmis, projecti ad terram, flentes ab eo petierunt salutem: consolatus consurgere jussit; et pauca apud eos de lenitate sua locutus, quò minore essent timore, omnes conservavit; <sup>2</sup> militibusque suis jussit, ne qui eorum violarentur, neu quid sui desiderarent. Hac adhibità diligentia, ex castris sibi legiones alias occurrere, et eas quas secum duxerat, invicem requiescere, atque in castra reverti jussit, eodemque die Larissam pervenit. In eo prælio non ampliùs cc milites desideravit; sed centu-

riones, fortes viros, circiter xxx amisit.

XCIX. Interfectus est etiam fortissimè pugnans Crastinus, cujus mentionem supra fecimus, gladio in os adversum conjecto. Neque id fuit falsum, quod ille in pugnam proficiscens dixerat. Sic enim Cæsar

<sup>1</sup> Juris ejus.] These words appear to have crept from the margin into the text.

2 Militibusque suis jussit.] In many editions, Multibusque suis commendavit.

existimabat, eo prœlio excellentissimam virtutem Crastini fuisse, optimèque eum de se meritum judicabat. Ex Pompeiano exercitu circiter millia xv cecidisse videbantur: sed in deditionem venerunt ampliùs millia xxiv. (Namque etiam cohortes, quæ præsidio in castellis fuerant, sese Syllæ dediderunt, multi præterea in finitimas civitates refugerunt.) Signaque militaria ex prœlio ad Cæsarem sunt relata clxxx, et Aquilæ ix. L. Domitius ex castris in montem refugiens, quum vires eum lassitudine defecissent, ab equitibus est interfectus.

C. Eodem tempore D. Lælius cum classe ad Brundisium venit; eâdemque ratione, quâ factum à Libone antea demonstravimus, insulam objectam portui Brundisino tenuit. Similiter Vatinius, qui Brundisio præerat, tectis instructisque scaphis elicuit naves Lælianas: atque ex his longiùs productam unam quinqueremem, et minores duas in angustiis portûs cepit; itemque per equites dispositos aquâ prohibere classiarios instituit. Sed Lælius tempore anni commodiore usus ad navigandum, onerariis navibus Corcyrâ Dyrrhachioque aquam suis supportabat; neque à proposito deterrebatur; neque ante prælium, in Thessaliâ factum cognitum, aut ignominia amissarum navium, aut necessariarum rerum inopiâ, ex portu insulâque expelli potuit.

CI. Isdem ferè temporibus Cassius, cum classe Syrorum et Phænicum et Cilicum, in Siciliam venit: quum esset Cæsaris classis divisa in duas partes, et dimidiæ parti præesset P. Sculpicius prætor 1 Vibone ad fretum, dimidiæ M. Pomponius ad Messanam; priùs Cassius ad Messanam navibus adolavit, quam Pomponius de ejus adventu cognosceret; perturbatumque eum nactus, nullis custodiis, neque ordinibus certis, magno vento et secundo, completas onerarias naves tædâ et pice et stupa reliquisque rebus, 2 quæ sunt ad incendia, in Pomponianam classem immisit; atque omnes naves incendit xxxv, in quibus erant xx constratæ: tantusque eo facto timor incessit, ut, quum esset legio præsidio Messanæ, vix oppidum defenderetur: et nisi eo ipso tempore nuncii de Cæsaris victoriá per dispositos equites essent allati, existimabant plerique futurum fuisse, ut amitteretur. Sed opportunissime nunciis allatis, oppidum fuit defensum: Cassiusque ad Sulpicianam inde classem profectus est, Vibonem: applicatisque nostris ad terram navibus, propter eundem timorem, pari, atque antea, ratione egit. Secundum nactus ventum, onerarias naves circiter xL, præparatas ad incendium, immissit: et flammâ ab utroque cornu comprehensa, naves sunt combustæ v. Quumque ignis, magnitudine venti, latiùs serperet; milites, qui ex veteribus legionibus erant relicti, præsidio navibus, ex numero ægrorum, ignominiam non tulerunt, sed suâ sponte naves conscenderunt, et à terra solverunt: impetuque facto in

### NOTES,

<sup>1</sup> Vilone.] In many editions, the read- 2 Que sunt ad incendia.] Combustibles. ing is, Liboque.

Cassianam classem, quinqueremes 11, in quarum alterâ erat Cassius, ceperunt. Sed Cassius, exceptus scaphâ, refugit. Præterea duæ sunt deprehensæ triremes. Neque multò post de prælio facto in Thessaliâ cognitum est; ut ipsis Pompeianis fides fieret. Nam ante id tempus fingi à legatis amicisque Cæsaris arbitrabantur. Quibus rebus cog-

nitis, ex iis locis Cassius cum classe discessit.

CII. Cæsar, omnibus rebus relictis, persequendum sibi Pompeium existimavit, quascumque in partes ex fugâ se recipisset: ne rursus copias comparare alias, et bellum renovare posset; et quantum itineris equitatu efficere poterat, quotidie progrediebantur: legionemque unam minoribus itineribus subsequi jussit. Erat edictum Pompeii nomine Amphipoli propositum, utì omnes ejus provinciæ juniores, Græci civesque Rom. jurandi caussa convenirent: sed, utrùm avertendæ suspicionis caussa Pompeius proposuisset, ut quam diutissime longioris fugæ consilium occultaret, an novis delectibus, si nomen præmeret, Macedoniam tenere conaretur, existimari non poterat. Ipse ad anchoram una nocte constitit; et vocatis ad se Amphipoli hospitibus, et pecunia ad necessarios sumptus corrogata, cognito Cæsaris adventu, ex eo loco discessit, et 2 Mitylenas paucis diebus venit. Biduum tempestate retentus, navibusque aliis additis actuariis, in Ciliciam atque inde <sup>3</sup> Cyprum pervenit. Ibi cognoscit, consensu omnium Antiochensium, civiumque Romanorum, qui illic negotiarentur, arcem antè captam esse, excludendi sui caussa: nunciosque dimissos ad eos, qui se ex fugâ in finitimas civitates recepisse dicerentur, ne <sup>4</sup> Antiochiam adirent: id si fecissent, magno eorum capitis periculo futurum. Idem hoc L. Lentulo, qui superiore anno consul fuerat, et P. Lentulo consulari, ac nonnullis aliis acciderat Rhodi; qui, quum ex fugâ Pompeium sequerentur, atque in insulam venissent, oppido ac portu recepti non erant: missisque ad eos nunciis, ut ex iis locis discederent, contra voluntatem suam naves solverunt. Jamque de Cæsaris adventu fama ad civitates perferebatur.

CIII. Quibus cognitis rebus, Pompeius, deposito adeundæ Syriæ consilio, pecuniâ societatis sublatâ, et à quibusdam privatis sumptâ, et æris magno pondere ad militarem usum in naves imposito, duobusque millibus hominum armatis, partim quos ex familiis societatum delegerat, partim à negotiatoribus coëgerat, quosque ex suis quisque ad hanc rem idoneos existimabat, Pelusium pervenit. Ibi casu rex erat Ptolemæus, puer ætate, magnis copiis, cum sorore Cleopatrà gerens bellum; quam paucis antè mensibus per suos propinquos atque amicos regno expulerat: castraque Cleopatræ non longo spatio ab ejus castris distabant.

#### NOTES.

4 Antiochiam.] A celebrated town of Syria, now called Anthakia.

<sup>1</sup> Amphipoli.] A town of Macedonia. Now called Christopoli or Emboly.

<sup>2</sup> Mitylenas.] A town of the ancient island of Lesbos, or present Metelin, in the Archipelago.

<sup>4</sup> Cyprum.] An island in the Mediterranean Sea, which retains its ancient name.

4 Antiochiam.] A celebrated town of

Ad eum Pompeius misit, ut pro hospitio atque amicitia patris, Alexandria reciperetur, atque illius opibus in calamitate tegeretur. Sed qui ab eo missi erant, confecto legationis officio, liberiùs cum militibus regis colloqui cœperunt, eosque hortari, ut suum officium Pompeio præstarent neve ejus fortunam despicerent. In hôc erant numero complures Pompeii milites; quos ex ejus exercitu acceptos in Syria Gabinius Alexandriam transduxerat, belloque confecto apud Pto-

lemæum patrem pueri, reliquerat.

CIV. His tunc cognitis rebus, amici regis, qui propter ætatem ejus in procuratione erant regni; sive timore adducti, ut postea prædicabant, ne sollicitato exercitu regio, Pompeius Alexandriam Ægyptumque occuparet: sive despectâ ejus fortunâ, ut plerumque in calamitate ex amicis inimici existunt; iis, qui erant ab eo missi, palam liberaliter responderunt, eumque ad regem venire jusserunt. Ipsi, clam consilio inito, Achillam præfectum regium, singulari hominem audaciâ, et L. Septimium tribunum militum ad interficiendum Pompeium miserunt. Ab his liberaliter ipse appellatus, et quâdam notitiâ Septimii productus, quòd bello prædonum apud eum ordinem duxerat, naviculam parvulam conscendit cum paucis suis; et ibi ab Achillâ et Septimio interficitur. Item L. Lentulus comprehenditur à rege, at in custodiâ necatur.

CV. Cæsar, quum in Asiam venisset, reperiebat T. Ampium conatum esse tollere pecunias Epheso ex Fano Dianæ: ejusque rei caussâ senatores omnes ex provincia, 1 vocasse, ut iis testibus in summa pecuniæ uteretur; sed interpellatum adventu Cæsaris profugisse. Ita duobus temporibus Ephesiæ pecuniæ Cæsar auxilium tulit. Item constabat, <sup>2</sup> Elide in templo Minervæ, repetitis atque enumeratis diebus quo die prælium secundum fecisset Cæsar, simulacrum Victoriæ, quod ante ipsam Minervam collocatum erat, et antè ad simulacrum Minervæ spectabat, ad valvas se templi, limenque convertisse. Eodemque die Antiochiæ in Syria, bis tantus exercitus clamor, et signorum sonus exauditus est, 3ut in muris armata civitas discurreret. Hoc idem <sup>4</sup>Ptolemaïde accidit. Pergami in occultis ac remotis templi, quò, præter sacerdotes, adire fas non est, quæ Græci 5 Advra appellant, tympana sonuerunt. Item 6 Trallibus in templo Victoriæ, ubi Cæsaris statuam consecraverant, palma per eos dies in tecto inter coagmenta lapidum ex pavimento exstitisse ostendebatur.

### NOTES.

1 Vocasse.] In some editions, evocasse. 2 Elide.] A town of Peloponnesus, in

Greece.

3 Ut in muris armata civitas discurreret.] That the citizens armed, and ran

to the walls of the town.

4 Ptolemaïde.] A maritime town of Syria, now called Acre.

5 Aδυτα.] A sacred place which the people were not allowed to enter. From a privative, and δύνω, I enter.

CVI. Cæsar paucos dies in Asiâ moratus, quum audisset Pompcium Cypri visum, conjectans eum in Ægyptum iter habere, propter, necessitudines, regni, reliquasque ejus loci opportunitates, cum legionibus, una, quam ex Thessalia se sequi jusserat, et altera, quam ex Achaia à Fusio legato evocaverat, equitibusque DCCC, et navibus longis Rhodiis x, et Asiaticis paucis, Alexandriam pervenit. In his erant legionibus hominum 111 millia cc. Reliqui, vulneribus ex præliis, et labore, ac magnitudine itineris confecti, consequi non potuerant. Sed Cæsar confisus famâ rerum gestarum, infirmis auxiliis proficisci non dubitaverat, atque omnem sibi locum tutum fore existimabat. Alexandriæ de Pompeii morte cognoscit: atque ibi primum è navi egrediens clamorem militum audit, quos rex in oppido præsidii caussâ reliquerat, et concursum ad se fieri videt, quòd fasces anteferrentur. In hôc omnis multitudo majestatem regiam minui prædicabat. Hôc sedato tumultu, crebræ continuis diebus ex concursu multitudinis concitationes fiebant; compluresque milites hujus urbis omnibus partibus interficiebantur.

CVII. Quibus rebus animadversis, legiones sibi alias ex Asiâ Adduci jussit, quas ex Pompeianis militibus confecerat. Ipse enim necessariò <sup>1</sup>Etesiis tenebatur, qui Alexandriâ navigantibus sunt adversissimi venti. Interim controversias regum ad populum Romanum et ad se quòd esset consul, pertinere existimans, atque eo magìs officio suo convenire, quòd superiore consulatu cum patre Ptolemæo, et lege et S. C. societas erat facta; ostendit sibi placere, regem Ptolemæum, atque sororem ejus Cleopatram exercitus, quos haberent, dimittere; et de controversiis jure apud se potiùs, quàm inter se armis, disceptare. Erat in procuratione regni propter ætatem pueri nutricius ejus.

eunuchus nomine Pothinus.

CVIII. Is primum inter suos queri atque indignari cæpit, regem ad dicendam caussam evocari: deinde adjutores quosdam conscios sui nactus ex regis amicis, exercitum à Pelusio clam Alexandriam evocavit; atque eundem Achillam, cujus supra meminimus, omnibus copiis præfecit. Hunc incitatum suis, et regis inflatum pollicitationibus, quæ fieri vellet, litteris nunciisque edocuit. In testamento Ptolemæi patris hæredes erant scripti ex duobus filiis major, et ex duabus ea, quæ æta, te antecedebat. Hæc uti fierent, per omnes Deos, perque fæderaquæ Romæ fecisset, eodem testamento Ptolemæus populum Romanum obtestabatur. Tabulæ testamenti, unæ per legatos ejus Romam erant allatæ ut in ærario ponerentur (eæ quum propter publicas occupationes poni non potuissent, apud Pompeium sunt depositæ:) alteræ, eodem exemplo, relictæ atque obsignatæ Alexandriæ proferebantur.

CIX. De his rebus quum ageretur apud Cæsarem, isque maximè vellet, pro communi amico atque arbitro, controversias regum componere: subitò exercitus regius equitatusque omnis venire Alexandriam nunciatur. Cæsaris copiæ nequaquam erant tantæ, ut eis extra oppidum, si esset dimicandum, confideret. Relinquebatur, ut se suis locis oppido teneret, consiliumque Achillæ cognosceret. Milites tamen omnes in armis esse jussit: regemque hortatus est, ut ex suis necessariis, quos haberet maximæ auctoritatis, legatos ad Achillam mitteret; et quid esset suæ voluntatis, ostenderet. A quo missi Dioscorides et Serapion, qui ambo legati Romæ fuerant, magnamque apud patrem Ptolemæum auctoritatem habuerant, ad Achillam pervenerunt. Quos ille, quum in conspectum ejus venissent, priùs, quàm audiret, aut, cujus rei caussâ missi essent, cognosceret, corripi, ac interfici jussit. Quorum alter accepto vulnere occupatus, per suos pro occiso sublatus, alter interfectus est. Quo facto, regem ut in suâ potestate haberet, Cæsar effecit; magnamque regium nomen apud suos auctoritatem habere existimans, 1 et ut privato paucorum et latronum potiùs, quàm regio consilio susceptum bellum videretur.

CX. Erant cum Achillâ copiæ, ut neque numero neque genere hominum, neque usu rei militaris, contemnendæ viderentur. Millia enim xx in armis habebat. Hæc constabant ex Gabinianis militibus; qui jam in consuetudinem Alexandrinæ vitæ atque licentiæ venerant; et nomen disciplinamque populi Romani dedicerant uxoresque duxerant, ex quibus plerique liberos habebant. Huc accedebant collecti ex prædonibus latronibusque Syriæ, Ciliciæque provinciæ, finitimarumque regionum. Multi præterea, capitis damnati, exulesque convenerant: fugitivisque omnibus nostris certus erat Alexandriæ receptus, certaque vitæ conditio, ut dato nomine, militum esset numero: quorum si quis à domino comprehenderetur, concursu militum eripiebatur: qui vim suorum, quòd in simili culpa versabantur, ipsi pro suo periculo defendebant. Hi regum amicos ad mortem deposcere; hi bona locupletum diripere stipendii augendi caussâ, regis domum obsidere, regno expellere alios, alios accersere, vetere quodam Alexandrini exercitûs instituto, consueverant. Erant præterea equitum millia 11, qui inveteraverant compluribus Alexandriæ bellis. Hi Ptolemæum patrem in regnum reduxerant; Bibuli filios duos interfecerant; bella cum Ægyptiis gesserant. Hunc usum rei militaris habebant.

CXI. His copiis fidens Achillas, paucitatemque militum Cæsaris despiciens, occupat Alexandriam: præterea oppidi partem, quam Cæsar cum militibus tenebat. Primo impetu domum ejus erumpere

<sup>1</sup> Et ut privato paucorum et latronum potiùs, quam regio consilio.] In most editions, consilio, quam regio.

conatus est. Sed Cæsar, dispositis per vias cohortibus, impetum ejus sustinuit. Eodemque tempore pugnatum est ad portum: ¹ac longè maximam ea res attulit dimicationem. Simul enim, diductis copiis, pluribus viis pugnabatur; et magna multitudine naves longas occupare hostes conabantur; quarum erant auxilio L missæ ad Pompeium: quæ, prœlio in Thessaliâ facto, domum redierant. Illæ triremes omnes et quinqueremes erant, aptæ instructæque omnibus rebus ad navigandum. Præter has xx11 erant, quæ præsidii, caussâ Alexandriæ esse consueverant, constratæ omnes. Quas si occupâssent classe Cæsari ereptâ, portum ac mare totum in suâ potestate haberant; commeatu auxiliisque Cæsarem prohiberent. Itaque tantâ est contentione actum, quantâ agi debuit; quum ille celerem in eâ re victoriam, hi salutem suam consistere viderent. Sed rem obtinuit Cæsar; omnesque eas naves, et reliquas quæ erant in navalibus, incendit; quòd tam latè tueri tam parvâ manu non poterat; confestimque ad Pharum

navibus milites exposuit.

CXII. Pharus est in insula turris, magna altitudine, mirificis operibus extructa, quæ nomen ab insula accepit. Hæc insula, objecta Alexandriæ portum efficit: sed à superioribus regionibus in longitudinem passuum DCCCC in mare jactis mollibus, angusto itinere, et ponte cum oppido conjungitur. In hâc sunt insulâ domicilia Ægyptiorum et vicus, oppidi magnitudine: quæque ubique naves imprudentià aut tempestate paullulum suo cursu decesserint, has more prædonum diripere consueverunt. Iis autem invitis, à quibus Pharus tenetur, non potest esse, propter angustias navibus introitus in portum. Hoc tum veritus Cæsar, hostibus in pugna occupatis, militibusque expositis, Pharum apprehendit, atque ibi præsidium posuit. Quibus est rebus effectum, utì tutò frumentum auxiliaque navibus ad eum supportari possent. Dimisit enim circum omnes propinquas regiones, atque inde auxilia evocavit: reliquis oppidi partibus sic est pugnatum, ut æquo prælio discederetur, et neutri pellerentur (id efficiebant angustiæ loci:) paucisque utrimque interfectis, Cæsar loca maximè necessaria complexus, noctu præmunit: hôc tractu oppidi pars erat regiæ exigua, in quam ipse habitandi caussâ initio erat inductus, et theatrum conjunctum domui, quod arcis tenebat locum, aditusque habebat ad portum, et ad reliqua navalia. Has munitiones insequentibus auxit diebus, ut pro muro objectas haberet, neu pugnare invitus cogeretur. Interim filia minor Ptolemæi regis, vacuam possessionem regni sperans, ad Achillam se ex regiâ transjecit, unaque

<sup>1</sup> Ac longè maximam ea res attulit dimicationem.] This affair occasioned an obstinate engagement.

bellum administrare cœpit. Sed celeriter est inter eos de principatu controversia orta: quæ res apud milites largitiones auxit. Magnis mim jacturis sibi quisque eorum animos conciliabat. Hæc dum apud hostes geruntur, Pothinus, nutricius pueri et procurator regni, n parte Cæsaris, quum ad Achillam nuncios mitteret hortareturque ne negotio desisteret, neve animo deficeret, indicatis deprehensisque internunciis, à Cæsare est interfectus. Hæc initia belli Alexandrini fuerunt.



## A ḤIRTII

# COMMENTARIORUM

DE BELLO ALEXANDRINO LIBER.

## A HIRTII

## COMMENTARIORUM

### DE BELLO ALEXANDRINO LIBER.

### ARGUMENT.

The following mention of the Alexandrian war is made by Suetonius, which may serve as an argument to this book. Cæsar Pompeium fugientem Alexandriam persecutus, ut occisum deprehendit, cum Ptolemæo rege, à quo sibi quoque insidias tendi videbat, bellum sane difficillimum gessit: neque loco, neque tempore æquo, sed hieme anni et intra mænia copiosissimi cùm esset ac solertissimi hostis, inops rerum omnium atque imparatus. Regnum Ægypti victor Cleopatræ fratrique ejus juniori permisit, veritus provinciam facere, ne quando violentiorem præsidem nacta novarum rerum materia esset. Besides the military operations at Alexandria, this book contains an account of the war in Pontus, carried on against Pharnaces: likewise the transactions of the legate Q. Cassius Longinus in Spain.

I. BELLO Alexandrino conflato, Cæsar Rhodo, atque ex Syriâ Ciliciâque omnem classem accersit, ex Cretâ sagittarios, equites ab rege Nabathæorum Malco evocat; tormenta undique conquiri et frumentum mitti, auxiliaque adduci jubet. Interim munitiones quotidie operibus augenter: atque omnes oppidi partes, quæ minùs firmæ esse viderentur, testudinibus atque musculis aptantur: ex ædificiis autem per fora.

Pp

mina in proxima ædificia arietes immittuntur quantumque aut ruinis dejicitur, aut per vim recipitur loci, in tantum; munitiones proferuntur. Nam incendio ferè tuta est Alexandria; quòd sine contignatione ac materià sunt ædificia, et structuriis atque fornicibus continenter tectaque sunt ¹rudere aut pavimentis. Cæsar studebat maxime ut quam, angustissimam partem oppidi palus à meridie interjecta efficiebat, hanc operibus vineisque agendis, à reliquà parte urbis excluderet: ²illud sperans; primùm, ut quum esset in duas partes urbs divisa, acies uno consilio atque imperio administraretur: deinde, ut laborantibus succurri, atque ex alterà oppidi parte auxilium ferri posset. In primis verò, ut aquà pabuloque abundaret: quarum alterius rei copiam exiguam, alterius nullam omnino facultatem habebat: quod

utrumque palus largè præbere poterat.

II. Neque verò 'Alexandrinis in gerendis negotiis cunctatio ulla aut mora inferebatur. Nam in omnes partes, per quas fines Ægyptii regnumque pertinet, legatos conquisitoresque, delectûs habendi caussâ, miserant; magnumque numerum in oppidum telorum atque tormentorum convexerant, et innumerabilem multitudinem adduxerant. Nec minùs in urbe maximæ armorum erant institutæ officinæ. Servos præterea puberes armaverant; quibus domini locupletiores victum quotidianum stipendiumque præbebant. Hâc multitudine dispositâ, munitiones semotarum partium tuebantur. Veteranas cohortes 3 vacuas in celeberrimis urbis locis habebant: ut quâcumque regione pugnaretur, integris viribus ad auxilium ferendum opportunæ essent. Omnibus viis atque angiportis triplicem vallum obduxerant. Erat autem quadrato extructus saxo, nec minus x1 pedes altitudinis habebat. Quæquæ partes urbis inferiores erant, has altissimis turribus denorum tabulatorum munierant. Præterea alias ambulatorias totidem tabulatorum confixerant; subjectisque eas rotis, funibus jumentisque [objectis, directis plateis in quamcumque erat visum partem movebant.

III. Urbs fertilissima et copiosissima omnium rerum apparatus suggerebat. Ipsi homines ingeniosissimi atque acutissimi, quæ à nobis fieri viderant, eâ sollertiâ efficiebant, ut nostri illorum opera imitari viderentur: et suâ sponte multa reperiebant: unoque tempore et nostras munitiones infestabant, et suas defendebant. Atque hæc principes in conciliis concionibusque agitabant, "populum Romanum paullatim in consuetudinem ejus regni venire occupandi: paucis annis antea Gabinium cum exercitu in Ægypto: Pompeium se ex fugâ eòdem recepisse; ac Cæsarem venisse cum copiis: neque morte Pom-

### NOTES.

3 Vacuas. ] Unemployed.

<sup>1</sup> Rudere.] This appears to have been a composition somewhat similar to that used at present, for rough-casting or covering the walls of houses.

<sup>2</sup> Illud sperans.] In some editions, illud

peii quidquam profectum, quò minùs Cæsar apud se commoraretur: quem si non expulissent, futuram ex regno provinciam: idque agendum mature. Namque eum, interclusum tempestatibus propter anni

tempus, recipere transmarina auxilia non posse."

IV. Interim, dissensione ortâ inter Achillam, qui veterano exercitui præerat, et Arsinoën regis Ptolemæi minorem filiam, ut supra demonstratum est: quum uterque utrique insidiaretur, et summam imperii ipse obtinere vellet: præoccupat Arsinoë per Ganymedem eunuchum, nutricium suum, atque Achillam interficit. Hôc occiso, ipsa sine ullo socio et custode omne imperium obtinebat. Exercitus Ganymedi transditur. Is, suscepto officio largitionem in milites auget; reliqua pari diligentià administrat.

V. Alexandria est ferè tota suffossa, specusque habet ad Nilum pertinentes, quibus aqua in privatas domos inducitur, quæ paullatim spatio temporis liquescit ac subsidit. Hâc uti domini ædificiorum atque eorum familia consueverunt. Nam quæ flumine Nilo fertur, adeò est limosa atque turbida, ut multos variosque morbos efficiat. Sed eâ plebes ac multitudo contenta est necessariò, quòd fons urbe totá nullus est. Hoc tamen flumen in eâ parte urbis erat, quæ ab Alexandrinis tenebatur. Quo facto est admonitus Ganymedes, posse nostros aquâ intercludi; qui distributi munitionum tuendarum caussâ vicatim ex

privatis ædificiis, specubus et puteis extracta aqua utebantur.

VI. Hôc probato consilio, magnum ac difficile opus aggreditur. Interseptis enim specubus atque omnibus urbis partibus exclusis, quæ ab ipso tenebantur, aquæ magnam vim ex mari, rotis ac machinationibus, exprimere contendit. Hanc locis superioribus fundere in partem Cæsaris non intermittebat. Quamobrem salsior paullo præter consuetudinem aqua trahebatur ex proximis ædificiis, magnamque hominibus admirationem præbebat, quam ob caussam id accidisset; nec satìs sibi ipsi credebant, quum se inferiores ejusdem generis ac saporis aquâ dicerent uti, atque antè consuessent: vulgoque inter se conferebant, et degustando, quantum inter se differrent aquæ cognoscebant. Parvo verò temporis spatio, hæc propior bibi non poterat omnino,

illa inferior corruptior jam, salsiorque reperiebatur.

VII. Quo facto dubitatione sublatâ, tantus incessit timor, ut ad extremum casum omnes deducti viderentur; atque alii morari Cæsarem dicerent, quin naves conscendere juberet; alii multò graviorem extimescerent casum, quod neque celari Alexandrinos possent in apparandâ fugâ, quum hi tam parvo spatio distarent ab ipsis: neque, illis imminentibus atque insequentibus, ullus in naves receptus daretur. Erat autem magna multitudo oppidanorum in parte Cæsaris, quam domiciliis ipsorum non moverat: quòd ea se fidelem palàm nostris esse simulabat, et descivisse à suis videbatur, ut si mihi defendendi essent Alexandrini, quòd neque fallaces essent, neque temerarii, multa oratio frustra absumeretur. Quum verò uno tempore et natio eorum et natura cognoscatur; aptissimum esse hoc genus ad proditionem, nemo dubitare potest,

VIII. Cæsar suorum timorem consolatione et ratione minuebat. Nam "puteis fossis aquam dulcem posse reperiri" affirmabat. "Omnia enim littora naturaliter aquæ dulcis venas habere. Quòd si alia esset littoris Ægyptii natura atque omnium reliquorum; tamen quoniam mare liberè tenerent, neque hostes classem haberent, prohiberi sese non posse, quò minùs quotidie aquam navibus peterent, vel à sinistra parte à Parætonio, vel à dextra ab insula; quæ diversæ navigationes nunquam uno tempore adversis ventis præcluderentur: fugæ verò nullum esse consilium, non solum iis, qui primam dignitatem haberent, sed ne iis quidem qui nihil præterquam de vitâ cogitarent: magno negotio impetus hostium adversos ex munitionibus sustineri: quibus relictis, nec loco, nec numero pares esse posse; magnam autem moram et difficultatem adscensum in naves habere, præsertim ex scaphis: summam esse contrà in Alexandrinis velocitatem, locorumque et ædificiorum notitiam. Hos præcipuè in victoria insolentes, præcursuros, et loca excelsiora atque ædificia occupaturos: ita fuga navibusque nostros prohibituros. Proinde ejus consilii obliviscerentur, atque omni ratione esse vincendum cogitarent."

IX. Hâc oratione apud suos habitâ, atque omnium mentibus excitatis dat centurionibus negotium, ut, reliquis operibus intermissis ad fodiendos puteos animum conferant; neve quam partem nocturni temporis intermittant. Quo suscepto negotio, atque omnium animis ad laborem incitatis, magna unâ noctê vis aquæ dulcis inventa est. Ita operosis Alexandrinorum machinationibus maximisque conatibus, non longi temporis labore, occursum est. Eo biduo legio xxxvii ex dedititiis Pompeianis militibus, cum frumento, armis, telis, tormentis, imposita in naves Domitio Calvino, ad littora Africæ paullò supra Alexandriam delata est. Hæ naves Euro qui multos dies continenter flabat, portum capere prohibebantur. Sed loca sunt egregia omni illà regione ad tenendas anchoras. Hi, quum diu retinerentur, atque aquæ inopià premerentur, navigio actuario Cæsarem faciunt

certiorem.

X. Cæsar, ut per se consilium caperet, quid faciendum videretur, navim conscendit, atque omnem classem sequi jussit, nullis nostris militibus impositis; quòd quum longiùs paullò discederet, munitiones nudare nolebat, quumque ad eum locum accessisset, qui appellatur <sup>1</sup> Cherronesus, aquandique caussâ remiges in terram exposuisset, nonnulli ex numero, quum longiùs à navibus prædatum processissent, ab equitibus hostium sunt excepti: ex iis cognoverunt, Cæsarem ipsum in classe venisse, nec ullos milites in navibus habere. Quâ re compertâ, magnam sibi facultatem fortunam obtulisse benè gerendæ rei crediderunt. Itaque naves omnes, quas paratas habuerant ad navigandum, propugnato-

ribus instruxerunt, Cæsarique redeunti cum classe occurrerunt; qui duabus de caussis eo diei dimicare nolebat; quòd et nullos milites in navibus habebat, et post horam x diei res agebatur; nox autem allatura videbatur majorem fiduciam illis, qui locorum notitià confidebant: sibi etiam hortandi suos auxilium defuturum: quòd nulla satìs idonea esset hortatio, qua neque virtutem posset notare, neque inertiam. Quibus de caussis naves, quas potuit, Cæsar ad terram detrahit;

quem in locum illos successuros non existimabat.

XI. Erat una navis Rhodia in dextro Cæsaris cornu, longè ab reliquis collocata. Hanc conspicati hostes non tenuerunt sese; magnoque impetu IV ad eam constratæ naves, et complures apertæ contenderunt. Cui coactus est Cæsar ferre subsidium, ne turpiter in conspectu contumeliam acciperet; quanquam, si quid gravius illi accidisset, merito casurum judicabat. Prælium commissum est magnâ contentione Rhodiorum, qui quum in omnibus dimicationibus et scientiâ et virtute præstitissent, tum maximè illo tempore totum onus sustinere non recusabant; ne quod suorum culpâ detrimentum acceptum videretur. Ita prælium secundissimum est factum. Capta est una hostium quadriremis: depressa est altera. Deinde omnes ¹epibatis nudatæ: magna præterea multitudo in reliquis navibus pugnatorum est interfecta. Quod nisi nox prælium diremisset, totâ classe hostium Cæsar potitus esset. Hâc calamitate perterritis hostibus, adverso vento leniter flante naves onerarias Cæsar remulco victricibus suis Alexandriam deducit.

XII. Eo detrimento adeò sunt fracti Alexandrini, quum non jam virtute propugnatorum, sed scientià classiariorum se victos viderent. \*Quibus, et superioribus locis sublevabantur, ut ex ædificiis defendi possent: et materiam cunctam objicerent, quòd nostræ classis oppugnationem etiam ad terram verebantur. Iidem, postea quam Ganymedes in concilio confirmavit, "sese et eas, quæ essent amissæ, restituturum, et numerum adaucturum," magnâ spe et fiducià veteres reficere naves, accuratiùsque huic rei studere atque inservire instituerunt: ac, tametsi ampliùs cx navibus longis in portu navalibusque amiserant, non tamen reparandæ classis cogitationem deposuerunt. Videbant enim non auxilia Cæsari, non commeatus supportari posse, si classe ipsi valerent. Præterea nautici homines, et urbis et regionis maritimæ, quotidianoque usu à pueris exercitati, ad naturale ac domesticum bonum refugere cupiebant; et, quantum parvulis navigiis profecissent, sentiebant:

itaque omni studio ad parandam classem incubuerunt.

XIII. Erant omnibus ostiis Nili custodiæ exigendi portorii caussa dispositæ. Naves veteres erant in occultis regiæ navalibus, quibus multis annis navigandum non erat usui. Has reficiebant; illas Alexandriam revocabant. Deerant remi: porticus, gymnasia, ædificia publica determination of the contraction of the contrac

<sup>1</sup> Epibatis. ] Marines, or soldiers who fought on board of ships.

gebant: asseres remorum usum obtinebant. Aliud naturalis sollertia, aliud urbis copia administrabat. Postremò non longam navigationem parabant; sed præsentis temporis necessitati serviebant, et in ipso portu confligendum videbant. Itaque paucis diebus, contra omnium opinionem, quadriremis xxII, quinqueremes v confecerunt; ad has minores apertasque complures adjecerunt; et in portu periclitati remigio, quid quæque earum efficere posset, idoneos milites imposuerunt, seque ad confligendum omnibus rebus paraverunt. Cæsar Rhodias naves IX habebat; (nam x missis, una in cursu littore Ægyptio defecerat) Ponticas vIII, Lycias v, ex Asiâ XII. Ex his quinqueremes v erant, et quadriremes x. Reliquæ infra hanc magnitudinem, et pleræque apertæ. Tamen virtute militum confiscus, cognitis hostium

copiis, se ad dimicandum parabat.

XIV. Postquam eò ventum est, ut sibi uterque eorum confideret; Cæsar Pharon classe circumvehitur, adversasque naves hostibus constituit: in dextro cornu Rhodias collocat, in sinistro Ponticas. Inter has spatium co passuum relinquit, quod satis esse ad explicandas naves videbatur. Post hunc ordinem reliquas naves subsidio distribuit: quæ quamque earum sequatur, et cui subveniat, constituit atque imperat. Non dubitanter Alexandrini classem producunt, atque instruunt: in fronte collocant xxII. Reliquas subsidiarias in secundo ordine constituunt. Magnum præterea numerum minorum navigiorum et scapharum producunt cum malleolis ignibusque: si quid ipsa multitudo, et clamor et flamma nostris terroris afferre possent. Erant inter duas classes vada transitu angusto, quæ pertinent ad regionem Africæ. Sic enim prædicant, partem esse Alexandriæ dimidiam Africæ. Satisque diu inter ipsos est exspectatum, ab utris transeundi fieret initium; propterea quòd eò qui intrâssent, et ad explicandum classem, et ad receptum, si durior accidisset casus, impeditiores fore videbantur.

XV. Rhodiis navibus præerat Euphranor, animi magnitudine ac virtute magis cum nostris hominibus, quam cum Græcis, comparandus. Hic ob notissimam scientiam atque animi magnitudinem delectus est ab Rhodiis qui imperium classis obtineret. Qui, ubi Cæsaris animum advertit; "Videris mihi," inquit, "Cæsar, vereri, si hæc vada primus navibus intraveris, ne priùs dimicare cogaris, quam reliquam ciassem possis explicare. Nobis rem committe, nos prælium sustinebimus, (neque tuum judicium fallemus) dum reliqui subsequantur. Hos quidem diutius in nostro conspectu gloriari magno nobis et dedecori et dolori est." Cæsar illum adhortatus, atque omnibus laudibus prosecutus, dat signum pugnæ. Progressas ultra vadum iv Rhodias naves circumsistunt Alexandrini, atque in eas impetum faciunt. Sustinent illi, atque arte sollertiaque se explicant: ac tantum doctrina potuit, ut dispari numero nulla transversa hosti objiceretur, nullius remi detergerentur, sed semper venientibus adversæ occurrerent. Interim sunt reliquæ subsecutæ. Tum necessariò discessum ab arte et propter angustias loci, atque omne certamen in virtute constitit. Neque verò Alexandriæ fuit quisquam aut nostrorum, aut oppidanorum, qui aut

in oppugnatione occupatum animum haberet, quin altissima tecta peteret, <sup>1</sup> atque ex omni prospectu locum spectaculo caperet, precibusque

et votis victoriam suis ab Diis immortalibus exposceret.

XVI. Minime autem erat par prælii certamen. Nostris enim prorsus neque terrà neque mari effugium dabatur victis: omniaque victoribus erant futura in incerto. Illi, si superassent navibus, omnia tenerent; si inferiores fuissent, reliquam tamen fortunam periclitarentur. Simul illud grave ac miserum videbatur, perpaucos de summâ rerum ac de salute omnium decertare: quorum si quis aut animo aut virtute cessisset, reliquis etiam esset cavendum, quibus pro se pugnandi facultas non fuisset. Hæc superioribus diebus sæpenumero Cæsar suis exposuerat, ut hôc majori animo contenderent, quòd omnium salutem sibi commendatam viderent. Eadem suum quisque contubernalem, amicum, notum prosequens erat obtestatus, ne suam atque omnium falleret opinionem, quorum judicio delectus ad pugnam proficisceretur. Itaque hôc animo est decertatum, ut neque maritimis nauticisque sollertia atque ars præsidium ferret; neque numero navium præstantibus multitudo prodesset, neque flexi ad virtutem ex tanta multitudine viri virtuti nostrorum possent adæquari. Capitur hoc prælio quinqueremis una, et biremis cum defensoribus remigibusque; et deprimuntur tres, nostris incolumibus omnibus. Reliquæ propinquam fugam ad oppidum capiunt; quas protexerunt ex molibus atque ædificils imminentibus, et nostris adire propiùs prohiberunt.

XVII. Hoc ne sibi sæpius accidere posset, omni ratione Cæsar contendendum existimavit, ut insulam molemque ad insulam pertinentem in suam redigeret potestatem. Perfectis enim magnâ ex parte munitionibus in oppido, et illam, et urbem uno tempore tentari posse confidebat. Quo capto consilio, cohortes x, et levis armaturæ, electos, quos idoneos ex equitibus Gallis arbitrabatur, in navigia minora scaphasque imponit: alteram insulæ partem distinendæ manûs caussâ cum constratis navibus aggreditur, præmiis magnis propositis, qui primus insulam cepisset. At primò impetum nostrorum pariter sustinuerunt. Uno enim tempore et ex tectis ædificiorum propugnabant, et littora armati defendebant, quo propter asperitatem loci non facilis nostris aditus dabatur; et scaphis navibusque longis v mobiliter et scienter angustias loci tuebantur. Sed ubi locis primùm cognitis, vadisque pertentatis, pauci nostri in littore æquo institerant, impetum fecerunt: omnes Pharitæ terga verterunt. His pulsis, custodià portûs relictâ, ad littora et vicum applicaverunt; seque ex navibus ad

tuenda ædificia ejecerunt.

<sup>1</sup> Atque ex omni prospectu locum spectuculo caperet.] And they stationed themselves in all places, whence the battle might be seen.

XVIII. Neque vero diutiùs ipsi [ex] munitione se continere potuerunt. Etsi erat non dissimile, atque Alexandriæ, genus ædificiorum (ut minora majoribus conferantur,) ¹turresque editæ et conjunctæ muri locum obtinebant: neque nostri aut scalis aut cratibus, aut reliquis rebus parati venerant ad oppugnandum, sed terror hominibus mentem consiliumque eripit, et membra debilitat; ut tunc accidit. Qui se in æquo loco ac plano pares esse confidebant, iidem perterriti fugâ suorum, et cæde paucorum, xxx pedum altitudine in ædificiis consistere ausi non sunt seque per molem in mare præcipitaverunt, et decc passuum intervallo ad oppidum enataverunt. Multi tamen ex iis capti interfectique sunt: sed numerus captivorum omnino fuit de.

XIX. Cæsar, prædâ militibus concessâ, ædificia diripi jussit: castellumque ad pontem, qui proprior erat Pharo, communivit: atque ibi præsidium posuit. Hunc fugâ Pharitæ reliquerant; fortiorem illum, propioremque oppido Alexandrini tuebantur. Sed eum postero die simili ratione aggreditur; quòd, his obtentis duobus, omnem navigiorum excursum et repentina latrocinia sublatum iri videbatur. Jamque eos, qui præsidio eum locum tenebant, tormentis è navibus sagittisque depulerat, atque in oppidum redegerat; et cohortium 111 instar in terram exposuerat. Non enim plures consistere angustiæ loci patiebantur. Reliquæ copiæ in navibus stationem obtinebant. Quo facto imperat pontem adversus hostem prævallari, et, quà exitus navibus erat, fornice exstructo, quo pons sustinebatur, lapidibus oppleri atque obstrui: quorum altero opere effecto, nulla omnino scapha egredi posset: altero instituto, omnes Alexandrinorum copiæ ex oppido se ejicere, et contra munitiones pontis latiore loco constiterunt; eodemque tempore, quæ consueverant navigia per pontes ad incendia one-rariarum emittere, ad molem constituerunt. Pugnabatur à nostris ex ponte, ex mole; ab illis ex areâ, quæ erat adversus pontem et ex navibus contra molem.

XX. In his rebus occupato Cæsare, militesque hortante, remigum magnus numerus et classiarirum ex longis navibus nostris in molem se ejecit. Pars eorum studio spectandi ferebatur: pars etiam cupiditate pugnandi. Hi primùm navigia hostium lapidibus ac fundis à mole repellebant; ac multum proficere multitudine telorum videbantur. Sed postquam ultra eum locum ab latere eorum aperto ausi sunt egredi ex navibus Alexandrini, pauci ut sine signis certisque ordinibus, sine ratione prodierant, sic timere in naves refugere cæperunt. Quorum fugâincitati Alexandrini ex navibus egrediebantur, nostrosque acrius perturbatos insequebantur. Simul qui in navibus longis remanserant, scalas rapere, navesque à terrâ repellere properabant; ne hostes navibus potirentur. Quibus omnibus rebus perturbati milites nostri cohortium trium,

<sup>1</sup> Turresque editæ et conjunctæ muri locum obtinebænt.} High towers, and joining one another, served for walls.

quæ in ponte, ac primâ mole constiterant, quum post se clamorem exaudirent, fugam suorum viderent, magnam vim telorum adversi sustineret, veriti, ne ab tergo circumvenirentur, et discessu navium omnino reditu intercluderentur, munitionem in pontem institutam reliquerunt, et magno cursu incitati ad naves contenderunt. Quorum pars proximas nacta naves multitudine hominum atque onere depressa est: pars resistens et dubitans, quid esset capiendum consilii, ab Alexandrinis interfecta est: nonnulli feliciore exitu expeditas ad anchoram naves consecuti incolumes discesserunt: pauci allevati scutis, et ani-

mo ad conandum nixi, ad proxima navigia adnatârunt.

XXI. Cæsar, quoad potuit, cohortando suos ad pontem et munitiones contendere, eodem in periculo versatus est: postquam universos cedere animadvertit, in suum navigium se recepit. Quò multitudo hominum insecuta quum irrumperet, neque administrandi neque repellendi à terra facultas daretur; fore, quod accidit, suspicatus, sese ex navigio ejecit, atque ad eas, quæ longiùs constiterant, inaves adnatavit. Hinc suis laborantibus subsidio scaphas mittens, nonnullos conservavit. Navigium quidem ejus multitudine depressum, militum, unà cum hominibus interiit. Hôc prælio desiderati sunt ex numero legionariorum militum circiter cp, et paullo ultra eum numerum classiarii et remiges. Alexandrini eo loco castellum magnis munitionibus, multisque tormentis confirmaverunt, atque, egestis ex mari lapidibus, liberè sunt usi postea ad mittenda navigia.

XXII. Hôc detrimento milites nostri tantum abfuerunt ut perturbarentur, ut incensi potiùs atque incitati magnas accessiones fecerint in operibus hostium expugnandis, in præliis quotidianis, quandocumque fors obtulerat procurrentibus et erumpentibus Alexandrinis \*manum comprehendi multum operibus, et ardentibus studiis militum; nec divulgata Cæsaris cohortatio subsequi legionum aut laborem, aut pugnandi poterat cupiditatem: ut magis deterrendi et continendi à periculosissimis essent dimicationibus, quam incitandi ad pugnandum.

XXIII. Alexandrini quum Romanos et secundis rebus confirmari, et adversis incitari viderent, neque ullum belli tertium casum nossent, quò possent esse firmiores; ut conjectura consequi possumus, aut ad moniti à regis amicis, qui in Cæsaris erant præsidiis, aut suo priore consilio, per occultos nuncios regis probato; legatos ad Cæsarem miserunt, ut "dimitteret regem transireque ad suos pateretur: paratum enim omnem multitudinem esse, confectam tædio puellæ, fiduciario regno dominatione crudelissima Ganymedes, facere id quod rex imperâsset; quo si auctore in Cæsaris fidem amicitiamque venturi es-

### NOTE.

Qq

<sup>1</sup> Naves adnatavit.] This was the time Casar swam holding his commentaries in his left hand. 3

sent, nullius periculi timorem multitudini fore impedimento, quò minùs se dederent."

XXIV. Cæsar etsi fallacem gentem, semperque alia cogitantem, alia simulantem, bene cognitam habebat, tamen petentibus dare veniam utile esse statuit: quòd si quo pacto sentirent ea, quæ postularent, mansurum in fide dimissum regem credebat; sin, id quod magis illorum naturæ conveniebat, ducem ad bellum gerendum regem habere vellent, splendidiùs atque honestiùs se contra regem, quàm contra convenarum ac fugitivorum manum, bellum esse gesturum. Itaque regem cohortatus, ut "consuleret regno paterno, parceret præclarissimæ patriæ, quæ turpissimis incendiis et ruinis esset deformata, cives suos primum ad sanitatem revocaret, deinde conservaret, fidem populo Romano sibique præstaret: quum ipse tantum ei crederet, ut ad hostes armatos eum mitteret:" dextrâ dextram tenens, demittere cœpit adulta jam ætate puerum. At regius animus disciplinis fallacissimis eruditus, ne à gentis suæ moribus degeneraret, flens orare contrà Cæsarem cæpit, "ne se dimitteret. Non enim regnum ipsum sibi conspectu Cæsaris esse jucundius." Compressis pueri lacrymis, Cæsar ipse commotus celeriter, si illa sentiret, fore eum secum affirmans, ad suos dimisit. Ille ut ex carceribus in liberum cursum emissus, adeò contra Cæsarem acriter bellum gerere cæpit, ut lachrymas, quas in colloquio projecerat, gaudio videretur profudisse. Accidisse hoc complures Cæsaris legati, amici, centuriones militesque lætabantur; quòd nimia bonitas ejus fallaciis pueri elusa esset: quasi verò id Cæsar bonitate tantùm adductus, ac non prudentissimo consilio fecisset.

XXV. Quum duce assumpto, Alexandrini nihilo se firmiores factos, aut languidiores Romanos animadverterent; eludentibusque militibus regis ætatem atque infirmitatem, magnum dolorem acciperent, neque se quidquam proficere viderent: rumoresque existerent, magna Cæsari præsidia, terrestri itinere Syria Ciliciaque adduci, quod nondum Cæsari auditum erat; interea commeatum, qui nostris mari supportabatur, intercipere statuerunt. Itaque expeditis navigiis, locis idoneis ad <sup>1</sup>Canopum in statione dispositis navibus, insidiabantur nostris commeatibus. Quod ubi Cæsar nunciatum est, classem jubet expediri atque instrui. Præficitur Tiber. Nero. Proficiscuntur in ea classe Rhodiæ naves, atque in his Euphranor, sine quo nulla unquam dimicatio maritima, nulla etiam parum feliciter confecta erat. At fortuna, quæ plerumque eos, quos plurimis beneficiis ornavit, ad duriorem casum reservat, superiorum temporum dissimilis, Euphranorem prosequebatur. Nam quum ad Canopum ventum esset; instructaque utrimque classis conflixisset, et sua consuetudine Euphranor primus prælium commisisset; et illic triremem hostium perforâsset ac demersisset: proximam

<sup>1</sup> Canopum.] This town stood near the present Rosetta.

longiùs insecutus, parum celeriter insequentibus reliquis, circumventus ab Alexandrinis est: cui subsidium nemo tulit: sive quòd in ipso satis præsidii pro virtute et felicitate ejus putarent esse; sive quòd ipsi sibi timebant. Itaque unus ex omnibus eo prælio bene rem ges-

sit, solum cum suâ quadriremi victrice periit.

XXVI. Sub idem tempus Mithridates Pergamenus magnæ nobilitatis domi, scientiæque in bello, et virtutis, fidei dignitatisque in amicitiâ Cæsaris, missus in Syriam Ciliciamque initio belli Alexandrini ad auxilia accersenda, cum magnis copiis, quas celeriter et propensissimà civitatum voluntate et sua diligentia confecerat, itinere pedestri, quo conjungitur Ægyptus Syriæ, Pelusium adduxit: idque oppidum firmo præsidio occupatum ab Achilla propter opportunitatem loci (namque tota Ægyptus maritimo accessu Pharo, pedestri pelusio, velut claustris, munita existimatur,) repente magnis circumdatum copiis, multiplici præsidio pertinaciter propugnantibus, et copiarum magnitudine, quas integras vulneratis defessisque subjiciebat, et perseverantia constantiaque oppugnandi, quo die est aggressus, in suam redegit potestatem, præsidiumque ibi suum collocavit. Inde, re bene gestâ, Alexandriam ad Cæsarem contendit; omnesque eas regiones, per quas iter faciebat, auctoritate eâ quæ plerumque adest victori, pa-

carat, atque in amicitiam Cæsaris redegerat.

XXVII. Locus est fere regionum illarum nobilissimus, non ita longè ab Alexandrià, qui nominatur Delta, quod nomen à similitudine litteræ cepit. Nam pars quædam fluminis Nili, [mirè] derivata inter se, duobus itineribus paullatim, medium inter se spatium relinquens, diversissimo ad littus intervallo [a] mari conjungitur. Cui loco quum appropinquare Mithridatem rex cognovisset; et transeundem ei flumen sciret magnas adversus eum copias misit quibus vel superari delerique Mithridatem, vel sine dubio retineri posse credebat. Quemadmodum autem optabat eum vinci, sic satis habebat interclusum à Cæsare à se retineri. Quæ primæ copiæ flumen à Deltâ transire, et Mithridati occurrere potuerunt, prælium commiserunt, festinantes præripere subsequentibus victoriæ societatem. Quorum impetum Mithridates magnâ cum prudentiâ, consuetudine nostrâ castris vallatis, sustinuit. Quum verò incautè atque insolenter succedere eos munitionibus videret: eruptione undique facta, magnum numerum eorum interfecit, quòd nisi locorum notitià reliqui se texissent, partimque in naves, quibus flumen transierant, recepissent, funditus deleti essent. Qui, ut paullulum ab illo timore se recreârunt, adjunctis iis, qui subsequebantur, rursus Mithridatem oppugnare ceperunt.

XXVIII. Mittitur à Mithridate nuncius Cæsari, qui rem gestam perferret. Cognoscit ex suis eadam hæc accidisse rex. Ita penè sub idem tempus et rex ad opprimendum Mithridatem proficiscitur et Cæsar ad recipiendum. Celeriore fluminis Nili navigatione rex est usus, in quo magnam et paratam classem habebat. Cæsar eodem itinere uti noluit; ne navibus in flumine dimicaret: sed circumvectus eo mari, quod Africæ partis esse dicitur, sicuti supra demonstravimus, priùs tamen regis copiis occurrit, quàm is Mithridatem aggredi posset, eumque ad se victorem incolumi exercitu recepit. Consederat cum copiis rex loco naturâ munito, quòd erat ipse excelsior; planitie ex omnibus partibus subjectâ. Tribus autem ex lateribus, variis genere munitionibus tegebatur. Unum latus erat adjectum flumini Nilo; alterum editissimo loco ductum, ut partem castrorum obtineret;

tertium palude cingebatur.

XXIX. Inter castra regis et Cæsaris iter, flumen intercedebat angustum, altissimis ripis; quod in Nilum influebat. Aberat autem ab regis castris millia passuum circiter vii. Rex, quum hôc itinere venire Cæsarem comperîsset, equitatum omnem, expeditosque delectos pedites ad id flumen misit, qui transitu Cæsarem prohiberent, et eminus ex ripis prælium impar inirent. Nullum enim processum virtus habebat, aut periculum ignavia subibat. Quæ res incendit dolore milites equitesque nostros; quòd tam diu pari prælio cum Alexandrinis certaretur. Itaque eodem tempore equites Germani dispersi vada fluminis quærentes, partim demissioribus ripis flumem transnârunt; et legionarii, magnis arboribus excisis, quæ longitudine utramque ripam contingerent, projectis repentinoque aggere injecto, flumen transierunt. Quorum impetum adeò pertimuerunt hostes, in fugâ spem salutis collocarent. Sed id frustra. Namque ex eâ fugâ pauci ad regem

refugerunt, penè omni reliquà multitudine interfectà.

XXX. Cæsar, re præclarissime gestâ, quum subitum adventum suum judicaret magnum terrorem Alexandrinis injecturum, protinus victor ad regis castra pertendit. Hæc quum et opere magno vallata, et loci naturâ munita adverteret, confertamque armotorum multitudinem collocatam in vallo videret: lassos itinere, ac præliando milites ad oppugnando castra succedere nolluit: itaque non magno intervallo relicto ab hoste, castra posuit. Postero die castellum, quod rex in proximo vico non longè à suis castris muniverat, brachiisque cum opere castrorum conjunxerat, vici obtinendi caussâ, Cæsar aggressus, omnibus copiis expugnat: non quòd id minori numero militum consequi difficile factu putaret; sed ut ab eâ victoriâ perterritis, Alexandrinis, protinus, castra regis oppugnaret. Itaque eo cursu, quo refugientes Alexandrinos ex castello in castra sunt milites insecuti munitionibus successerunt, acerrimèque eminus præliari cæperunt. Duabus ex partibus aditus oppugnationibus nostris dabatur: una quam liberum accessum habere demonstravi; alterâ, quæ mediocre intervallum inter castra et flumen Nilum habebat. Maxima et electissima Alexandrinorum multitudo defendebat eam partem, quæ facillimum aditum habebat. Plurimum autem proficiebant, hostes in repellendis vulnerandisque nostris, qui in regione Iuminis Nili propugnabant. Diversis enim telis nostri figebantur, adversi ex vallo castrorum, adversi ex flumine, in quo multæ naves instructæ funditoribus et sagittariis, nostros impugnabant.

XXXI. Cæsar quum videret milites acriùs præliari non posse, nec tamen multum profici propter locorum difficultatem; quumque animum adverteret, excelsissimum locum castrorum relictum esse ab Alexan-

drinis; quod et per se munitus esset, et studio partim pugnandi, partim spectandi, decucurrissent in eum locum, in quo pugnabatur; cohortes illò circuire castra, et summum locum aggredi jussit; hisque Carsulenum præficit et animi magnitudine, et rei militaris scientià virum præstantem. Quò ut ventum est, paucis defendentibus munitionem, nostris contrà militibus acerrimè pugnantibus, diverso clamore et prœlio perterriti Alexandrini, trepidantes 1 in omnes partes castrorum discurrere coperunt. Quorum perturbatione, nostrorum animi adeò sunt incitati, ut pene eodem tempore ex omnibus partibus, primi tamen editissimum locum castrorum caperent: ex quo decurrentes magnam multitudinem hostium in castris interfecerunt. Quod periculum plerique Alexandrini fugientes, acervatim se de vallo præcipitaverunt in eam partem, quæ flumini erat adjuncta. Horum primis in ipsâ fossâ munitionis 2 magnâ ruina oppressis, cæteri faciliorem fugam habuerunt. Constat fugisse ex castris regem ipsum, receptumque in navem, et multitudine eorum, qui ad proximas naves adnatabant, demerso navigio perisse.

XXXII. Re felicissimè celerriméque gestâ, Cæsar, magnæ victoriæ fiducià proximo terrestri itinere Alexandriam cum equitibus contendit; atque eâ parte oppidi victor introiit, quæ præsidio hostium tenebatur. Neque eum consilium suum fefellit, quin hostes, eo prælio audito, nihil jam de bello essent cogitaturi. Dignum adveniens fructum virtutis et animi magnitudinis tulit. Omnis enim multitudo oppidanorum, armis proiectis, munitionibusque suis relictis, veste eâ sumptâ, quâ supplices dominantes deprecari consueverunt, sacrisque omnibus prolatis, quorum religione precari offensos iratosque animos regum erant soliti, advenienti Cæsari occurrerunt, seque ei dediderunt. Cæsar in fidem receptos consolatus, per hostium munitiones in suam partem oppidi magna gratulatione venit suorum; qui non tantùm bellum ipsum ac dimicationem, sed etiam talem adventum ejus felicem fuisse læta-

bantur.

XXXIII. Cæsar Ægypto atque Alexandria potitus reges constituit, quos Ptolemæus testamento scripserat, atque obtestatus erat poptilum Romanum ne mutarentur. Non majore ex duobus pueris rege amisso, minori transdidit regnum, majorique ex duabus filiis Cleopatræ, quæ manserat in fide præsidiisque ejus. Minorem Arsinoën, cujus nomine diu regnâsse impotenter Ganymedem docuimus, deducere ex regno statuit; ne qua rursus nova dissensio, priùs quàm diuturnitate confirmarentur regis imperia, per homines seditiosos nasceretur. Legione veteranâ vi secum deductâ, cæteras ibi relinquit; quo firmius esset eorum regum imperium: qui neque amorem suorum habere poterant,

<sup>1</sup> In omnes partes castrorum discurrere 2 Magnâ ruinâ.] Some read, magnâ caperunt.] In many editions, in omnes vi. partes discurrere caperunt.

quòd fideliter permanserant in Cæsaris amicitià; neque vetustatis auctoritatem, paucis diebus reges constituti. Simul ad imperii nostri dignitatem utilitatemque publicam pertinere existimabat, si permanerent in fide reges, præsidiis eos nostris esse tutos, et hos, si essent ingrati, posse iisdem præsidiis coërceri. Sic rebus omnibus confectis

et collocatis, ipse itinere terrestri profectus est in Syriam.

XXXIV. Dum hæc in Ægypto gerunter, rex Deiotarus ad Domitium Calvinum, cui Cæsar Asiam, finitimasque provincias administrandas transiderat, venit; oratum, "ne 1 Armeniam minorem, regnum suum, neque 2 Cappadociam, regnum Ariobarzanis, possideri vastarique pateretur à Pharnace: quo malo nisi liberarentur, imperata sibi facere, pecuniamque promissam Cæsari non posse se persolvere." Domitius non tantùm ad explicandos sumptus rei militaris, quum pecuniam necessariam esse judicaret, sed etiam turpe populo Romano et Cæsari, victori, sibique infame esse statueret, regna sociorum atque amicorum ab externo rege occupari, nuncios confestim ad Pharnacem misit, "Arminia Cappadociaque decederet, neve occupatione belli civilis, populi Romani jus majestatemque tantaret." Hanc denunciationem quum majorem vim habiturum existimaret, si propiùs eas regiones cum exercitu accessisset; ad legiones profectus, unam ex tribus xxxvi secum ducit, ii in Ægyptum ad Cæsarem mittit, litteris ejus evocatas; quarum altera in bello Alexandrino non occurrit; quòd itinere terrestri per Syriam erat missa. Adjungit Cn. Domitius legioni xxxvi duas à Deiotaro, quas ille disciplina atque armatura nostrà complures annos constitutas habebat, equitesque centum; totidemque ab Ariobarzane sumit. Mittit P. Sextium ad C. Plætorium questorem, ut legionem adduceret quæ ex tumultuariis militibus in Ponto confecta erat; Quinctumque Patisium in Ciliciam ad auxilia Quæ copiæ celeriter omnes jussu Domitii Comanæ accersenda. convenerunt.

XXXV. Interim legati à Pharnace responsa referunt, "Cappadociâ se decessisse, Armeniam minorem recepisse, quam paterno nomine jure obtinere deberet; denique ejus regni caussa integra Cæsari servaretur: paratum enim se facere, quod is statuisset." Cn. Domitius, quum animadverteret eum Cappadociâ decessisse non voluntate adductum, sed necessitate, quòd faciliùs Armeniam defendere posset subjèctam suo regno, quàm Cappadociam longiùs remotam; quodque omnes 111 legiones adducturum Domitium putâsset; ex quibus cum 11 ad Cæsarem missas audisset, audaciùsque in Armenia substitisset: perseverare cæpit, ut "eo quoque regno decederet; neque enim aliud jus esse Cappadociæ atque Armeniæ: nec justè eum pos-

<sup>1</sup> Armeniam.] Armenia is a large country of Asia, belonging partly to the Turks, and partly to the Persians.

2 Cappadociam.] A country of Asia try of Asia try of Asia, belonging partly to the Persians.

tulare, ut in Cæsaris adventum res integra differretur: id enim esse integrum, quod ita esset, ut fuisset." His responsis datis, cum iis copiis, quas supra scripsi, profectus est in Armeniam, locisque superioribus iter facere instituit. Nam ex Ponto à Comanis jugum editum silvestre est pertinens in Armeniam minorem, quo Cappadocia finitur ab Armenia. Cujus itineris has esse [certas] opportunitates, quòd in locis superioribus nullus impetus repentinus accidere hostium poterat, et quòd Cappadocia his jugis subjecta magnam com-

meatûs copiam erat subministratura.

XXXVI. Complures interim legationes Pharnaces ad Domitium mittit, quæ de pace agerent, regiaque munera Domitio ferrent. Ea constanter omnia aspernabatur: "nec sibi quidquam fore antiquiùs, quam dignitatem populi Romani et regna sociorum recuperare," legatis respondebat. Magnis et continuis itineribus confectis, quum adventaret ad 1 Nicopolim, quod oppidum in Armenia minore positum est, plano ipsum loco, montibus tamen altis ab duobus lateribus objectis, satis magno intervallo ab oppido remotis, castra posuit longè à Nicopoli circiter millia passuum VII. Quibus ex castris, quum locus angustus atque impeditus esset transeundus, Pharnaces in insidiis delectos pedites omnesque pene disposuit equites. Magnam autem multitudinem pecoriis intra eas fauces dissipari jussit; paganosque et oppidanos in iis locis observari: ut, si amicus Domitius eas angustias transiret, nihil de insidiis suspicaretur, quum in agris et pecora et homines animadverteret versarti, tanguam amicorum adventu: sin verò ut in hostium fines veniret, prædâ diripiendâ milites dissiparentur, dispersique cæderentur.

XXXVII. Hæc quum administraret, nunquam tamen intermittebat legatos de pace atque amicitià mittere ad Domitium: quum hôc ipso crederet eum faciliùs decipi posse. At contrà spes pacis Domitio in iisdem castris morandi attulit caussam. Ita Pharnaces, amissà proximi temporis occasione, veritus, ne cognoscerentur, insidiæ, suos in castra revocavit. Domitius postero die propiùs Nicopolim accessit, <sup>2</sup> castraque oppido contulit. Quæ dum muniunt nostri, Pharnaces aciem instruxit suo more atque instituto. In fronte enim, simplici directà acie, cornua trinis firmabantur subsidiis. Eâdem ratione hæc mediâ collocabantur acie, duobus dextrà sinistraque intervallis, simplicibus ordinibus instructis. Perfecit inceptum castrorum opus Domitius,

parte copiarum pro vallo instructâ.

XXXVIII. Proximâ nocte Pharnaces, interceptis tabellariis, qui de Alexandrinis rebus litteras ad Domitium ferebant, cognoscit Cæsarem magno in periculo versari, flagittareque à Domitio, ut quamprimum sibi subsidia mitteret, propiùsque ipse Alexandriam per Syriam ac-

<sup>1</sup> Nicopolim.] This town was built by 2 Castraque oppido contulit.] He pitched his camp near the town.

cederet. Quâ cognitâ re, Pharnaces victoriæ loco ducebat, si trahere tempus posset; quum discedendum celeriter Domitio putaret. Itaque ab oppido, quà facillimum accessum et æquissimum ad dimicandum nostris videbat, fossas 11 directas, non ita magno medio intervallo relicto, 1v pedum altitudinis in eum locum deduxit, quo longiùs constituerat suam non producere aciem. Inter has fossas aciem semper instruebat: equitatum autem ab lateribus omnem extra fossam collocabat: qui neque aliter utilis esse poterat, et multùm numero anteibat nostrum equitatum.

XXXIX. Domitius autem quum Cæsaris magis periculo, quàm suo, commoveretur; neque se tutò discessurum arbitraretur, si conditiones, quas rejecerat, rursus appeteret, aut sine caussa discederet; ex propinquis castris in aciem exercitum eduxit: xxxv1 legionem in dextro cornu collocavit; Ponticam in sinistro; Deiotari legiones in mediam aciem contulit, quibus tamen angustissimum frontis reliquit intervallum, reliquis cohortibus in subsidiis collocatis. Sic utrimque

acie instructâ, processum est ad dimicandum.

XL. Signo sub idem tempus ab utroque dato, concurritur; acriter varieque pugnatur. Nam xxxvi legio, quum extra fossam in equitatum regis impetum fecisset, adeò secundum prælium fecit, ut mænibus oppidi succederet, fossamque transiret, adversosque hostes aggrederetur. At Pontica ex altera parte legio, quum paullulum aversa hostibus cessisset, fossam autem circuire [acies] secundò conata esset, ut aperto latere aggrederetur hostem, in ipso transitu fossæ, confixa et oppressa est. Deiotari vero legiones vix impetum sustinuerunt. Ita victrices regis copiæ cornu suo dextro, mediaque acie converterunt se ad xxxv1 legionem: quæ tamen fortiter vincentium impetum sustinuit; magnis copiis hostium circumdata, præsentissimo animo 1 pugnans in orbem se recepit ad radices montium: quò Pharnaces insequi, propter iniquitatem loci, noluit. Ita, Pontica legione penè tota amissa magna parte Deiotari militum interfecta, xxxv1 legio in loca se superiora contulit, non amplius ccl desideratis. Ceciderunt eo prælio splendidi ac illustres viri nonnulli, equites Romani. Quo tamen incommodo Domitius accepto, reliquias exercitûs dissipati collegit itineribusque tutis per Cappadociam se in Asiam recepit.

XLI. Pharnaces rebus secundis elatus, quum de Cæsare ea, quæ optabat, speraret, Pontum, omnibus copiis occupavit; ibique et victor, et crudelissimus rex, quum sibi fortunam paternam feliciore eventu destinaret, multa oppida expugnavit; bona civium Romanorum Ponticorumque diripuit: supplicia constituit in eos, qui aliquam formæ atque æta-

<sup>1</sup> Pugnans in orbem se recepit ad radices up in an orb, he retired to the foot of the montium.] Fighting with his men drawn mountains.

tis commendationem habebant, ea quæ morte essent miseriora; Pontumque, nullo defendente, paternum regnum se recepisse glorians, obtinebat.

XLII. Sub idem tempus in Illyrico est incommodum acceptum, quæ provincia superioribus mensibus retenta non tantùm sine ignominia, sed etiam cum laude erat. Namque eò missus æstate cum 11 legionibus Q. Cornificius, Cæsaris quæstor pro prætore, quanquam erat provincia minimè copiosa ad exercitus alendos, et finitimo bello ac dissensionibus vastata et confecta, tamen prudentià ac diligentià suâ, quòd magnam curam suscipiebat, ne quò temere progrederetur, et recepit, et defendit. Namque et castella complura locis editis posita, quorum opportunitas castellanos impellebat ad decursiones faciendas, et bellum inferendum, expugnavit; eâque prædâ milites donavit: quæ etsi erat tenuis, tamen in tanta provinciæ desperatione erat grata, præsertim virtute parta: et quum Octavius ex fugâ Pharsalici prælii magnâ classe in illum se sinum contulisset, paucis navibus Iadertinorum, quorum semper in rempublicam singulare constiterat officium, dispersis Octavianis navibus erat potitus; ut vel classe dimicare posset, adjunctis captivis navibus sociorum. Et quum diversissimâ parte orbis terrarum, Cn. Pompeium victor Cæsar sequeretur; compluresque adversarios in Illyricum, propter Macedoniæ propinquitatem, se, reliquis ex fuga collectis, contulisse audiret; litteras ad Gabinium mittit, utì "cum legionibus tironum, quæ nuper erant conscriptæ, proficisceretur in Illyricum, conjunctisque copiis cum Q. Cornificio, si quod periculum provinciæ inferretur, depelleret: sin ea non magnis copiis tuta esse posset, in Macedoniam legiones adduceret. Omnem enim illam partem regionemque, vivo Cn. Pompeio, bellum instauraturam esse" credebat.

XLIII. Gabinius, ut in Illyricum venit, hiberno tempore anni, ac difficili: sive copiosiorem provinciam existimans, sive multum fortunæ victoris Cæsaris tribuens, sive virtute et scientia sua confisus, qua sæpe in bellis periclitatus magnas res et secundas ductu ausuque suo gesserat; neque provinciæ facultatibus sublevabatur, quæ partim erat exinanita; partim infidelis; neque navibus, intercluso mari tempestatibus, commeatus supportari poterat; magnisque difficultatibus coactus, non ut volebat, sed ut necesse erat, bellum gerebat. Ita, cum durissimis, tempestatibus, propter inopiam, castella aut oppida expugnare cogeretur, crebra incommoda accipiebat: adeoque est à barbaris contemptus, ut, Salonam se recipiens in oppidum maritimum, quod cives Romani fortissimi fidelissimique incolebant, in agmine dimicare sit coactus. Quo prælio duobus millibus militum ampliùs amissis, centurionibus xxxviii, tribunis iv, cum reliquis copiis Salonam se recepit; sum-

NOTE.

1 Indertinorum.] A town of Illyria, now called Zara.

mâque ibi disficultate rerum omnium pressus paucis mensibus morbe periit. Cujus et infelicitas vivi, et subita mors in magnam spem Octavium adduxit provinciæ potiundæ: quem tamen diutiùs in rebus secundis et fortuna, quæ plurimum in bellis potest, diligentiaque

Cornificii, et virtus Vatinii versari passa non est.

XLIV. Vatinius, Brundisii quum esset, cognitis rebus, quæ gestæ erant in Illyrico, quum crebris litteris Cornificii ad auxilium provinciæ ferendum evocaretur, et M. Octavium audiret cum barbaris fædera percussisse, compluribusque locis nostrorum militum oppugnare præsidia, partim classe per se, partim pedestribus copiis per barbaros: etsi gravi valetitudine affectus, vix corporis viribus animum sequebatur: tamen virtute vicit incommodum naturæ, difficultatesque hiemis et subitæ præparationis. Nam quum ipse paucas in portu naves longas haberet, litteras in Achaiam ad Q. Kalenum misit, uti sibi classem mitteret. Quod quum tardiùs fieret quam periculum nostrorum flagitabat, qui sustinere impetum Octavii non poterant; navibus actuariis, quarum numerus erat satis magnus, magnitudine quamquam non satis justa ad præliandum, rostra imposuit. His adjunctis navibus longis, et numero classis aucto, militibus veteranis impositis, quorum magnam copiam habebat, ex omnibus legionibus, qui numero ægrorum relicti erant Brundisii, quum exercitus in Græciam transportaretur, profectus est in Illyricum, maritimasque nonnullas civitates quæ defecerant, Octavioque se transdiderant, partim recipiebat, partim remanentes in suo consilio prætervehebatur; nec sibi ullius rei moram necessitatemque injungebat, quin, quam celerrime posset, ipsum Octavium persequeretur. Hunc oppugnantem Epidaurum terrâ marique, ubi nostrum erat præsidium adventu suo discedere ab oppugnatione coëgit, præsidiumque nostrum recepit.

XLV. Octavius, quum Vatinium classem magna ex parte confectam ex naviculis actuariis habere cognovisset, confisus sua classe, substitit ad insulam Tauridem: qua regione Vatinius insequens navigabat; non quòd Octavium ibi restitisse sciret: sed quòd eum longiùs progressum insequi decreverat. Quum propiùs Tauridem accessisset, distensis suis navibus, quòd et tempestas erat turbulenta, et nulla suspicio hostis, repente adversam ad se venientem navem, antennis ad medium malum demissis, instructam propugnatoribus animadvertit. Quod ubi conspexit, celeriter vela subduci, demittique antennas jubet, et milites armari; et vexillo sublato, quo pugnandi dabat signum, quæ primæ naves subsequebantur, idem ut facerent, significabat. Parabant se Vatiniani repente oppressi: parati deinceps Octaviani ex portu procedebant. Instruitur utrimque acies: ordine disposita ma-

gis Octaviana; paratior militum animis Vatiniana.

XLVI. Vatinius, quum animadverteret neque navium se magnitudine neque numero parem esse futuræ dimicationi, fortunæ rem committere maluit. Itaque primus suâ quinqueremi in quadriremem ipsius Octavii impetum fecit. Celerrime fortissimeque contrà illo remigante, naves adversæ rostris concurrunt adeò vehementer, ut navis Octaviana,

rostro discusso, ligno contineretur. Committitur acriter reliquis locis prælium, concurriturque ad duces maximè. Nam quum suo quisque auxilium ferret, magnum cominus in angusto mari prælium factum est; quantoque conjunctis magis navibus confligendi potestas dabatur, tanto superiores erant Vatiniani: qui admirandà virtute ex suis navibus in hostium naves transilire non dubitabant; et dimicatione æquatâ, longe superiores virtute rem feliciter gerebant. Deprimitur ipsius Octavii quadriremis: multæ præterea capiuntur, aut rostris perforatæ merguntur: propugnatores Octaviani partim in navibus jugulantur, partim in mare præcipitantur. Ipse Octavius se in scapham confert: in quam plures quum confugerent, depressâ scaphâ, vulneratus tamen adnatat ad suum 'myoparonem. Eo receptus, quum prælium nox dirimeret, tempestate magnâ velis profugit. Sequuntur hunc suæ naves nonnullæ, quas casus ab illo periculo vindicârat.

XLVII. At Vatinius, re bene gestà, receptui cecinit; suisque omnibus incolumibus in eum se portum victor recepit, quo ex portu classis Octaviana ad dimicandum processerat. Capit ex eo prælio penterem 1, triremes 11, dicrotas viii; compluresque remiges Octavianos; posteroque ibi die fuit, dum suas, captivasque naves reficeret. Post diem 111 contendit in insulam Issam: quòd eò se recepisse ex fugà credebat Octavium. Erat nobilissimum regionum earum oppidum, conjunctissimumque Octavio. Quò ut pervenit, oppidani supplices se Vatinio dediderunt: comperitque, ipsum Octavium, parvis paucisque navigiis vento secundo regionem Græciæ petîsse, inde ut Siciliam, deinde Africam, caperet. Ita brevi spatio re præclarissime gestâ, provincià receptâ, et Cornificio redditâ, classe adversariorum ex illo toto sinu expulsâ, victor se Brundisium, incolumi exercitu et classe, recepit.

XLVIII. Iis autem temporibus, quibus Cæsar Dyrrhachium Pompeium obsidebat, et Palæpharsali rem feliciter gerebat, Alexandriæque cum periculo magno, tum etiam majore periculi famâ dimicabat. Cassius Longinus in Hispaniâ proprætor provinciæ ulterioris obtinendæ caussâ relictus sive consuetudine naturæ suæ, sive odio, quod in illam provinciam susceperat quæstor, ex insidiis ibi vulneratus, magnas odii sui fecerat accessiones: quod vel ex conscientiâ suâ, quum de se mutuo sentire provinciam crederet, vel multis signis, et testimoniis eorum, qui difficulter odia dissimulant, animadvertere poterat, et compensare offensionem provinciæ exercitûs amore cupiebat. Itaque quum primùm in unum locum exercitum conduxit, HS centenos militibus est pollicitus: nec multò pòst, quum in Lusitaniâ 2 Medeobregam oppidum,

<sup>1</sup> Myoparonem.] This was the name of a kind of ships much used by pirates.

<sup>2</sup> Medobregam.] This town was situa-

ted in Portugal. By some it is supposed to have occupied the place where Armenna now stands.

montemque <sup>1</sup> Herminium, expugnâsset, quò Medobregenses confugerant; ibique Imperator esset appellatus: iterum HS centenis milites donavit. Multa præterea et magna præmia singulis concedebat: quæ speciosum reddebant præsentem exercitûs amorem, paullatim tamen

et occulte militarem disciplinam severitatemque minuebant.

XLIX. Cassius legionibus in hiberna dispositis ad jus dicendum Cordubam se recepit, contractumque in ea æs alienum gravissimis oneribus provinciæ constituit exsolvere; et, ut largitionis postulat consuetudo, per caussam liberalitatis speciosam plura largitiori quærebantur; pecuniæ locupletibus imperabantur; quas Longinus sibi expensas ferri non tantum patiebatur, sed etiam cogebat; in gregem locupletium simultatum caussæ tenues conjiciebantur. Neque ullum genus quæstûs, aut magni et evidentis, aut minimi et sordidi, prætermittebatur, quo domus et tribunal imperatoris vacaret. Nemo erat, qui modo aliquam jacturam facere posset, quin aut ² vadimonio teneretur, aut in reos referretur. Ita etiam magna sollicitudo periculorum ad jacturas et detrimenta rei familiaris adjungebatur.

L. Quibus de caussis accidit, ut quum Longinus Imperator eadem faceret, quæ fecerat quæstor, similia rursus de morte ejus provinciales consilia inirent. Horum odium confirmabant nonnulli familiares ejus: qui, quum in illà societate versarentur rapinarum, nihilo minus oderant eum, cujus nomine peccabant: sibique quod rapuerant, acceptum ferebant; quod interciderat, aut erat interpellatum, Cassio assignabant. v legionem novam conscribit; augetur odium et ex ipso delectu, et sumptu additæ legionis. Complentur equitum 111 millia: maximis-

que onerantur impensis: nec provinciæ datur ulla requies.

LI. Interim litteras accepit à Cæsare, utin Africam exercitum transjiceret, perque Mauritaniam ad fines Numidiæ perveniret: quòd magna Cn. Pompeio Juba rex miserat auxilia, majoraque missurus existimabatur. Quibus litteris acceptis, insolenti voluptate efferebatur,
quòd sibi novarum provinciarum, et fertilissimi regni tanta oblata
esset facultas. Itaque ipse Lusitaniam proficiscitur, ad legiones accersendas, auxiliaque adducenda. Certis hominibus dat negotium, ut
frumentum navesque c præpararentur, pecuniæque describerentur atque imperarentur, ne qua res, quum redisset, moraretur. Reditus
ejus fuit celerior omnium opinione; non enim labor aut vigilantia,
cupienti præsertim aliquid, Cassio deerat.

LII. Exercitu coacto in unum locum, castris ad Cordubam positis, pro concione militibus exponit, quas res Cæsaris jussu gerere deberet, polliceturque iis, quum in Mauritaniam transjecisset, HS centenos se

<sup>1</sup> Herminium.] Now called Arminno. 2 Vadimonio.] By this word is implied pear before the judge on a certain day.

daturum: v fore in Hispaniâ legionem. Ex concione se Cordubam recepit. Eoque ipso die, meridianâ horâ, quum in Basilicam iret, quidam Minutius Silo, cliens L. Racilii, libellum, quasi aliquid ab eo postularet, ut miles ei transdit: deinde post Racilium (nam is latus Cassii tegebat) quasi responsum ab eo peteret, celeriter dato loco, quum se insinuâsset, sinistrâ corripit eum, dextrâque bis feriit pugione. Clamore sublato, fit à conjuratis impetus universis. Munatius Plancus proximum gladio transjicit lictorem. Hôc interfecto, Q. Cassium legatum vulnerat. Ibi T. Vasius, et L. Mergilio simili confidentiâ Plancum municipem suum adjuvant. Erant enim omnes Italicenses. Ad ipsum Longinum L. Licinius Squillus involat, jacentem-

que levibus sauciat plagis.

LIII. Concurritur ad Cassium defendendum. Semper enim Berones compluresque evocatos cum telis secum habere consueverat. A quibus cæteri intercluduntur, qui ad cædem faciendam subsequebantur. Quo in numero fuit Calpurnius Salvianus, et Manilius Tusculus. Minutius inter saxa, quæ jaciebant in itinere, fugiens opprimitur, et relato domum Cassio, ad eum deducitur. Racilius in proximam se domum familiaris sui confert, dum certum cognosceret, confectusne Cassius esset. L. Laterensis, quum id non dubitaret, accurrit lætus in castra; militibus vernaculis et secundæ legionis, quibus odio sciebat præcipue Cassium esse, gratulatur. Tollitur à multitudine in tribunal: Prætor appellatur nemo enim in provinciâ natus aut vernaculæ legionis miles, aut diuturnitate jam factus provincialis, quo in numero erat 11 legio, non cum omni provinciâ consenserat in odio Cassii. Nam legiones xxx et xx1 paucis mensibus in Italiâ scriptas, Cæsar attribuerat Longino; v legio ibi nuper erat confecta.

LIV. Interim nunciatur Laterensi vivere Cassium. Quo nuncio, dolore magis promotus, quam animo perturbatus, reficit celeriter sese, et ad Cassium visendum proficiscitur. Re cognitâ, xxx legio signa Cordubam infert, ad auxilium ferendum imperatori suo. Facit hoc idem xxi. Subsequitur has v. Quum 11 legiones reliquæ essent in castris, secundani veriti, ne soli relinquerentur, atque ex eo, quid sensissent, indicaretur, secuti sunt factum superiorum. Permansit in sensissent,

tentia legio vernacula, nec ullo timore de gradu dejecta est.

LV. Cassius eos, qui nominati erant conscii cædis, jubet comprehendi: legionem v in castra remittit, cohortibus xxx retentis. Indicio Minutii cognoscit, L. Racilium, et L. Laterensem, et Annium Scapulam maximæ dignitatis et gratiæ provincialem hominem, sibique tam familiarem, quàm Laterensem et Racilium, in eâdem fuisse conjuratione. Nec diu moratur dolorem suum, quin eos interfici jubeat. Minutium libertis transdit excruciandum: item Calpurnium Salvianum, qui profitetur indicium conjuratorum que numerum auget, verè, ut quidam existimant, ut nonnulli queruntur, coactus. Isdem cruciatibus affectus L. Mergilio. Squillus nominat plures: quos Cassius interfici jubet exceptis iis, qui se pecuniâ redemerunt. Nam palam HS x cum Calpurnio paciscitur, et cum Q. Sextio quinquaginta, qui etsi maxime

nocentes sunt multati, tamen periculum vitæ, dolorque vulnerum pecunia remissus, crudelitatém cum avaritia certasse significabat.

LVI. Aliquot pòst diebus litteras à Cæsare missas accipit; quibus cognoscit Pompeium in acie victum, amissis copiis, fugisse. Quà re cognità, mistam dolore voluptatem capiebat. Victoriæ nuncius lætitiam exprimebat; confectum bellum licentiam temporum intercludebat. Sic erat dubius animi, utrum nihil timere, an omnia licere mallet. Sanatis vulneribus accersit omnes, qui sibi pecunias expensas tulerant; acceptasque eas jubet referri. Quibus parum videbatur imposuisse oneris, ampliorum pecuniam imperat. Æquâ autem ratione delectum instituit: quos ex omnibus conventibus coloniisque conscriptos, transmarina militia perterritos ad sacramenti redemptionem vocabat. Magnum hoc fuit vectigal, majus tamen creabat odium. His rebus confectis, 1 totum exercitum lustrat. Legiones, quas in Africam ducturus erat, et auxilia mittitad Trajectum: ipse classem, quam parabat, ut inspiceret, Hispalim accedit: ibique moratur: propterea quòd edictum totà provincià proposuerat, ut, quibus pecunias imperâsset, neque contulissent, se adirent. Quæ evocatio vehementer omnes turbavit.

LVII. Interim L. Titius, qui eo tempore tribunus militum legionis vernaculæ fuerat, nunciat famâ, legionem xxx, quam Q. Cassius legatus simul ducebat, quum 2 Illurgim ad oppidum castra haberet, seditione factà, centurionibus aliquot occisis, qui signa tolli non patiebantur, discessisse, et ad 11 legionem contendisse, quæ ad fretum alio itinere ducebatur. Cognitâ re, noctu 3 cum v cohortibus undevicesimanorum egreditur. Manè pervenit. Ibi eum diem, ut quid ageretur, perspiceret, moratus, "Carmonam contendit. Hic quum legio xxx, et xxi, et cohortes iv, et v legio, totusque convenisset equitatus, audit, IV cohortes à vernaculis oppressas ad 5 Obuculam, cum his ad secundam pervenisse legionem, omnesque ibi se conjunxisse, et T. Thorium Italicensem ducem delegisse. Celeriter habito concilio, Marcellum Cordubam, ut eam in potestate retineret, Q. Cassium legatum Hispalim mittit. Paucis ei diebus affertur, conventum Cordubensem ab eo defecisse, Marcellumque aut voluntate, aut necessitate adductum (namque id varié nunciabatur) consentire cum cordubensibus: 11 cohortes legionis v, quæ fuerant Cordubæ in præsidio idem facere. Cassius his rebus incensus movet castra, et postero die <sup>e</sup>Segoviam ad flumen Silicense venit. Ibi habita concione, militum tentat animos: quos cognoscit non suâ, sed Cæsaris absentis caussâ

<sup>1</sup> Totum exercitum lustrat.] He reviewed his whole army.

<sup>2</sup> Illurgim.] Now called Illera.
3 Cum V. cohortibus undevicesimano-

<sup>3</sup> Cum V. cohortibus undevicesimanorum.] With five cohorts of the nineteenth legion.

<sup>4</sup> Carmonam.] A town of Spain, now called Carmone.

<sup>5</sup> Obuculam.] A town of Spain. Its situation is not known with certainty.

<sup>6</sup> Segoviam.] This town retains its ancient name.

sibi fidissimos esse, nullumque periculum deprecaturos, dum per eos

Cæsari provincia restitueretur.

LVIII. Interim Thorius ad Cordubam veteres legiones adducit; ac, ne dissensionis initium natum seditiosâ militum suâque videretur naturâ: simul ut contra Q. Cassium, qui Cæsaris nomine majoribus viribus uti videbatur, æque potentem opponeret dignitatem; Cn. Pompeio se provinciam recuperare velle palam dictitabat. Et forsitam etiam hoc fecerat odio Cæsaris et amore Pompeii: cujus nomen multum poterat apud eas legiones, quas M. Varro obtinuerat: sed id quâ mente commotus fecerit, conjecturâ sciri non potest. Certe hoc præse Thorius ferebat: milites adeo fatebantur, ut Cn. Pompeii nomen in scutis inscriptum haberent. Frequens legionibus conventus obviam prodit, neque tantùm virorum, sed etiam matrum familiâs, ac prætextatorum; deprecaturque, "ne hostili adventu Cordubam diriperent: nam se contra Cæsarem ne facere cogerentur, orare."

LIX. Tantæ multitudinis precibus et lacrymis exercitus commotus, quum videret, ad Cassium persequendum nihil opus esse Cn. Pompeii nomine et memoriâ, tamque omnibus Cæsarianis, quàm Pompeianis, Longinum esse in odio, neque se conventum, neque M. Marcellum contra Cæsaris caussam posse perducere, nomen Pompeii ex scutis detraxerunt; Marcellum, qui se Cæsaris caussam defensurum profitebatur, ducem adsciverunt, prætoremque appellârunt; et sibi conventum adjunxerunt; castraque ad Cordubam posuerunt. Cassius eo biduo circiter IV millia passuum à Cordubâ, citra flumen Bætim in oppidi conspectu loco excelso facit castra: litteris ad regem Bogudem in Mauritaniam, et ad Marcum Lepidum proconsulem in Hispaniam citeriorem mittit, "subsidio sibi provinciæque Cæsaris caussâ quamprimùm venirit." Ipse hostili modo Cordubensium agros vas-

tat, ædificia incendit.

LX. Cujus rei deformitate atque indignitate legiones, quæ Marcellum sibi ducem ceperant, ad eum concurrerunt: ut in aciem educerentur, orant, priusque confligendi sibi potestas fieret, quàm cum tanta contumelià nobilissimæ carrissimæque possessiones Cordubensium in conspectu suo rapinis, ferro, flammàque consumerentur. Marcellus, quum confligere miserrimum putaret, quòd, et victoris et victi detrimentum ad eundem Cæsarem esset redundaturum, neque suæ potestatis esse, legiones Bætim transducit, atque aciem instruit. Quum Cassium contrà pro castris suis aciem instruxisse loco superiore videret, caussà interposità, quod is in æquum non descenderet, Marcellus militibus persuadet, ut se in castra recipiant. Itaque copias

NOTE.

1 Batim.] A large river in Spain, now called Guadalquiver.

reducere cœpit. Cassius quo bene valebat, Marcellumque infirmum esse sciebat, aggressus equitatu legionarios se recipientes, complures novissimos in fluminis ripis interficit. Quum hôc detrimento, quid transitus fluminis vitii difficultatisque haberet, cognitum esset, Marcellus castra Bætim transfert: crebroque uterque legiones in aciem educit; neque tamen confligitur, propter locorum difficultates.

LXI. Erat copiis pedestribus multò firmior Marcellus. Habebat enim veteranas legiones, multisque prœliis expertas. Cassius fidei magis, quam virtuti legionum, confidebat. Itaque quum castra castris collocata essent, et Marcellus locum idoneum castello cepisset, quò prohibere aqua Cassianos posset, Longinus, veritus ne genere quodam obsidionis clauderetur in regionibus alienis sibique infestis, noctu silentio ex castris proficiscitur, celerique itinere 'Uliam contendit; quod sibi fidele esse oppidum credebat. Ibi adeo conjuncta ponit mænibus castra, ut et loci natura (namque Ulia in edito monte posita est) et ipsâ munitione urbis, undique ab oppugnatione tutus esset. Hunc Marcellus insequitur, et quam proxime potest Uliam castra castris confert: locorumque cognitâ naturâ, quò maximè rem deducere volebat, necessitate est adductus, ut neque confligeret, cujus si rei facultas esset, resistere incitatis militibus non poterat, neque vagari Cassium latius pateretur; ne plures civitates ea paterentur, quæ passi erant Cordubenses. Castellis idoneis locis collocatis, operibusque in circuitu oppidi continuatis, Uliam, Cassiumque munitionibus clausit: quæ priùs quam perficerentur, Longinus omnem suum equitatum emisit: quem magno sibi usui fore credebat, si pabulari frumentarique Marcellum non pateretur; magno autem impedimento, si clausus obsidione et inutilis necessarium consumeret frumentum.

LXII. Paucis diebus litteris Cassii acceptis, rex Bogud cum copiis venit, adjungitque ei legionem, quam secum adduxerat, compluresque cohortes auxiliarias Hispanorum. Namque, ut in civilibus dissensionibus accidere consuevit, ita temporibus illis in Hispania nonnullæ civitates rebus Cassii studebant; plures Marcello favebant. Accedit cum copiis Bogud ad exteriores Marcelli munitiones. Pugnatur utrimque acriter crebroque, ut accidit, fortuna sæpe ad utrumque transferente victoriam; nec tamen unquam ab operibus depellitur Marcellus.

LXIII. Interim Lepidus ex citeriore provincià cum cohortibus legionariis xxv, magnoque numero equitum, et reliquorum auxiliorum, venit eâ mente Uliam, ut sine ullo studio contentiones Cassii Marcellique componeret. Huic venienti sine dubitatione Marcellus se credit atque offert. Cassius contrà suis se tenet præsidiis, sive eò quòd plus sibi juris deberi quàm Marcello existimabat, sive eò quòd, ne præoccupatus animus Lepidi esset obsequio adversarii, verebatur. Ponit ad Uliam castra Lepidus; neque habet à Marcello quidquam divisi. Ne pugnetur, interdicit. Ad exeundum Cassium invitat; fidemque suam in re omni interponit. Quum diu dubitâsset Cassius, quid sibi faciendum, quidve Lepido esset credendum: neque ullum exitum consilii sui reperiret, si permaneret in sententiâ; postulat utì munitiones disjicerentur, sibique liber exitus daretur. Non tantùm induciis factis, sed propè jam constituta opera quum complanarent, custodiæque munitionum essent deductæ, auxilia regis in id castellum Marcelli, quòd proximum erat regiis castris, neque opinantibus omnibus, si tamen in omnibus fuit Cassius (nam de hujus conscientià dubitabatur) impetum fecerunt, compluresque ibi milites oppresserunt. Quod nisi celeriter, indignatione et auxilio Lepidi prælium esset diremptum;

major calamitas esset accepta.

LXIV. Quum iter Cassio patefactum esse; castra Marcellus cum Lepido conjungit. Lepidus eodem tempore, Marcellusque, Cordubam cum suis proficiscitur; Cassius Carmonam. Sub idem tempus Trebonius proconsul ad provinciam obtinendam venit. De cujus adventu ut cognovit Cassius, legiones, quas secum habuerat, equitatumque in hiberna distribuit: ipse, omnibus suis rebus celeriter correptis; 1 Malacam contendit; ibique adverso tempore navigandi naves conscendit, ut ipse, prædicabat, ne se Trebonio, et Lepido, et Marcello committeret: ut amici ejus dictitabant, ne per eam provinciam minore cum dignitate iter faceret, cujus magna pars ab eo defecerat: ut cæteri existimabant, ne pecunia illa ex infinitis rapinis confecta in potestatem cujusquam veniret. Progressus secundâ, ut hibernâ, tempestate, quum in Iberum flumen noctis vitandæ caussa se contulisset, inde paullo vehementiore tempestate nihilo periculosiùs se navigaturum credens, profectus, adversis fluctibus occurrentibus ostio fluminis, in ipsis faucibus, quum neque flectere navem propter vim fluminis, neque directam tantis fluctibus tenere posset, demersâ navi periit.

LXV. Quum in Syriam Cæsar ex Ægypto venisset, atque ab iis, qui Româ venerant ad eum, cognosceret, litterisque urbanis animadverteret, multa Romæ malè et inutiliter administrari, neque ullam partem reip. satìs commodè geri; quòd et contentionibus tribunitiis perniciosæ seditiones orirentur; et ambitione atque indulgentiâ tribunorum militum, et qui legionibus præerant, multa contra morem consuetudinemque militarem fierent, quæ dissolvendæ disciplinæ severitatisque essent; eaque omnia flagitare adventum suum videret; tamen præferendum existimavit, quas in provincias regionesque venisset, eas ita relinquere constitutas, ut domesticis dissensionibus liberarentur, jura legesque acciperent, et externorum hostium metum deponerent. Hæc in Syriâ, Ciliciâ, Asiâ celeriter se confecturum spe-

rabat; quòd hæ provinciæ nullo bello premebantur: In Bithyniâ ac Ponto plus oneris videbat impendere sibi. Non enim excessisse Ponto Pharnacem audierat, neque excessurum putabat, quum secundo prælio esset vehementer inflatus, quod contra Domitium Calvinum fecerat. Commoratus ferè in omnibus civitatibus, quæ majore sunt dignitate, præmia benè meritis et viritim et publicè tribuit: de controversiis veteribus cognoscit ac statuit. Reges ¹tyrannos, dynastas provinciæ, finitimosque, qui omnes ad eum concurrerant, receptos in fidem, conditionibus impositis provinciæ tuendæ ac defendendæ, dimit-

tit et sibi, et Populo Romano amicissimos.

LXVI. Paucis diebus in eâ provincia consumptis, Sex. Cæsarem amicum et necessarium suum legionibus Syriæque præfecit. Ipse eâdem classe, quâ venerat, proficiscitur in Ciliciam. Cujus provinciæ civitates omnes evocat Tarsum: quod oppidum ferè totius Ciliciæ nobilissimum fortissimumque est. Ibi, rebus omnibus provinciæ et finitimarum civitatum constitutis, cupiditate proficiscendi ad bellum gerendum non diutiùs moratur; magnisque itineribus per Cappadociam confectis biduum 2 Mazacæ commoratus, venit Comana, vetustissimum et sanctissimum in Cappadocia 3 Bellonæ templum, quod tantâ religione colitur, ut sacerdos ejus Deæ majestate, imperio et potentià, secundus à rege consensu gentis illius habeatur. Id homini nobilissimo Nicomedi Bithynio adjudicavit: qui regio Cappadocum genere ortus, propter adversam fortunam majorum suorum, mutationemque generis, jure minimè dubio, vetustate tamen intermisso, sacerdotium id repetebat. Fratrem autem Ariobarzanis Ariaretem, quum benè meritus uterque eorum de republ. esset, ne aut regni hæreditas Ariaretem sollicitaret, aut hæres regni terreret, Ariobarzani attribuit, qui sub ejus imperio ac ditione esset: ipse iter cæptum simili velocitate conficere cœpit.

LXVII. Quum propiùs Pontum finesque Gallogræciæ accessisset Deiotarus tetrarches Gallogræciæ tunc quidem penè totius, quod ei neque legibus, neque moribus concessum esse cæteri tetrarchæ contendebant, sine dubio autem rex Armeniæ minoris ab senatu appellatus, depositis regiis insignibus, neque tantùm privato vestitu, sed etiam reorum habitu, supplex ad Cæsarem venit oratum, "ut sibi ignosceret, quòd in eâ parte positus terrarum, quæ nulla præsidia Cæsaris habuisset, exercitibus imperiisque in Cn. Pompeii castris fuisset: neque enim se judicem debuisse esse controversiarum populi R. sed

parere præsentibus imperiis."

LXVIII. Contra quem Cæsar, quum "plurima sua commemorâsset" "officia, quæ consul ei decretis publicis tribuisset; quumque defensionem ejus nullam posse excusationem ejus imprudentiæ recipere" coar-

<sup>1</sup> Tyrannos.] This name was given to those who usurped sovereign authority, in the small states of Greece.

2 Mazacæ.] The capital of Cappadocia.
3 Bellonæ.] The Goddess of War.

guisset; "quòd homo tantæ prudentiæ ac diligentiæ scire potuisset, quis urbem Italiamque teneret; ibi senatus populusque Romanus, ubi respubl. esset, quis deinde post L. Lentulum, C. Marcellum consul esset: sed tamen se concedere id factum superioribus suis beneficiis, veteri hospitio atque amicitiæ, dignitati ætatique hominis precibus eorum qui frequentes concurrissent hospites atque amici Deiotari ad deprecandum: de controversiis tetrarcharum postea se cogniturum esse" dixit: regium vestitum ei restituit. Legionem autem, quam ex genere civium suorum Deiotarus armaturâ disciplinâque nostrâ constitutam habebat, equitatumque omnem ad bellum gerendum adducere

jussit.

LXIX. Quum in pontum venisset, copiasque omnes in unum locum coëgisset; quæ numero, atque exercitatione bellorum mediocres erant (exceptà enim legione vi. quam secum adduxerat Alexandrià veteranam, multis laboribus periculisque functam, multisque militibus partim difficultate itinerum ac navigationum, partim crebritate bellorum adeò diminutam, ut minus imille hominum in eà esset; reliquæ erant ili legiones, una Dejotari, duæ quæ in eo prælio, quod Cn. Domitium fecisse cum Pharnace scripsimus, fuerant) legati à Pharnace missi Cæsarem adeunt, atque in primus deprecantur, "ne ejus adventus hostilis esset. Facturum enim omnia Pharnacem, quæ imperata essent." Maximeque commemorabant, "nulla Pharnacem auxilia contra Cæsarem Pompeio dare voluisse: quum Deiotarus, qui dedisset, tamen ei satisfecisset."

LXX. Cæsar respondit, "se fore æquissimum Pharnaci, si, quæ polliceretur, repræsentaturus esset." Monuit autem, ut solebat, mitibus verbis legatos, "ne aut Deiotarum sibi objicerent, aut nimis eo gloriarentur beneficio quòd auxilia Pompeio non misissent. Nam se neque libentiùs facere quidquam, quàm supplicibus ignoscere; neque provinciarum publicas injurias condonare iis posse, qui non fuissent in se officiosi: id ipsum, quod commemorassent, officium utilius Pharnaci fuisse, qui providisset ne vinceretur, quam sibi, cui Dii immortales victoriam tribuissent. Itaque se magnas et graves injurias civium Romanorum, qui in Ponto negotiati essent, quoniam in integrum restituere non posset, concedere Pharnaci. Nam neque interfectis amissam vitam, neque exsectis virilitatem restituere posse; quod quidem supplicium gravius morte cives Romani, subîssent: Ponto verò decederet confestim; familiasque publicanorum remitteret cæteraque restitueret sociis civibusque Romanis, quæ penès eum essent. Si fecisset, jam tunc sibi mitteret munera, ac dona, quæ bene rebus gestis imperatores ab amicis accipere consuessent." Miserat enim Pharnaces coronam auream.

<sup>1</sup> Mille hominum.] This was about the one-fifth of the entire number belonging to each legion.

LXXI. His responsis datis, legatos remisit. At Pharnaces omnia liberaliter pollicitus; quum festinantem ac properantem Cæsarem speraret libentius etiam crediturum suis promissis, quàm res pateretur; quò celeriùs honestiùsque ad res magìs necessarias proficisceretur (nemini enim erat ignotum, plurimis de caussis ad Urbem Cæsarem revocari) lentius agere, decedendi diem postulare longiorem, pactiones, interponere, in summà frustrari cæpit. Cæsar cognità calliditate hominis, quod aliis temporibus naturà facere consueverat, tunc necessitate fecit adductus, ut celerius omnium opinione manum consereret.

LXXII. Ziela est oppidum in Ponto positu ipso, ut in plano loco, satis munitum. Tumulus enim naturalis, velut manu factus, excelsiore undique fastigio sustinet murum. Circumpositi sunt huic oppido magni multique intercisi vallibus colles: quorum editissimus unus, qui propter victoriam Mithridatis, et infelicitatem Triarii, detrimentumque exercitûs nostri, superioribus locis atque itineribus penè, conjunctus oppido, magnam in illis partibus habet nobilitatem; nec multò longius millibus passuum 111 abest ab Ziela. Hunc locum Pharnaces, veteribus paternorum felicium castrorum, refectis operibus, co-

piis omnibus suis occupavit.

LXXIII. Cæsar, quum ab hoste millia passuum v castra posuisset; videretque eas valles, quibus regia castra munirentur, eodem intervallo sua castra munituras; si modò ea loca hostes priores non cepissent, quæ multò erant propiora regis castris; aggerem comportari jubet intra munitiones. Quo celeriter collato, proximà nocte vigilià quartà, legionibus omnibus expeditis, impedimentisque in castris relictis primà luce, neque opinantibus hostibus, eum ipsum locum cepit in quo Mithridates secundum prælium adversus Triarium fecerat. Huc omnem comportari aggerem è castris, servitiaque quæ agerent, jussit; ne quis ab opere miles discederet; quum spatio non amplius mille passuum intercisa vallis castra hostium divideret ab opere incæpto Cæsaris castrorum.

LXXIV. Pharnaces, quum id repentè primâ luce animadvertisset, copias suas omnes pro castris instruxit, quas, interpositâ tantă locorum iniquitate, consuetudine magis pervulgatâ militari credebat instrui Cæsar, vel ad opus suum tardandum, quò plures in armis tenerentur, vel ad ostentationem regiæ fiduciæ, ne munitione magis quàm manu defendere locum Pharnaces videretur. Itaque deterritùs non est, quò minùs, primâ acie pro vallo instructâ, reliqua pars exercitûs opus faceret. At Pharnaces impulsus sive loci felicitate, sive auspiciis et religionibus inductus, quibus obtemperâsse eum postea audiebamus; sive paucitate

<sup>1</sup> Huc omnem comportari aggerem è castris, servitiaque quæ agerent, jussit.] In many è castris servitia, quæ ageret, jussit.

nostrorum, qui in armis erant, compertâ, quum more operis quotidiani, magnam illam servorum multitudinem, quæ aggerem portabat, militum esse credidisset; sive etiam, veterani fiducià exercitûs sui, quem [cum legione] xxII in acie conflixisse, et vicisse, legati ejus gloriabantur; simul contemptu exercitûs nostri, quem pulsum à se, Domitio duce, sciebat; inito consilio dimicandi, descendere præruptâ valle cæpit. Cujus aliquandiu Cæsar irridebat inanem ostentationem, et eo loco militum coarctationem, quem in locum nemo sanus hostis subiturus esset: quum interim Pharnaces eodem gradu, quo præruptam descenderat in vallem, ascendere adversus arduum collem instructis copiis cæpit.

LXXV. Cæsar incredibili ejus vel temeritate vel fiducia motus, neque opinans imparatusque oppressus, eodem tempore milites ab operibus, vocat, arma capere jubet, legiones opponit, aciem instruit. Cujus rei subita trepidatio magnum terrorem attulit nostris, non dum ordinibus instructis. Falcatæ regiæ quadrigæ permistos milites perturbant, quæ tamen celeriter multitudine telorum, opprimuntur. Insequitur has acies hostium; et clamore sublato confligitur, multùm adjuvante natura loci, plurimùm Deorum immortalium benignitate; qui quum omnibus casibus belli intersunt, tum præcipuè eis, quibus nihil ratione

potuit administrari.

LXXVI. Magno atque acri cominus prœlio facto, dextro cornu, quo veterana legio vi erat collocata, initium victoriæ natum est ab eâ parte, quum in proclive detruderentur hostes; multò tardius, sed tamen iisdem Diis adjuvantibus, sinistro cornu, mediâque acie, totæ profligantur copiæ regis. Quæ quàm facilè subierant iniquum locum, tam celeriter gradu pulsæ premebantur loci iniquitate. Itaque multis militibus partim interfectis, partim suorum ruinâ oppressis, qui velocitate effugere poterant, armis tamen projectis, vallem transgressi, nihil ex loco superiore inermes proficere poterant. At nostri victoriâ elati subire iniquum locum, munitionesque aggredi non dubitârunt. Defendentibus autem iis cohortibus castra, quas Pharnaces præsidio reliquerat, celeriter castris hostium sunt potiti. Interfectâ multitudine omni, aut captâ, suorum Pharnaces cum paucis equitibus profugit. Cui nisi castrorum oppugnatio facultatem attulisset liberiùs profugiendi, vivus in Cæsaris potestatem adductus esset.

LXXVII. Tali victoria toties victor Cæsar incredibili est lætitia affectus, quòd maximum bellum tanta celeritate confecerat: eratque subiti periculi recordatione lætior quòd victoria facilis ex difficillimis rebus acciderat. Ponto recepto, præda omni regia militibus condonata, postero die cum expeditis equitibus ipse proficiscitur: legionem vi decedere ad præmia atque honores accipiendos in Italiam jubet: auxilia Deiotari domum remittit: 11 legiones cum Cælio Vinciano

in Ponto reliquit.

LXXVIII. Ita per Gallogræciam Bithyniamque in Asiam iter facit: omniumque earum provinciarum de controversiis cognoscit et statuit:

jura in tetrarchas, reges, civitates distribuit. Mithridatem Pergamenum à quo rem feliciter celeriterque gestam in Ægypto suprà scripsimus, regio genere ortum, disciplinis etiam regis educatum (nam eum Mithridates rex Asiæ totius propter nobilitatem Pergamo parvulum secum asportaverat in castra, multosque tenuerat annos) regem ¹Bosphori constituit, quod sub imperio Pharnacis fuerat; provinciasque populi Rom. à barbaris atque inimicis regibus, interposito amicissimo rege munivit. Eidem tetrarchiam [legibus] Gallogræcorum, jure gentis et cognationis adjudicavit, occupâtam et possessam paucis antè annis à Dejotaro. Neque tamen usquam diutiùs moratus est, quam necessitas urbanarum seditionum pati videbatur. Rebus felicissimè celerrimèque confectis, in Italiam celeriùs omnium opinione venit.

<sup>1</sup> Bosphori.] This was the Bosphorus between the Euxine or Black Sea, and the Lake Maotis, or the sea of Azoph.

## A HIRTII

# COMMENTARIORUM

DE BELLO AFRICANO LIBER UNUS.









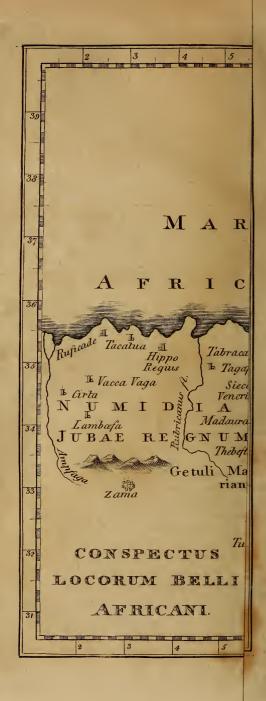

### A. HIRTH

### COMMENTARIORUM

### DE BELLO AFRICANO LIBER UNUS.

### ARGUMENT.

Cesar goes into Africa. After various marches, he contends with Labienus near Ruspina. Petreius and Piso march to the assistance of Labienus; but are repulsed. Pompey's son, by the advice of Cato, prepares for war; but with little success. King Juba marches to the assistance of Scipio, one of Cesar's opponents. Labienus makes an unsuccessful attempt against Leptis. Many of the Africans go over to Cesar. Cesar repulses an attack of the enemy against his camp. Juba and Labienus are defeated with great loss in an attack upon a detachment of Cesar's army. Two legions arrive to the assistance of Cesar. Some of Cesar's ships are burnt, some destroyed by the enemy; but he succeeds in putting them to flight. Scipio's forces are routed and entirely destroyed by Cesar, near Thapsus. Cato puts an end to his life. Utica surrenders to Cesar. Cesar reduces Juba's kingdom to a province; and returns to Rome.

I. CÆSAR, itineribus justis confectis, nullo die intermisso, a. d. xIV Kal. Jan. in Lilybæum pervenit: statimque ostendit, sese naves velle conscendere; cùm non ampliùs legionem tironum haberet unam, equitesque vix DC. Tabernaculum secundum littus ipsum constituit, ut

T

propè fluctus verberaret. Hôc eo consilio fecit, ne quis sibi moræ quidquam fore speraret, et ut omnes in dies horasque parati essent. Incidit per id tempus, ut tempestates ad navigandum idoneas non haberet. Nihilo tamen minus in navibus remiges militesque continere, et nullam prætermittere occasionem profectionis: quum præsertim ab incolis ejus provinciæ nunciarentur adversariorum copiæ, equitatus infinitus, 1 legiones regiæ IV, levis armaturæ magna vis, Scipionis legiones x, elephanti cxx, classesque esse complures; tamen non deterrebatur, animoque et spe confidebat. Iterim in dies et naves longæ adaugeri, et onerariæ complures eodem concurrere, et legiones tironum convenire; in his veterana legio v, equitum ad 11 millia.

II. Legionibus collectis v1, et equitum 11 millibus, ut quæque prima legio venerat, in naves longas imponebatur, equites autem in onerarais. Ita majorem partem navium antecedere jussit, et insulam petere <sup>2</sup> Aponianam, <sup>3</sup> quæ non longè abest à Lilybæo. Ibique commoratus bona paucorum vendit publicè: deinde Allieno prætori, qui Siciliam obtinebat, de omnibus rebus præcipit, et de reliquo exercitu celeriter imponendo. Datis mandatis ipse navem conscendit a. d. vi. Kal. Jan. et reliquas naves statim est consecutus. Ita vento certo, celerique navigio vectus, post diem quartam cum longis paucis navibus in conspectum Africæ venit. Namque onerariæ reliquæ præter paucas, vento dispersæ atque errabundæ diversa loca petierunt. Clupeam classe prætervehitur, inde 4 Neapolim. Complura præterea castella

et oppida non longè à mari relinquit.

III. Postquam <sup>5</sup> Adrumetum accessit, ubi præsidium erat adversariorum, cui præerat C. Considius, et à Clupea secundum oram maritimam cum equitatu Adrumeti Cn. Piso cum Maurorum circiter 111 millibus apparuit. Ibi paullisper Cæsar ante portum commoratus, dum reliquæ naves convenirent, exponit exercitum. Cujus numerus in præsentia fuit peditum III millia, equitum cl: castrisque ante oppidum positis, sine injuria cujusquam consedit; cohibetque omnes à prædâ. Oppidani interim muros armatis complent. Ante portam frequentes considunt ad se defendendum. Quorum numerus 11 legionum intus erat. Cæsar circum oppidum vectus naturâ loci perspectâ, redit in castra. Non nemo culpæ ejus imprudentiæque assignabat, quòd neque certum locum gubernatoribus præfectisque, quem peterent, præceperat: neque, ut mos ipsius consuetudoque superioribus temporibus fuerat, tabellas signatas dederat, ut in tempore iis perlectis, locum certum peterent universi. Quod minimè Cæsarem

### NOTES.

1 Legiones regiæ.] Namely, those belonging to king Juba.

2 Aponianam.] Some think the reading should be Paconian.

3 Quæ non longè abest à Lilybæo.] In some editions, the reading is, Quæ non abest à Lilyber.

4 Neapolim.] A town of Africa.

5 Adrumentum.] A town of Africa, by some supposed to be the present Toulb, by others, Mahometta.

fefellerat. Namque nullum portum terræ Africæ, quò classes decurrerent, pro certo tutum ab hostium præsidio fore suspicabatur: sed

fortuitu oblatam occasionem egressûs aucupabatur.

IV. L. Plancus interim legatus petit à Cæsare, ut sibi daret facultatem cum Considio agendi, si posset aliquâ ratione perduci ad sanitatem. Itaque datâ facultate litteras conscribit, et eas captivo dat perferendas in oppidum ad Considium. Quò simul atque captivus pervenisset, litterasque, ut erat mandatum, Considio porrigere cæpisset, priùs quàm acciperet ille; "Unde," inquit, "istas?" Tum captivus, "¹[Venio] à Cæsare." Tunc Considius "Unus est," inquit, "Scipio Imperator hôc tempore populi R." Deinde in conspectu suo captivum statim interfici jubet; litterasque nondum perlectas, sicut erant signatæ, dat homini certo ad Scipionem perferendas.

V. Postquam una nocte et die ad oppidum consumpta, neque responsum ullum à Considio dabatur; neque ei reliquæ copiæ succurrebant: neque equitatu abundabat; et ad oppidum oppugnandum non satis copiarum habebat, et eas tironum: neque primo adventu convulnerari exercitum volebat: et oppidi egregia munitio, difficilisque ad oppugnandum erat accessus: et nunciabantur auxilia magna equitatûs oppidanis suppetias venire: non est visa ratio ad oppugnandum oppidum commorandi; ne, dum in ea re Cæsar esset occupatus, circum-

ventus à tergo ab equitatu hostium laboraret.

VI. Itaque castra cum movere vellet, subitò ex oppido erupit multitudo: atque equitatus subsidio uno tempore eis casu succurrit, qui erat missus ab Juba ad stipendium accipiendum: castraque, unde Cæsar egressus iter facere cæperat, occupant: et ejus agmen extremum insequi cœperunt. Quæ res quum animadversa esset, subitò legionarii consistunt; et equites, quanquam erant pauci, tamen contra tantam multitudinem audacissimè concurrunt. Accidit res incredibilis, ut equites minus xxx Galli, Maurorum equitum 11 millia loco pellerent, urgerentque in oppidum. Postquam repulsi et conjecti erant intra munitiones, Cæsar iter constitutum ire contendit. Quod quum sæpius facerent; et modò insequerentur, modò rursus ab equitibus in oppidum repellerentur: cohortibus paucis ex veteranis, quas secum habebat, in extremo agmine collocatis, et parte equitatûs, iter leniter cum reliquis facere cœpit. Ita, quanto longiùs ab oppido discedebatur, tanto tardiores ad insequendum erant Numidæ. Interim in itinere ex oppidis ex castellis legationes venire, polliceri frementum, paratosque esse, quæ imperâsset, facere. Itaque eo die castra posuit ad oppidum 2 Ruspinam Kalendis Januar.

<sup>1</sup> Venio à Cæsare.] In many editions, some supposed to be the present Sou, by Imperatore à Cæsare.
2 Ruspinam.] A town of Africa, by

VII. Inde movit et prevenit ad oppidum ¹ Leptin liberam civitatem et immunem. Legati ex oppido veniunt obviam; "libenter se omnia facturos, quæ vellet," pollicentur. Itaque centurionibus ad portas oppidi, et custodiis impositis, ne quis miles in oppidum introiret, aut injuriam faceret cuipiam incolæ, non longè ab oppido secundum littus facit castra. Eodem naves onerariæ et longæ nonnullæ casu advenerunt. Reliquæ, ut est ei nunciatum, incertæ locorum, ² Uticam versùs petere visæ sunt. Interim Cæsar à mari non digredi, neque Mediterranea petere, propter navium errorem; equitatumque in navibus omnem contineri, ut arbitror, ne agri vastarentur; aquam in naves jubet comportari. Remiges interim, qui aquatum è navibus exierant, subitò equites Mauri, neque opinantibus Cæsarianis, adorti multos jaculis convulnerarunt, nonnullos interfecerunt. Latent enim in insidiis cum equis inter convalles, ³ et subitò exiliunt, non ut in campo cominus depugnent.

VIII. Cæsar interim in <sup>4</sup> Sardiniam nuncios cum litteris, et in reliquas provincias finitimas dimisit, ut sibi auxilia, commeatus, frumentum, simul atque litteras legissent, mittenda curarent: exoneratisque partim navibus longis, Rabirium Posthumum in Siciliam ad secundum commeatum accersendum mittit. Interim cum x navibus longis ad reliquas naves onerarias conquirendas, quæ deerâssent, et simul mare tuendum ab hostibus, jubet proficisci. Item C. Sallustium Crispum prætorem ad <sup>5</sup> Cercinam insulam versûs, quam adversarii tenebant, cum parte navium ire jubet; quòd ibi magnum numerum frumenti esse audiebat. Hæc ita imperabat, itaque unicuique præcipiebat, ut fieri posset, nec ne locum ullum excusatio haberet, nec moram tergiversatio. Ipse interea ex perfugis et incolis, cognitis conditionibus Scipionis, et qui cum eo contra se bellum gerebant, miserari (regium enim equitatum in provincia Africa Scipio alebat) tanta homines esse dementia, ut mallent regis esse vectigales, quam cum civibus in patria in suis fortunis esse incolumes.

IX. Cæsar a. d. 111 Non. Jan. castra movet: Leptique vi cohortium præsidio cum Saserna relicto, ipse rursus, unde pridie venerat, Ruspinam cum reliquis copiis convertit: ibique sarcinis exercitus relictis, ipse cum expedita manu proficiscitur circum villas frumentatum; oppidanisque imperat, ut plaustra jumentaque omnia sequantur. Itaque magno frumenti invento numero, Ruspinam redit. Hoc eum idcirco

<sup>1</sup> Leptin.] A town in Africa, now called Lebeda, or Lepeda.

<sup>2</sup> Uticam.] Now called Biserta. It is situated in Tunis.

<sup>3</sup> Et subitò exiliunt.] In many editions, Et subitò existunt.

<sup>4</sup> Sardiniam.] This island, situated in the Mediterranean sea, near Italy, still retains its ancient name.

<sup>5</sup> Cercinam.] Now called Chercara, or Cercare.

existimo fecisse, ne maritima oppida post se vacua relinqueret præ-

sidioque firmata ad classem receptacula muniret.

X. Itaque, ibi relicto P. Saserna, fratre ejus, quem Lepti proximo oppido reliquerat cum legione, jubet comportari ligna in oppidum quam plurima: ipse cum cohortibus v11, quæ ex veteranis legionibus in classe cum Sulpicio et Vatinio rem gesserant, ex oppido Ruspina egressus; proficiscitur ad portum, qui abest ab oppido millia passuum 11; ibique classem sub vesperum cum ea copia conscendit. Omnibus in exercitu insciis, et requirentibus Imperatoris consilium; magno metu ac tristitia sollicitabantur. Parva enim cum copia, et ea tironum, neque omni exposita, in Africa contra magnas copias, et insidiosæ nationis, equitatumque innumerabilem, se expositos videbant; neque quidquam solatii in præsentia, neque auxilium in suorum consilio animadvertebant, nisi in ipsius Imperatoris vultu, vigore, mirabilique hilaritate. Animum enim altum et erectum præ se gerebat. Huic acquiescebant homines, et in ejus scientia et consilio omnia sibi procliva omnes fore sperabant.

XI. Cæsar in navibus una nocte consumpta, jam cælo albente, quum proficisci conaretur, subitò navium pars, de qua timebat, ex errore eodem conferebatur. Hac re cognita, Cæsar celeriter de navibus imperat omnes egredi, atque armatos in littore reliquos advenientes milites exspectare. Itaque sine mora navibus eis in portum receptis, et advectis militum equitumque copiis, rursus ad oppidum Ruspinam redit, atque ibi castris constitutis, ipse cum cohortibus expeditis xxx frumentatum est profectus. Ex eo est cognitum Cæsaris consilium: illum cum classe navibus onerariis, quæ deerassent, subsidio ire clam hostibus voluisse; ne casu imprudentes suæ naves in classem adversariorum inciderent; neque eam rem eos voluisse scire, qui in præsidiis relicti sui milites fuissent; ne illi propter suorum paucitatem,

et hostium multitudinem, metu deficerent.

XII. Interim quum jam Cæsar progressus esset à castris circiter millia passuum 111, per speculatores et <sup>1</sup> antecessores equites nunciatur ei, copias hostium haud longè à se visas. Et hercle cum eo nuncio pulvis ingens conspici cæptus est. Hác re cognitâ, Cæsar celeriter jubet equitatum universum, cujus copiam habuit in præsentiâ non magnam, et sagittarios, quorum parvus è castris exierat numerus accersi, atque ordinatim signa se leniter consequi: ipse antecedere cum paucis armatis. Jamque quum procul hostis conspici posset, milites in campo jubet galeari, et ad pugnam parari. Quorum omnino numerus fuit xxx cohortium, cum equitibus cp, et sagittariis\*\*.

#### NOTE.

The guides of modern armies correspond with them.

<sup>1</sup> Antecessores equites.] These were horsemen who were sent before the army to reconnoitre and survey the ground.—

XIII. Hostes interim, quorum dux erat Labienus, et duo Pacidii, aciem dirigunt mirabili longitudine, non peditum, sed equitum confertam: et inter eos levis armaturæ Numidas et sagittarios pedites interposuerant; et ita condensaverant ut procul Cæsariani pedestres copias arbitrarentur: et dextrum ac sinistrum cornu magnis equitum copiis firmaverant. Interim Cæsar aciem dirigit simplicem, ut poterat, propter paucitatem. Sagittarios ante aciem constituit: equites dextro sinistroque cornu opponit: et ita præcipit, ut providerent, ne multitudine equitatûs hostium circumvenirentur. Existimabat enim se cum pedes-

tribus copiis, acie instructâ, dimicaturum.

XIV. Quum utrimque exspectatio fieret; neque Cæsar se moveret; et cum suorum paucitate contra magnam vim hostium artificio magìs, quàm viribus decernendum videret; subitò adversariorum equitatûs sese extendere, et in latitudinem promovere, collesque complecti, et Cæsaris equitatum extenuare, simulque ad circumeundum comparare se cæperunt. Cæsariani equites eorum multitudinem ægrè sustinebant. Acies interim mediæ quum concurrere conarentur, subitò ex condensis turmis pedites Numidæ levis armaturæ cum equitibus procurrunt; et inter legionarios milites jacula conjiciunt. Hìc quum Cæsariani in eos impetum fecissent; illorum equites refugiebant; pedites interim resistebant, dum equites rursus, cursu renovato, peditibus suis succurrerent.

XV. Cæsar, novo genere pugnæ oblato, quum animadverteret ordines suorum in procurrendo turbari (pedites enim, dum equites longiùs à signis persequuntur, latere nudato, à proximis Numidis jaculis vulnerabantur, equites autem hostium pilum militis cursu facilè vitabant) edicit per ordines, ne quis miles à signis 1v pedes longiùs procederet. Equitatus interim Labieni suorum multitudine confisus, Cæsaris paucitatem circumire conatur. Equites Juliani pauci, multitudine hostium defessi, equis convulneratis, paullatim cedere: hostes magis magisque instare. Ita puncto temporis omnibus legionariis ab hostium equitatu circumventis, Cæsarisque copiis in orbem compulsis, intra cancellos

omnes conjecti pugnare cogebantur.

XVI. Labienus in equo, capite nudo, versari in primâ acie simul suos cohortari, nonnunquam legionarios Cæsaris ita appellare: "Quid tu," inquit, "miles tiro, tam feroculus est? Vos quoque iste verbis infatuavit. In magnum mehercule vos periculum impulit. Misereor vestri." Tum miles: "Non sum, inquit, tiro, Labiene, sed de legione x veteranus." Tum Labienus: "Non agnosco," inquit, "signa Decumanorum." Tum miles: "Jam me, quis sim, intelliges." Simul cassidem de capite dejecit, ut cognosci ab eo posset; atque ita pilum viribus contortum dum in Labienum mittere contendit, equi graviter adverso pectori affixit; et ait: "Labiene, Decumanum militem, qui te petit, scito esse." Omnium tamen animi in terrorem conjecti, et maximè tironum. Circumspicere enim Cæsarem, neque amplius facere, nisi hostium jacula vitare.

XVII. Cæsar interim, consilio hostium cognito, jubet aciem in

longitudinem quàm maximam porrigi, et alternis conversis cohortibus, ut una post alteram ante signa tenderet. Ita coronam hostium dextro sinistroque cornu mediam dividit; et unam partem ab altera exclusam, equitibus intrinsecus, adortus, cum peditatu telis conjectis in fugam vertit: neque longiùs progressus, veritus insidias, se ad suos recepit. Idem altera pars equitum peditumque Cæsaris facit. His rebus gestis, et procul hostibus repulsis, convulneratisque, ad sua præ-

sidia sese, sic ut erat instructus, recipere cæpit.

XVIII. Interim M. Petreius, et Cn. Piso cum equitibus Numidis mille c electis, peditatuque ejusdem generis, satis grandi, ex itinere rectà subsidio suis occurrunt. At hostes, suis ex terrore firmatis rursusque renovatis animis, legionarios conversis equitibus se recipientes novissimos adoriri, et impedire cæperunt, quo minùs se in castra reciperent. Hác re animadversa, Cæsar jubet signa converti, et medio campo redintegrari prælium. Quum ab hostibus eodem modo pugnaretur; nec cominus ad manus rediretur; Cæsarisque equites jumenta ex nauseâ recenti, siti, languore, paucitate, vulneribus defatigata, ad insequendum hostem perseverandumque cursum tardiora haberent: dieique pars exigua jam reliqua esset: cohortibus equitibusque circumdatis imperat, ut uno ictu contenderent, neque remitterent, donec ultra ultimos colles hostes repulissent, atque eorum essent potiti. Itaque, signo dato, quum jam hostes languide negligenterque tela mitterent, subitò immittit cohortes turmasque suorum: atque puncto temporis, hostibus nullo negotio campo pulsis, post collemque dejectis, nacti locum, atque ibi paullisper commorati, ita 1 ut erant instructi, leniter se ad suas recipiunt munitiones. Itemque adversarii malè accepti tum demum se ad sua præsidia contulerunt.

XIX. Interim eâ re gestâ, et prœlio dirempto, ex adversariis perfugæ plures ex omni hominum genere, et præterea intercepti hostium complures equites peditesque: ex quibus cognitum est hostium consilium, eos hâc mente et conatu venisse, ut novo atque inusitato genere prælii tirones, legionariique pauci perturbati, Curionis exemplo ab equitatu circumventi opprimerentur: et ita Labienum dixisse proconcione; "tantam sese multitudinem auxiliorum adversariis subministraturum, ut etiam cædendo in ipsâ victoriâ fatigati vincerentur, atque à suis superarentur:" quippe qui in illorum sibi confideret multitudine, primùm, quòd audierat, Romæ legiones veteranas dissentire, neque in Africam velle transire; deinde, quòd triennio in Africâ suos milites consuetudine retentos, fideles jam sibi effecisset: maxima autem auxilia haberet Numidarum equitum levisque armaturæ. Præterea ex fugâ, prælioque Pompeiano, quos secum à Brundisio transportaverat, equites Germanos Gallosque, ibique postea ex hibridis

NOTE.

1 Ut erant instructi. In their original order of battle.

libertinis servisque conscripserat, armaverat, equoque frænato uti condocuerat. Præterea regia auxilia, elephantes cxx, equitatusque innumerabilis, deinde legiones conscriptæ ex cujusque modi generis ampliùs x11 millibns. Hâc spe atque eâ audaciâ inflammatus Labienus, cum equitibus Gallis Germanisque MDC. Numidarum sine frænis v111 millibus, præterea Petreiano auxilio adhibito equitibus MC, peditum ac levis armaturæ, quater tantis, sagittariis ac funditoribus, hippotoxotisque compluribus; his copiis pridie Non. Januar. post diem tertium quàm Africam attigit, in campis planissimis purissimisque, ab horâ diei quintâ usque ad solis occasum est decertatum.

In eo prœlio Petreius graviter ictus ex acie recessit.

XX. Cæsar interim castra munire diligentiùs, præsidia firmare majoribus copiis, vallumque ab oppido Ruspinâ usque ad mare deducere, et à castris alterum eodem, quo tutius, ultro citroque commeare, auxiliaque sine periculo sibi succurrere possent: tela tormentaque ex navibus in castra comportare, remigum partem ex classe Gallorum Rhodiorumque epibatarumque armare, et in castra evocare; utì, si posset eâdem ratione, quâ adversarii, levis armatura interjecta inter equites suos interponeretur: sagittariisque ex omnibus navibus 2 Itureis, Syriis, et cujusque generis ductis in castra compluribus, frequentabat suas copias. Audiebat enim, Scipionem post diem tertium ejus diei, quo prælium factum erat, appropinquare, copias suas cum Labieno et Petreio conjungere: cujus copiæ legionum viii, et equitum IV millium esse nunciabantur: officinas ferrarias instruere: sagittasque et tela uti fierent complura, curare; glandes fundere, sudes comparare, litteras in Siciliam nunciosque mittere, ut sibi crates, materiemque congererent, ad arietes, cujus inopia in Africa esset: præterea ferrum plumbumque mitteretur, et animum etiam advertebat, frumento se in Africa nisi importatitio uti non posse. Priore enim anno, propter adversariorum delectus: quòd stipendiarii aratores milites essent facti, messem non esse factam, præterea ex omni Africa frumentum adversarios in pauca oppida et benè munita comportasse, omnemque regionem Africæ exinanisse frumento: oppida, præter pauca quæ ipsi suis præsidiis tueri poterant, reliqua dirui atque deleri, et eorum incolas intra sua præsidia coëgisse commigrare, agros desertos ac vastatos esse.

XXI. Hâc necessitate Cæsar coactus, privatos ambiendo, et blandè appellando, aliquantulum frumenti numerum in sua præsidia congesserat: et eo parcè utebatur. Opera interim ipse quotidie circumire, et alternas cohortes in statione habere propter hostium multitudinem. Labienus saucios suos, quorum numerus maximus fuit, jubet in plaustris

<sup>1</sup> Pridie Non. Januar.] On the fourth 2 Ituria was a district of Paof January.

deligatos Adrumetum deportari. Naves interim Cæsaris onerariæ errabundæ malè vagabantur, incertæ locorum atque castrorum suorum: quas singulas scaphæ adversariorum complures adortæ incenderant atque expugnaverant. Hâc re nunciatâ Cæsari, classes circum insulas portusque disposuit: quò tutiùs commeatus supportari posset.

XXII. M. Cato interim qui Uticæ præerat, Cn. Pompeium filium multis verbis, assidueque objurgare non desistebat. "Tuus," inquit, "pater, istuc ætatis quum esset, et animadvertisset Remp. ab audacibus sceleratisque civibus oppressam, bonosque aut interfectos, aut exilio multatos patriâ civitateque carere; gloria et animi magnitudine elatus, privatus, atque adolescentulus, paterni exercitûs reliquiis collectis, penè oppressam funditus et deletam Italiam, urbemque Romanam, in libertatem vindicavit: idemque Siciliam, Africam Numidiam, Mauritaniam mirabili celeritate armis recepit. Quibus ex rebus sibi eam dignitatem, quæ est per gentes clarissima notissimaque, conciliavit; adolescentulusque, atque eques Romanus triumphavit. Atque ille non ita amplis rebus patris gestis, neque tam excellenti majorum dignitate [parta] neque tantis clientelis, nominisque claritate præditus in rem. est ingressus. Tu contrà et patris nobilitate et dignitate, et per te ipse satis animi magnitudine diligentiaque præditus, nonne eniteris, et proficisceris ad paternas clientelas, auxilium tibi, reique publicæ, atque optimo cuique efflagitatum?"

XXIII. His verbis hominis gravissimi incitatus adolescentulus cum naviculis cujusquemodi generis xxx, inibi paucis rostratis, profectus ad Uticâ est in Mauritaniam, regnumque Bogudis est ingressus: expeditoque exercitu, numero servorum, liberorum, 11 millium, cujus partem inermem, partem armatam habuerat, ad oppidum <sup>1</sup> Ascurum accedere cæpit: in quo oppido præsidium fuit regium. Pompeio adveniente, oppidani usque eò passi propiùs eum accidere, donec ad ipsas portas ac murum appropinquaret, subitò eruptione factâ prostratos perterritosque Pompeianos in Mare passim navesque compulerunt. Ita re male gestà Cneius Pompeius filius naves inde avertit, neque postea littus attigit; classemque ad insulas Baleares versùs

convertit.

XXIV. Scipio interim cum iis copiis, quas paulò antè demonstravimus, Uticæ grandi præsidio relicto, profectus primum Adrumeti castra ponit; deinde ibi paucos dies commoratus, noctu itinere facto, cum Petreii et Labieni copiis se conjungit; atque unis castris factis, 111 millia passuum longè considunt. Equitatus interim eorum circum Cæsaris munitiones vagari, atque eos, qui pabulandi aut aquandi gratia extra vallum progressi essent, excipere. Ita omnes adversarios intra munitiones continere. Quâ re Cæsariani gravi annonâ sunt con-

<sup>1</sup> Ascurum.] A town in the northern part of Africa. U u

flictati; ideo quòd nondum neque ab Sicilià, neque ab Sardinià commeatus supportatus erat, neque per anni tempus in mari classes sine periculo vagari poterant; neque amplius millia passuum vi terræ Africæ quoquoversus tenebant, pabulique inopià premebantur. Quà necessitate coacti veterani milites, equitesque, qui multa terra marique bella confecissent, et periculis inopiàque tali sæpe essent conflictati, algà à littore collectà, et aqua dulci eluta, et ita jumentis esurientibus

datâ, vitam eorum producebant.

XXV. Dum hæc ita fierent, rex Juba, cognitis Cæsaris difficultatibus, copiarumque paucitate, non est visum dari spatium convalescendi, augendarumque ejus opem. Itaque comparatis equitum magnis peditumque copiis, subsidio suis, egressus è regno, ire contendit. P. Sitius, interim, et rex Bogud, conjunctis suis copiis, cognito regis Jubæ egressu, propius ejus regnum copias suas admovere: 1 Cirtamque oppidum ejus regni opulentissimum adorti paucis diebus pugnando capiunt; et præterea duo oppida Getulorum. Quibus quum conditionem ferrent, ut oppido excederent, idque sibi vacuum transderent, conditionemque repudiâssent, postea ab iis capti interfectique sunt omnes. Inde progressi agros oppidaque vexare non desistunt. Quibus rebus cognitis Juba, quum jam non longe à Scipione atque ejus ducibus abesset, capit consilium, "satius esse sibi suoque regno subsidio ire, quàm dum alios adjuturus proficisceretur, ipse suo regno expulsus, forsitan utrâque re expelleretur." Itaque rursus se recepit, atque auxilia à Scipione etiam adduxit, sibi suisque rebus timens: elephantisque xxx relictis, suis finibus oppidisque suppetias profectus est.

XXVI. Cæsar, quum de suo interim adventu dubitatio in provincià esset, neque quisquam crederet ipsum, sed aliquem legatum cum copiis in Africam venisse; conscriptis litteris circum provinciam, omnes civitates facit de suo adventu certiores. Interim nobiles homines ex suis oppidis perfugere, et in castra Cæsaris advenire, et de adversariorum ejus acerbitate crudelitateque commemorare cœperunt. Quorum lacrymis querelisque Cæsar commotus, quum antea constitisset in stativis castris, æstate initâ, cunctis copiis auxiliisque accitis, bellum cum adversariis gerere instituit; litterisque celeriter in Siciliam ad Alienum et Råbirium Posthumum conscriptis, et per 2 catascopum missis, ut "sine morâ, aut ulla excusatione hiemis, ventorumque, exercitus sibi quam celerrime transportaretur: Africam provinciam perire, funditusque everti à suis inimicis: quod nisi celeriter sociis fore subventum, præter ipsam Africam terram nihil, ne tectum quidem, quo se reciperent, ab illorum scelere insidiisque reliquum futurum." Atque ipse in tanta erat festinatione et exspectatione, ut

<sup>1</sup> Cirlam.] By some, this town is supposed to have been the same with the present Constantina; by others, Tadel.

2 Catascopum.] This was a ship used for exploring.

postero die quam misisset litteras nunciumque in Siciliam, classem exercitumque morari diceret, noctes diesque oculos mentemque ad mare dispositos directosque haberet. Nec mirum. Animadvertebat enim villas exuri, agros vastari, pecus diripi trucidarique, oppida castellaque dirui deserique principesque civitatum aut interfici, aut in catenis teneri, liberos eorum obsidum nomine in servitutem abripi. Iis se in miseriis, suamque fidem implorantibus, auxilio propter copiarum paucitatem esse non posse. Milites interim in opere exercere, castra munire, turres, castella facere, molesque jacere in mare non intermittere.

XXVII. Scipio interim elephantos hôc modo condocefacere instituit. Duas instruxit acies: unam funditorum contra elephantos, quæ quasi adversariorum locum obtineret, et contra eorum frontem adversam lapillos minutos mitteret; deinde in ordinem elephantos constituit: post illos autem aciem suam instruxit; ut, quum ab adversariis lapides mitti cæpissent, et elephanti perterriti se ad suos convertissent, rursus à suá acie, lapidibus missis, eos converterent adversum hostem: quòd ægre tardeque fiebat: rudes enim elephanti multorum annorum doctrina usuque vetusto vix edocti, tamen communi periculo

in aciem producuntur.

XXVIII. Dum hæc ad Ruspinam ab utrisque ducibus administrantur, C. Virgilius Prætorius, qui 'Thapso oppido maritimo præerat, quum animadvertisset naves singulas cum exercitu Cæsaris incertas locorum atque castrorum suorum vagari, occasionem nactus, navem, quam ibi habuit actuariam, complet militibus et sagittariis; eidem scaphas de navibus adjungit; ac singulas naves Cæsarianas consectari cœpit; et quum plures adortus, pulsus fugatusque inde discessisset, nec tamen desisteret periclitari, fortè incidit in navem, in quâ erant duo Titi Hispani adolescentes, tribuni legionis v, quorum patrem Cæsar in senatum legerat, et cum his T. Salienus centurio legionis ejusdem, qui M. Messalam legatum obsederat Messanæ, et seditiosissimâ oratione apud eum est usus: idemque et pecuniam, et ornamenta triumphi Cæsaris retinenda et custodienda curaverat: et ob has caussas timebat sibi. Hic propter conscientiam peccatorum suorum persuasit, adolescentibus ne repugnarent, seseque Virgilio transderent. Itaque deducti à Virgilio ad Scipionem custodibus transditi, et post diem III sunt interfecti. Qui quum ducerentur ad necem, petîsse dicitur major Titus à centurionibus, utì se priorem, quam fratrem, interficerent: idque ab eis facile impetrasse, atque ita esse interfectos.

XXIX. Turmæ interim equitum, quæ pro vallo in stationibus esse solebant, ab utrisque ducibus quotidie minutis præliis inter se pugnare

non intermittunt. Nonnunquam etiam Germani Gallique Labieniani cum Cæsaris equitibus, fide datâ, inter se colloquebantur. Labienus interim cum parte equitatûs Leptim oppidum, cui præerat Saserna cum cohortibus III, oppugnare, ac vi irrumpere, conabatur: quod à defensoribus propter egregiam munitionem oppidi, et tormentorum multitudinem, facile et sine periculo defendebatur. Quod ubi ejus facere equitatus sæpius non intermittebat; et quum fortè ante portam turma densa adstitisset; ¹scorpione accuratius misso, atque eorum decurione percusso, & \* ad Decumanam defixo, reliqui perterriti, fugâ se in castra recipiunt. Quo facto postea sunt deterriti oppidum tentare.

XXX. Scipio interim ferè quotidie non longè à suis castris passibus ccc instruere aciem, ac majore diei parte consumptâ, rursus se in castra recipere. Quod quum sæpius fieret, neque ex Cæsaris castris quisquam prodiret, neque propius ejus copias accederet, despectâ, patientiâ Cæsaris exercitûsque ejus, universis copiis productis, elephantisque turritis xxx ante aciem instructis, quàm latissime potuit, porrectâ equitum peditumque multitudine, uno tempore progres-

sus, haud ita longè à Cæsaris castris constitit in campo.

XXXI. Quibus rebus cognitis, Cæsar jubet milites, qui extrà munitiones processerant, quique pabulandi, aut lignandi, aut etiam muniendi gratia vallum petierant, quæque ad eandem rem opus erant, omnes intra munitiones minutatim modestèque sine tumultu aut terrore se recipere, atque in opere consistere. Equitibus autem, qui in statione fuerent, præcipit, ut usque eò locum obtinerent, in quo paullò antè constitissent, donec ab hoste missum telum ad se perveniret, quod si propiùs accederetur, quam honestissimè se intra munitiones reciperent. Alii quoque equitatui edicit, utì quisque suo loco paratus armatusque præstò esset. At hæc non ipse per se coram, quum de vallo perspecularetur, sed mirabili peritus scientia bellandi, in prætorio sedens, per speculatores et nuncios imperabat, quæ fieri volcbat. Animadvertebat enim, quamquam magnis essent copiis adversarii freti, tamen sæpè à se fugatis, pulsis perterritisque et concessam vitam, et ignota peccata. Quibus rebus nunquam tanta suppeteret ex ipsorum inertia conscientiaque animi victoriæ fiducia, ut castra sua adoriri auderent. Præterea ipsius nomen auctoritasque magnâ ex parte eorum exercitûs minuebat audaciam. Tum egregiæ munitiones castrorum, et valli fossarumque altitudo, et extra vallum styli cæci, mirabilem in modum consisti, vel sine defensoribus aditum adversariis prohibebant. Scorpionum, catapultarum cæterorumque telorum, que ad defendendum solent parari, magnam copiam habebat. Atque hæc propter exercitûs sui præsentis paucitatem et tirocinium præparaverat, non hostium vi et metu commotus. Patientem se, timidumque

hostium opinioni præbebat. Neque idcirco copias, quamquam erant paucæ, tironumque, non educebat in aciem, quod victoriæ suorum diffideret: sed referre arbitrabatur cujusmodi victoria esset futura. Turpe enim sibi existimabat, tot rebus gestis, tantisque exercitibus devictis, tot tam claris victoriis partis, ab reliquis copiis adversariorum suorum ex fugâ collectis, se cruentam adeptum existimari victoriam. Itaque constituerat gloriam exsultationemque eorum pati, donec sibi veteranarum legionum pars aliqua in secundo commeatu occurrisset.

XXXII. Scipio interim paullisper, ut antè dixi, in eo loco commoratus, ut quasi despexisse Cæsarem videretur, paullatim reducit suas copias in castra, et concione advocatâ, de terrore suo, desperationeque exercitûs Cæsaris verba facit; et cohortatus suos, victoriam propriam se eis brevi daturum pollicetur. Cæsar jubet milites rursus ad opus redire, et per caussam munitionum, tirones in labore defatigare non intermittit. Interim Numidæ Getulique diffugere quotidiè ex castris Scipionis, et partim in regnum se conferre, partim, quod ipse majoresque eorum beneficio C. Marii usi fuissent, Cæsaremque ejus affinem esse audiebant, in ejus castra perfugere catervatim non intermittunt. Quorum ex numero electis hominibus, illustriores Getulos, litteris ad suos cives, datis, cohortatus, ut "manu factâ, se suosque defenderent, et ne suis inimicis adversariisque dicto audientes essent," mittit.

XXXIII. Dum hæc ad Ruspinam fiunt, legati ex 1 Acillà civitate libera, etiam undique ad Cæsarem veniunt; seque paratos, quæcumque imperâsset, et libenti animo facturos pollicentur: tamen orare et petere ab eo, ut sibi præsidium daret, quo tutiùs id, et sine periculo facere possent: se et frumentum, et, quæcumque res eis suppeteret, communis salutis gratia subministraturos. Quibus rebus facile à Cæsare impetratis, præsidioque dato, C. Messium ædilitiâ functum potestate, Acillam jubet proficisci. Quibus rebus cognitis, Considius Longus, qui Adrumeti cum 11 legionibus, equitibus DCC præerat, celeriter, ibi parte præsidii relictâ, cum vIII cohortibus Acillam ire contendit. Messius celerius itinere confecto prior Acillam cum cohortibus pervenit. Considius interim, quum ad urbem cum copiis accessissi, et animadvertisset præsidium Cæsaris ibi esse, non ausus periculo suo rem facere, nulla re gesta pro multitudine hominum, rursus Adrumentum se recipit: deinde paucis pòst diebus, equestribus copiis à Labieno adductis, rursus Acillanos castris positis obsidere cæpit.

XXXIV. Per id tempus C. Sallustius Crispus, quem paucis antè diebus missum à Cæsare cum classe demonstravimus, Cercinnam pervenit. Cujus adventu C. Decimus quæstorius, qui ibi cum grandi familiæ suæ præsidio præerat commeatui, parvulum navigium nactus

conscendit, ac se fugæ commendat. Sallustius interim prætor à Cercinnatibus receptus, magno numero frumenti invento, naves onerarias, quarum ibi satis magna copia fuit, complet, atque in castra ad Cæsarem mittit. Alienus interim 'proconsul è Lilybæo in naves onerarias imponit legiones x111 etx1v, et equites Gallos DCCC; funditorum, sagittariorumque mille, ac secundum commeatum in Africam mittit ad Cæsarem: quæ naves, ventum secundum nactæ, vi die in portum ad Ruspinam, ubi Cæsar castra habuerat, incolumes pervenerunt. Ita Cæsar, duplici lætitià ac voluptate uno tempore auctus, frumento auxiliisque, tandem suis exhilaratis, annonæque levatà sollicitudine, deponit legiones: equitesque ex navibus egressos jubet ex languore, nauseâque reficere; dimissos in castella munitionesque disponit.

XXXV. Quibus rebus Scipio, quique cum eo essent comites, mirari, et requirere: C. Cæsarem, qui ultro consuesset bellum inferre, ac lacessere prælio, subito commutatum non sine magno consilio suspicabantur. Itaque ex ejus patientià in magnum timorem conjecti, ex Getulis duos, quos arbitrabantur suis rebus amicissimos, magnis præmiis pollicitationibusque propositis, pro perfugis speculandi gratia in Cæsaris castra mittunt. Qui simul ad eum sunt deducti, petierunt, ut sibi liceret sine periculo verba proloqui. Potestate factà; "Sæpenumero," inquiunt, "Imperator, complures Getuli, qui sumus clientes C. Marii, et propemodum omnes cives Romani, qui sunt in legione IV et VI, ad te voluimus, in tuaque præsidia confugere; sed custodiis equitum Numidarum, quò id sine periculo minus faceremus, impediebamur. Nunc datâ facultate, pro speculatoribus missi à Scipione ad te cupidissimè venimus, ut perspiceremus, num quæ fossæ, aut insidiæ elephantis ante castra portasque valli factæ essent; simulque consilia vestra contra easdem bestias, comparationemque pugnæ cognosceremus, atque ei renunciaremus." Qui collaudati à Cæsare, stipendioque donati, ad reliquos perfugas deducuntur. Quorum orationem celeriter veritas comprobavit. Namque postero die ex legionibus iis, quas Getuli nominaverunt, milites legionarii complures à Scipione in castra Cæsaris perfugerunt.

XXXVI. Dum hæc ad Ruspinam geruntur, M. Cato, qui Uticæ præerat, delectus quotidie libertinorum, Afrorum, servorum denique, et cujusquemodi genis hominum, qui mcdo per ætatem arma ferre poterant, habere, atque sub manum Scipionis in castra submittere non intermittit. Legati interim ex oppido <sup>2</sup> Tisdræ, in quo tritici modium millia ccc comportata fuerant à negotiatoribus Italicis aratoribusque adCæsarem venere; quantaque copia frumenti apud se sit docent; simulque orant, ut sibi præsidium mittat, quò faciliùs et frumentum et copiæ suæ conserventur. Quibus Cæsar in præsentia gratias agit, præsidiumque brevi tempore se missurum dicit; cohortatusque ad suos cives

jubet proficisci. P. Sitius interim cum copiis Numidiæ fines ingressus, castello in montis loco munito locato, in quod Juba belli gerendi gratia et frumentum, et res cæteras, quæ ad bellum usui solent esse,

comportaverat, vi expugnando est potitus.

XXXVII. Cæsar, postquam legionibus veteranis 11, equitatu levique armaturâ copias suas ex secundo commeatu auxerat, naves vi onerarias statim jubet Lilybæum ad reliquum exercitum transportandum proficisci: ipse ¹ vi Kal. Febr. circiter vigilià primà imperat speculatores apparitoresque omnes ut sibi præstò essent. Itaque omnibus insciis, neque suspicantibus, vigilià tertià jubet omnes legiones ex castris educi, atque se consequi ad oppidum Ruspinam versus, in quo ipse præsidium habuit, et quod primum ad amicitiam ejus accessit. Inde parvulam proclivitatem digressus, sinistrà parte campi, propter mare legiones ducit. Hîc campus mirabili planitie patet millia passuum xv; quem jugum ingens à mari ortum, neque ita præaltum, velut theatri efficit speciem. In hoc jugo colles sunt excelsi pauci: in quibus singulæ turres speculæque singulæ perveteres erant collocatæ; quarum apud ultimam præsidium et statio fuit Scipionis.

XXXVIII. Postquam Cæsar ad jugum, de quo docui, adscendit, atque in unumquemque collem turres castellaque facere cæpit; atque ea minus semihorà effecit; et postquam non ita longe ab ultimo colle turrique fuit, quæ proxima fuit castris adversariorum, in quâ docui esse præsidium stationemque Numidarum; paullisper commoratus, perspectâque naturâ loci, equitatu in statione disposito, legionibus opus attribuit: brachiumque medio jugo ab eo loco, ad quem pervenerat, usque ad eum unde egressus erat, jubet dirigi ac muniri. Quod postquam Scipio Labienusque animadverterunt, equitatu omni ex castris educto, acieque equestri instructâ, à suis munitionibus circiter passus mille progrediuntur, pedestremque copiam in secundâ acie

minus passus cD à castris suis constituunt.

XXXIX. Cæsar in opere milites adhortari, neque adversariorum copiis moveri. Jam quum non ampliùs passuum MD inter hostium aciem suasque munitiones esse animadvertisset; intellexissetque ad impediendos milites suos, et ab opere depellendos hostem propiûs accedere; necesseque haberet legiones à munitiones deducere; imperat turmæ Hispanorum, ut ad proximum collem propere accurrerent, præsidiumque inde deturbarent, locumque caperent; eodemque jubet levis armaturæ paucos consequi subsidio. Qui missi celeriter, Numidas adorti partim vivos capiunt, nonnullos equites fugientes convulneraverunt, locoque sunt potiti. Postquam id Labienus animadvertit, quò celeriùs iis auxilium ferret, ex acie instructâ equitatus sui propè totum dextrum cornu avertit, atque suis fugientibus suppetias ire

contendit. Quod ubi Cæsar conspexit, Labienum ab suis copiis ¹lon-giùs jam abscessisse; equitatûs sui alam sinistram ad intercludendos hostes immisit.

XL. Erat in eo campo, ubi ea res gerebatur, villa permagna IV turribus exstructa, quæ Labieni prospectum impediebat, ne posset animadvertere ab equitatu Cæsaris se intercludi. Itaque non priùs vidit turmas Julianas, quàm suos cædi à tergo sensit. Ex quâ re subitò in terrorem converso equitatu Numidarum, rectà in castra fugere contendit: Galli Germanique qui restiterant, ex superiore loco et post tergum, circumventi; fortiterque resistentes conciduntur universi. Quod ubi legiones Scipionis, quæ pro castris erant instructæ, animadverterunt; metu ac terrore obcæcatæ, omnibus portis in sua castra fugere caperunt. Postea Scipione ejusque copiis campo collibusque exturbatis, atque in castra compulsis, quum receptui Cæsar cani jussisset, equitatumque omnem intra suas munitiones recepisset. campo purgato, animadvertit, mirifica corpora Gallorum Germanorumque, qui partim ejus auctoritatem erant ex Gallià secuti, partim pretio pollicitationibusque adducti ad eum se contulerant: nonnulli, qui ex Curionis prœlio capti conservatique, parem gratiam in fide partienda præstare voluerant. Horum corpora mirificia specie amplitudineque, cæsa toto campo, ac prostrata diversè jacebant.

XLI. His rebus gestis, postero die Cæsar ex omnibus præsidiis cohortes deducit, atque omnes suas copias in campo instruxit. Scipio,
suis malè acceptis, occisis vulneratisque, intra suas continere se munitiones cæpit. Cæsar instructâ acie secundum infimas jugi radices
propiùs munitiones leniter accessit. Jamque minus mille passuum
ab oppido <sup>2</sup>Uzitâ, quòd Scipio tenebat, aberant legiones Julianæ:
quum Scipio veritus, ne oppidum amitteret, unde aquari, reliquisque
rebus sublevari ejus exercitus consueverat; eductis omnibus copiis,
quadruplici acie instructâ, ex instituto suo, primâ equestri turmatim
directâ, elephantisque turritis interpositis, armatisque, suppetias ire
contendit. Quod ubi Cæsar animadvertit, arbitratus Scipionem ad
dimicandum paratum ad se certo animo venire, in eo loco, quo paullò antè commemoravi, ante oppidum constitit, suamque aciem mediam eo oppido texit. Dextrum sinistrumque cornu, ubi elephanti

erant, in conspectu patenti adversariorum constituit.

XLII. Quum jam propè solis occasum Cæsar exspectavisset, neque ex eo loco, quo constiterat, Scipionem progredi propiùs se animadvertisset, locoque se magìs defendere, si res coëgisset, quàm in campo cominus consistere audere; non est visa ratio propiùs accedendi eo die ad oppidum; quoniam ibi præsidium grande Numidarum esse cognoverat, hostesque mediam aciem suam oppido texisse; sibique difficile factu esse intellexit, simul et oppidum uno tempore oppugnare, et in acie in

<sup>1</sup> Longiùs jam abscessisse.] In many editions, Longiùs abscessisse.

2 Uzitâ.] A town of Africa. Its situation is not known.

cornu dextro, et sinistro, ex iniquiore loco pugnare, præsertim quum milites à mane diei jejuni sub armis stetissent defatigati. Itaque reductis suis copiis in castra, postero die propiùs eorum aciem instituit

exporrigere munitiones.

XLIII. Interim Considius, qui Acillam, et viii cohortes stipendiarias Numidis Getulisque obsidebat, ubi C. Messius cohortibus præerat, diu multumque expertus, magnisque operibus sæpe admotis, et
iis ab oppidanis incensis, quum proficeret nihil, subito nuncio de
equestri prælio allato commotus, frumento, cujus in castris copiam
habuerat, incenso, vino, oleo, cæterisque rebus, quæ ad victum parari
solent, corruptis, Acillam, quam obsidebat, deseruit; atque itinere
per regnum Jubæ facto, copias cum Scipione partitus Adrumetum se

recepit.

XLIV. Interea ex secundo commeatu, quem à Sicilia miserat Allienus, navis una, in qua fuerat Q. Cominius, et L. Ticida eques Romanus, ab residua classe quum erravisset, delataque esset vento ad Thapsum, à Virgilio scaphis naviculisque actuariis excepta est, et ad Scipionem deducta. Item altera navis triremis ex eadem classe errabunda, ac tempestate ad 'Ægimurum delata, a classe Vari et M. Octavii est capta; in qua milites veterani cum uno centurione, et nonnulli tirones fuerunt: quos Varus asservatos sine contumelia deducendos curavit ad Scipionem. Qui, postquam ad eum pervenerunt, et ante suggestum ejus constiterunt: "non vestra," inquit, "sponte vos, certò scio, sed illius scelerati vestri imperatoris impulsu et imperio coactos, cives et optimum quemque nefariè consectari: quos quoniam fortuna in nostram detulit potestatem, si, id quod facere debetis, rempublicam cum optimo quoque defenditis, certum est vobis vitam et pecuniam donare; quapropter, quid sentiatis, proloquimini."

XLV. Hâc habitâ oratione, Scipio, quam existimâsset pro suo beneficio sine dubio ab iis gratias sibi actum iri, potestatem iis dicendi fecit. Ex eis centurio legionis xIV; "Pro tuo," inquit, "summo beneficio, Scipio, tibi gratias ago (non enim imperatorem te apello) quòd mihi vitam incolumitatemque belli jure capto polliceris: et forsan isto uterer beneficio, si non ei summum scelus adjungeretur. Egone contra Cæsarem imperatorem meum, apud quem ordinem duxi, ejusque exercitum, pro cujus dignitate victoriâque ampliùs xxxvI annis depugnavi, adversus armatusque consistam? Neque ego istud facturus sum, et te magnopere, ut de negotio desistas, adhortor. Contra cujus enim copias contendas, si minùs antea expertus es, licet nunc cognoscas. Elige ex tuis cohortem unam, quam putas esse firmissimam, et constitue contra me. Ego autem ex meis commilitonibus, quos nunc in tuâ tenes potestate, non ampliùs x sumam. Tunc ex virtute nostrâ intelliges, quid ex tuis copiis sperare debeas."

<sup>1</sup> Egimurum.] An island near the coast of Africa.

XLVI. Postquam hæc centurio præsenti animo adversus opinionem ejus est locutus; irâ percitus Scipio, atque animi dolore incensus annuit centurionibus, quid fieri vellet: atque ante pedes centurionem interficit, reliquosque veteranos à tironibus jubet secerni. "Abducite," inquit, "istos nefario scelere contaminatos, et cæde civium, saginatos." Sic extra vallum deducti sunt, et cruciabiliter interfecti. Tirones autem jubet inter legiones dispertiri, et Cominium cum Ticida in conspectum suum prohibet adduci. Quâ ex re Cæsar commotus, eos, quos in stationibus cum longis navibus apud Thapsum custodiæ caussâ in salo esse jusserat, ut suis onerariis longisque navibus præsidio essent, ob negligentiam ignominiæ caussâ dimittendos ab exercitu, gravissimumque in eos edictum proponemdum curavit.

XLVII. Per id tempus ferè Cæsaris exercitui res accidit incredibilis auditu. Numque, <sup>1</sup> Vigiliarum signo confecto, circiter vigilià secundâ noctis, nimbus cum saxeâ grandine subitò est exortus ingens. Ad hoc autem incommodum accesserat, quòd Cæsar, non more superiorum imperatorum, in hibernis exercitum continebat, sed in tertio quartoque die procedendo, propiùsque hostem accedendo, castra communiebat; opereque faciendo, milites se circumspiciendi non habebant facultatem. Præterea ita ex Sicilià exercitum transportaverat, ut præter ipsum militem et arma, neque vas, neque mancipium, neque ullam rem, quæ usu militi esse consuevit, in naves imponi pateretur. 2 In Africa autem non modò sibi quidquam non acquisierant aut paraverant; sed etiam, propter annonæ caritatem, antè parata consumpserant. Quibus rebus attenuati, oppido perquam pauci sub pellibus acquiescebant. Reliqui ex vestimentis tentoriolis factis, atque arundinibus scopisque, contextis, permanebant. Itaque subito imbre grandineque consecutâ, gravati pondere, tenebris, aquâque omnes subruti disjectique, nocte intempestâ, ignibus extinctis, rebusque ad victum pertinentibus omnibus corruptis, per castra passim Eadem nocte v legionis vagabantur, scutisque capita contegebant. pilorum cacumina sua sponte arserunt.

XLVIII. Rex interim Juba de equestri prœlio Scipionis certior factus, evocatusque ab eodem litteris, præfecto Sabura cum parte exercitûs contra Sitium relicto, ut sic, quum ipse aliquid auctoritatis haberet, exercitus Scipionis à terrore Cæsaris liberaretur, cum 111 legionibus, equitibusque frænatis DCCC, 3Numidis sine frænis, peditibusque ejus armaturæ grandi numero, elephantisque xxx, egressus è regno ad Scipionem est profectus. Postquam ad eum pervenit, castris regiis seorsum posi-

# NOTES.

vicam.

<sup>1</sup> Vigiliarum.] In some editions, Virgiliarum.

2 In Africa.] In many editions, in Africa.

tis, cum eis copiis, quas commemoravi, haud ita longè à Scipione consedit. Erat in castris Cæsaris superiori tempore magnus terror, et expectatione copiarum regiarum, exercitus ejus magis suspensiore animo antè adventum Jubæ commovebatur. Postquam verò castra castris contulit; despectis ejus copiis, omnem terrorem deponit. Ita, quam antea absens habuerat auctoritatem, eam omnem præsens dimiserat. Quo facto facilè fuit intellectu, Scipioni additum animum fiduciamque regis adventu. Nam postero die universas suas regisque copias cum elephantis Lx productas in aciem, quàm speciosissime potuit, instruxit: ac paullò longiùs progressus à suis munitionibus, haud ita diu commoratus, se recepit in castra.

XLIX. Cæsar postquam animadvertit Scipioni auxilia ferè, quæ expectâsset, omnia convenisse, neque moram pugnandi ullam fore, per jugum summum cum copiis progredi cæpit, et brachia protinùs ducere, et castella munire, propiùsque Scipionem capiendo loca excelsa occupare contendit. Adversarii magnitudine copiarum confisi proximum collem occupaverunt, atque ita longiùs sibi progrediendi eripuerunt facultatem. Ejusdem collis occupandi gratia Labienus consilium ceperat; et, quo propiore loco fuerat, eò celeriùs occurrerat.

L. Erat convallis satis magna latitudine, altitudine prærupta, crebris locis speluncæ in modum subrutis: quæ erant transgredienda Cæsari antè, quàm ad eum collem, quem capere volebat, perveniretur: ultraque eam convallem olivetum vetus crebris arboribus condensum. Hic quum Labienus animadvertisset, Cæsarem, si vellet eum locum occupare, priùs necesse esse convallem olivetumque transgredi, eorum locorum peritus in insidiis cum parte equitatus, levique armaturâ consedit: et præterea post montem collesque, equites in occulto collocaverat; ut quum ipse ex improviso legionarios adortus esset, ex colle se equitatus ostenderet, et re duplici perturbatus Cæsar, ejusque exercitus, neque retro regrediundi, neque ultrà procedendi oblatà facultate, circumventus concideretur. Cæsar equitatu antè præmisso, inscius insidiarum quum ad eum locum venisset, abusi, sive obliti præceptorum Labieni, sive veriti, ne in fossa ab equitibus opprimerentur, rari, ac singuli de rupe prodire, et summa petere collis, quos Cæsaris equites consecuti partim interfecerunt, partim vivorum sunt potiti. Deinde protinus collem petere contenderunt, atque eum, decusso Labieni præsidio, celeriter occupaverunt. Labienus cum parte equitum vix fugâ sibi peperit salutem.

LI. Hâc re per equites gestâ, Cæsar legionibus opera distribuit, atque in eo colle quo erat potitus, castra munivet. Deinde ab suis maximis castris per medium campum, è regione oppidi Uzitæ, quod inter sua castra et Scipionis in planitie positum erat, tenebaturque à Scipione, duo brachia instituit duci, et ita erigere, ut ad angulum dextrum sinistrumque ejus oppidi convenirent. Id hâc ratione opus instruebat, ut, quum propiùs oppidum copias admovisset, oppugnareque cœpisset, tecta latera suis munitionibus haberet, ne ab equitatûs multitudine circumventus ab oppugnatione deterreretur: præterea, quò faciliùs colloquia fieri possent, et si qui perfugere vellent, id quod an-

teà sæpe accidebat magno cum eorum periculo, tum facilè et sine periculo fieret. Voluit etiam experiri, quum propiùs hostem accessisset, haberetne in animo dimicare. Accedebat etiam ad reliquas caussas, quòd is locus depressus, erat, puteique ibi nonnulli fieri poterant. Aquatione enim longà et angustà utebatur. Dum hæc opera, quæ antè dixi, fiebant à legionibus, interim pars aciei ante opus instructa sub hoste stabat. Equites barbari levisque armaturæ, præliis minutis cominus dimicabant.

LII. Cæsar ab eo opere quum jam sub vesperum copias in castra reduceret: magno incursu, cum omni equitatu, levique armatura, Juba, Scipio, Labienus in legionarios impetum fecerunt. Equites Cæsariani vi universæ subitæque hostium multitudinis pulsi parumper cesserunt. Quæ res aliter adversariis cecidit. Namque Cæsar ex medio itinere copiis reductis, equitibus suis auxilium tulit. Equites autem adventu legionum animo addito, conversis equis, in Numidas cupidè insequentes dispersosque impetum fecerunt, atque eos convulneratos usque in castra regia repulerunt, multosque ex iis interfecerunt. Quod ni in noctem prælium esset conjectum; pulvisque vento flatus omnium prospectu offecisset; Juba cum Labieno capti in potestatem Cæsaris venissent; equitatusque cum levi armaturâ funditus ad internecionem deletus esset. Interim incredibiliter ex legionibus iv et vi Scipionis milites diffugere, partim in castra Cæsaris, partim in quas quisque poterat regiones pervenire. Itemque equites <sup>1</sup> Curioniani diffisi Scipioni ejusque copiis, complures se eodem conferebant.

LIII. Dum hæc circum Uzitam ab utrisque ducibus administrantur, legiones duæ, 1x et x, ex Siciliâ navibus onerariis profectæ, quum jam non longè à portu Ruspinæ abessent, conspicatæ naves Cæsarianas, quæ in statione apud Thapsum stabant, veriti, ne in adversariorum, ut insidiandi gratiâ ibi commorantium, classem inciderent, imprudentes vela in altum dederunt; ac diu multùmque jactati tandem multis pòst diebus siti inopiaque confecti ad Cæsarem pervenerunt.

LIV. Quibus legionibus expositis, memor in Italia pristinæ licentiæ militaris ac rapinarum certorum hominum, parvulam modò caussulam nactus Cæsar, quòd C. Avienus tribunus militum x legionis navem commeatu, familia sua atque jumentis occupavisset, neque militem unum ab Sicilia sustulisset: postero die de suggestu, convocatis omnium legionum tribunis centurionibusque: "Maximè vellem," inquit, "homines suæ petulantiæ, nimiæque libertatis, aliquando finem fecissent, meæque lenitatis, modestiæ, patientiæque rationem habuissent. Sed quoniam ipsi sibi neque modum, neque terminum constituunt, quò cæteri dissimiliter se gerant; egomet ipse documentum more militari constitutam. C. Aviene, quòd in Italia milites populi R. contra rempublicam instigasti; rapinasque per municipia fecisti; quodque

mihi reique publicæ inutilis fuisti; et pro militibus tuam familiam jumentaque in naves imposuisti; tuâque operâ, militibus tempore necessario respublica caret: ob eas res, ignominiæ caussâ, ab exercitu meo te removeo: hodieque ex Africâ abesse, et quantum potest, proficisci jubeo. Itemque te, A. Fontei, quòd tribunis militum seditiosus, malusque cives fuisti, ab exercitu dimitto. T. Saliene, M. Tiro, C. Clusinas, quum ordines in meo exercitu beneficio, non virtute consecuti, ita vos gesseritis, ut neque bello fortes, neque pace boni aut utiles fueritis, et magìs in seditione concitandi milites adversùs vestrum imperatorem, quàm pudoris, modestiæque fueritis studiosiores: indignos vos esse arbitror, qui in meo exercitu ordinis ducatis; missosque facio, et, quantùm potest, abesse ex Africâ jubeo." Itaque transdidit eos centurionibus: et singulis non ampliùs singulis additis servis, in navi imponendos separatim curavit.

LV. Getuli interim perfugæ, quos cum litteris mandatisque à Cæsare missos suprà docuimus, ad suos cives perveniunt, quorum auctoritate facilè adducti, Cæsarisque nomine persuasi, à rege Juba desciscunt, celeriterque cuncti arma capiunt; contraque regem facere non dubitant. Quibus rebus cognitis, Juba distentus triplici bello, necessitate coactus, de suis copiis, quas contra Cæsarem adduxerat, vi cohortes in fines regni sui mittit, quæ essent prasidio contra Getulos.

LVI. Cæsar brachiis perfectis, promotisque eo usque, ut telum ex oppido adjici non posset, castra munit; ballistis scorpionibusque crebris ante frontem castrorum, contraque oppidum collocatis, defensores muri deterrere non intermittit; eoque v legiones ex superioribus castris deducit. Quâ facultate oblatâ, illustriores notissimique, conspectum amicorum propinquorumque efflagitabant, atque inter se colloquebantur. Quæ res quid utilitatis haberet, Cæsarem non fallebat. Namque Getuli ex equitatu regio nobiliores, equitumque præfecti, quorum patres cum Mario antè meruerant, ejusque beneficio agris finibusque donati, post Syllæ victoriam sub Heimpsalis regis erant potestate dati, occasione captâ, nocte jam luminibus accensis, cum equis calonibusque suis circiter mille perfugiunt in Cæsaris castra, quæ erant in campo proximè Uzitæ locata.

LVII. Quod postquam Scipio, quique cum eo erant, cognoverunt, quum commoti ex tali incommodo essent, ferè per id tempus M. Aquinium cum C. Sasernâ colloquentem viderunt. Scipio mittit ad Aquinium, "nil attinere eum cum adversariis colloqui." Quum nihilominùs ejus sermonem nuncius ad se referret, restaretque, ut reliqua, quæ vellet, perageret, viator postea ab Jubâ ad eum est missus, qui diceret, audiente Sasernâ: Vetat te rex colloqui. Quo nuncio perterritus discessit; et dicto audiens fuit regi. Usu venisse hoc civi Romano miror, et ei, qui à populo Romano honores accepisset, incolumi patriâ, fortunisque omnibus, Jubæ barbaro potiùs obedientem fuisse, quàm aut Scipionis obtemperâsse nunci, aut cæsis ejusdem partes civibus, incolumem reverti malle. Atque etiam superbiùs Jubæ factum, non in M. Aquinium hominem novum, parvumque senatorem, sed in Sci-

pionem hominem illà familià, dignitate honoribusque præstantem. Nam quum Scipio sagulo purpuero antè regis adventum uti solitus esset, dicitur Juba cum eo egisse, "non oportere illum eodem uti vestitu, atque ipse uteretur." Itaque factum est, ut Scipio ad album sese vestitum transferret, et Jubæ homini superbissimo inertissimo que obtemperaret.

LVIII. Postero die universas omnium copias de castris omnibus deducunt; <sup>1</sup>et supercilium quoddam excelsum nacti non longè à Cæsaris castris aciem constituunt, atque ibi consistunt. Cæsar item producit copias, celeriterque iis instructis, ante suas munitiones, quæ erant in campo constitit: sine dubio existimans, ultro adversarios, quum tam magnis copiis auxiliisque regis essent præditi, promptiùsque prosiluissent, ante se concursuros, propiùsque se accessuros. Equo circumvectus, legionesque cohortatus, signo dato, accessum hostium aucupabatur. Ipse enim à suis munitionibus longiùs non sine ratione non procedebat; quod in oppido Uzitæ, quod Scipio tenebat, hostium erant cohortes armatæ. Eidem autem oppido ad dextrum latus ejus cornu erat oppositum. Verebaturque, ne, si prætergressus esset, ex oppido eruptione facta, ab latere eum adorti conciderent. Præterea hæc quoque eum caussa tardavit, quòd erat locus quidam perimpeditus ante aciem Scipionis, quem suis impedimento ad ultro occurrendum fore existimabat.

LIX. Non arbitror esse prætermittendum, quemadmodum exercitus utriusque fuerunt in aciem instructi. Scipio hôc modo aciem direxit. Collocabat in fronte suas et Jubæ legiones; postea autem Numidas in subsidiaria acie ita extenuatos, et in longitudinem directos, ut procul simplex esse acies media à legionariis militibus videretur; in cornibus autem duplex esse existimabatur. Elephantos dextro sinistroque cornu collocaverat, æqualibus inter eos intervallis interjectis. Post autem elephantos, armaturas leves, Numidasque substituerat, auxiliares. Equitatum frænatum universum in suo dextro cornu disposuerat. Sinistrum enim cornu oppido Uzitâ claudebatur, neque erat spatium equitatûs explicandi: propterea Numidas levisque armaturæ infinitam multitudinem ad dextram partem suæ aciei opposuerat, ferè interjecto non minus mille passuum spatio, et ad collis radices magis appulerat, longiùsque ab adversariorum, suisque copiis promoverat: id hôc consilio, ut quum acies 11 inter se concurrissent initio certaminis, paullò longiùs ejus equitatus circumvectus ex improviso clauderet multitudine suâ exercitum Cæsaris, atque perturbatum jaculis configeret. Hæc fuit ratio Scipionis eâ die præliandi.

LX. Cæsaris autem acies hoc modo fuit collocata, ut ab sinistro ejus cornu ordiar, et ad dextrum perveniam. Habuit in sinistro cornu legionem IX, VII: in dextro cornu xxx, XXIX; XIII, XIV, XXVIII, XXVI, in

<sup>1</sup> Et supercilium quoddam excelsum nacti.] And having taken possession of an elevated situation.

medià acie: ipsum autem dextrum cornu, secundam aciem ferè, in earum legionum parte cohortium collocaverat. Præterea ex tironum legionibus paucas adjecerat. Tertiam autem aciem in sinistrum suum cornu contulerat, et usque ad aciei suæ mediam legionem porrexerat, et ita collocaverat, utì sinistrum, suum cornu triplex esset. Id eo consilio fecerat, quòd suum dextrum latus munitionibus adjuvabat; sinistrum autem, ut equitatûs hostium multitudini resistere posset, laborabat. Eodemque suum omnem contulerat equitatum: et, quòd ei parum confidebat, præsidio his equitibus legionem v præmiserat; levemque armaturam inter equites interposuerat. Sagittarios variè passimque locis

certis, maximèque in cornibus collocaverat.

LXI. Sic utrorumque exercitus instructi, non plus passuum ccc interjecto spatio, quod fortè ante id tempus accideret nunquam quin dimicaretur, à mane usque ad horam x diei perstiterunt. Jamque Cæsar dum exercitum reducere intra munitiones suas cœpisset; subitò universos equitatus ulterior Numidarum Getulorumque sine frænis ad dextram partem se movere, propiusque Cæsaris castra, quæ erant in colle se conferre cœpit; frænatus autem Labieni eques in loco permanere, legionesque distinere: quum subitò pars equitatûs Cæsaris cum levi armaturâ contra Getulos injussu ac temere longiùs progressi, paludemque transgressi, multitudinem hostium sustinere pauci non potuerunt, levique armatura deserti, ac pulsi, convulneratique, uno equite amisso, multis equis sauciis, levis armaturæ xxv1 occisis, ad suos refugerunt. Quo secundo equestri prælio facto Scipio lætus in castra nocte copias reduxit. Quod proprium gaudium bellantibus fortuna tribuere non decrevit. 1 Namque postero die Cæsar cum parte equitatûs sui Leptim, frumenti gratiâ, misit. In itinere prædatores equites Numidas Getulosque ex improviso adorti circiter centum partim occiderunt, partim vivorum potiti sunt. Cæsar interim quotidie legiones in campum deducere, atque opus facere, vallumque et fossam per medium campum ducere, adversariorumque excursionibus iter officere non intermittit. Scipio item munitiones contrà facere, et ne jugo à Cæsare excluderetur, approperare. Ita duces utrique et in operibus occupati erant, et nihilominus equestribus præliis inter se quotidie dimicabant.

LXII. Interim Varus classem, quam antea Uticæ hiemis gratiâ subduxerat, cognito 2 legionis vII et vIII ex Sicilià adventu, celeriter deducit; ibique Getulis remigibus epibatisque complet; insidianique gratiâ progressus Adrumetum cum Lv navibus pervenit. Cujus adventûs inscius Cæsar L. Cispium cum classe xxvII navium Thapsum ver-

### NOTES.

syntax of the language, unless milites be understood.

<sup>1</sup> Namque postero die Cæsar cum parte equitatas sui Leptim, frumenti gratia, misit.] Some, with greater accuracy, read namque postero die Cæsar quum partem, &c. The reading in the text is contrary to the

<sup>2</sup> Legionis VII et VIII.] These belonged to Casar.

sus in stationem, præsidii gratià, commeatus sui, mittit: itemque Q. Aquilam cum xIII navibus longis Adrumetum eâdem de caussâ præmittit. Cispius, quò erat missus, celeriter pervenit. Aquila tempestate jactatus, promontorium superare non potuit, atque angulum quendam tutum à tempestate nactus, cum classe se longius à prospectu removit. Reliqua classis in salo ad Leptim, egressis remigibus, passimque in littore vagantibus, partim in oppido victus sui mercandi gratià progressis vacua à defensoribus stabat. Quibus rebus Varus ex perfugis cognitis, occasionem nactus, vigilià secundà Adrumeto ex 1 Cothone egressus, primo manè Leptim universà classe vectus, naves onerarias, quæ longiùs à portu in salo stabant, incendit, et penteres duas, vacuas

à defensoribus, nullo repugnante, cepit.

LXIII. Cæsar interim celeriter per nuncios in castris, quum opera circuiret, certior factus, quæ aberant à portu millia passuum v1, equo admisso, omissis omnibus rebus, celeriter pervenit Leptim: ibique moratus, omnes ut se naves consequerentur, primum ipse navigiolum parvum conscendit; in cursu Aquilam multitudine navigiorum perterritum atque trepidantem nactus, hostium classem segui cœpit. Interim Varus celeritate Cæsaris audaciaque motus, cum universa classe, conversis navibus. Adrumetum versus fugere contendit. Quem Cæsar in millibus passuum IV consecutus, recuperatâ quinqueremi cum omnibus suis epibatis, atque etiam hostium custodibus cxxx in ea nave captis, triremem hostium proximam, quæ in repugnando erat commorata, onustam remigum epibatarumque, cepit. Reliquæ naves hostium promontorium superârunt, atque Adrumetum in Cothonem se universæ contulerunt. Cæsar eodem vento promontorium superare non potuit; atque in salo in anchoris câ nocte commoratus, primâ luce Adrumetum accedit; ibique navibus onerariis, quæ erant extra Cothonem, incensis, omnibusque reliquis aliis, aut subductis, aut in Cothonem compulsis, paullisper commoratus, si forte vellent classe dimicare, rursus se recepit in castra.

LXIV. In ea nave captus est P. Vestrius eques Romanus, et P. Ligarius Afranianus, quem Cæsar in Hispania cum reliquis dimiserat, et posteà se ad Pompeium contulerat; inde ex prœlio effugerat: in Africamque ad Varum venerat. Quem ob perjurium perfidiamque Cæsar jussit necari. P. Vestrio autem, quòd ejus frater Romæ pecuniam imperatam numeraverat, et quòd ipse suam caussam Cæsari probaverat, "se Nansidii classe captum, quum ad necem duceretur, beneficio Vari esse servatum, postea facultatem sibi nullam datum tran-

seundi," ignovit.

LXV. Est in Africa consuetudo incolarum, ut in agris, et in omnibus ferè villis, sub terra specus, condendi frumenti gratia, clam habeant,

atque id propter bella maximè, hostium que subitum adventum præparent. Quâ de re Cæsar certior per indicem factus, tertiâ vigilià legiones 11 cum equitatu mittit à castris suis millia passuum x; atque inde magno numero frumenti onustos recepit in castra. Quibus rebus cognitis Labienus progressus à suis castris millia passuum VII, per jugum et collem, per quem Cæsar pridie iter fecerat, ibi castra duarum legionum facit; ¹atque ipse quotidie existimans Cæsarem eadem sæpe frumentandi gratià commeaturum, cum magno equitatu le-

vique armaturâ insidiaturus locis idoneis consedit.

LXVI. Cæsar interim de insidiis Labieni ex perfugis certior factus, paucos dies ibi commoratus, dum hostes quotidiano instituto, sæpe idem faciendo, in negligentiam adducerentur, subitò, manè imperat portà Decumanà legiones se viii veteranas cum parte equitatûs sequi: atque, equitibus præmissis, neque opinantes insidiatores subitò in convallibus latentes levi armaturà concidit circiter de reliquos in fugam turpissimam conjecit. Interim Labienus cum universo equitatu fugientibus suis suppetias occurrit. Cujus vim multitudinis quum equites pauci Cæsariani jam sustinere non possent, Cæsar instructas legiones hostium copiis ostendit. Quo facto perterrito Labieno, ac retardato, suos equites recepit incolumes. Postero die Juba Numidas eos, qui loco amisso fugà se receperant in castra, in cruce omnes suffixit.

LXVII. Cæsar interim, quoniam frumenti inopiâ premebatur, copias omnes in castra conducit; atque præsidio Lepti, Ruspinæ, Acilærelicto, Cispio, Aquilæque classe transditâ, ut alter Adrumetum, alter Thapsum mari obsiderent, ipse castris incensis, iv noctis vigiliâ, acie instructâ impedimentis in sinistrâ parte collocatis, ex eo loco proficiscitur, et pervenit ad oppidum <sup>2</sup> Agar, quod à Getulis sæpe antea oppugnatum, summâque vi per ipsos oppidanos erat defensum. Ibi in campo castris unis positis, ipse frumentatum circum villas cum parte exercitûs profectus, magno invento hordei, olei, vini, fici numero; pauco tritici; atque recreato exercitu, redit in castra. Scipio interim, cognito Cæsaris discessu, cum universis copiis per jugum Cæsarem subsequi cæpit; atque ab ejus castris millia passuum vi longe, trinis castris dispartitis copiis, consedit.

LXVIII. Oppidum erat <sup>3</sup> Zeta, quod aberat à Scipione millia passuum x, ad ejus regionem, et partem castrorum collocatum, à Cæsare

autem diversum ac remotum, quod erat ab eo longe millia passuum xvIII. Huc Scipio legiones II frumentandi gratia misit. Quod post-

<sup>1</sup> Atque ipse.] In many editions: Atque ibi ipse.

<sup>2</sup> Agar.] It is not known where this town was situated.

<sup>3</sup> Zeta.] This town is supposed to be the same with the present Zerbi.

quam Cæsar ex perfugâ cognovit, castris ex campo in collem ac tutiora loca collocatis, atque ibi præsidio relicto, ipse iv vigiliâ egressus præter hostium castra proficiscitur cum copiis, et oppido potitur. Legiones Scipionis comperit longiûs in agris frumentari: et, quum eò contendere conaretur, animadvertit copias hostium iis legionibus occurrere suppetias. Quæ res ejus impetum retardavit. Itaque, capto C. Mutio Regino equite Romano, Scipionis familiarissimo, qui ei oppido præerat, et P. Atrio equite Romano, de conventu Uticensi, et Camelis xxii regis adductis, presidio ibi cum Oppio legato relicto.

ipse se recipere cœpit ad castra.

LXIX. Quum jam non longe à castris Scipionis abesset, quæ eum necesse erat prætergredi; Labienus, Afraniusque cum omni equitatu, levique armatura, ex insidiis adorti agmini ejus extremo se offerunt, atque ex collibus primis existunt. Quod postquam Cæsar animadvertit, equitibus suis hostium vi oppositis, sarcinas legionarios in acervum jubet comportare, atque celeriter signa hostibus inferre. Quod postquam cæptum est fieri primo impetu legionum equitatus, et levis armatura hostium nullo negotio loco pulsa et dejecta est de colle. Quum jam Cæsar existimâsset hostes pulsos deterritosque finem lacessendi facturos, et iter cæptum pergere cæpisset; iterum celeriter ex proximis collibus erumpunt, atque eâdem ratione, quâ antè dixi, in Cæsaris legionarios impetum faciunt Numidæ, levisque armaturæ, mirabili velocitate præditi; qui inter equites pugnabant, et unà pariterque cum equitibus accurere et refugere consueverant. Quum hoc sæpiùs facerent, et Julianos proficiscentes insequerentur, et refugerent instantes, propiùs non accederent, et singulari genere pugnæ uterentur; eosque jaculis convulnerare satis esse existimarent; Cæsar intellexit nihil aliud illos conari, nisi, ut se cogerent castrá in eo loco ponere, ubi omninò aquæ nihil esset; ut exercitus ejus jejunus, qui à quarta vigila, usque ad horam x diei, nihil gustasset, ac jumenta siti perirent.

LXX. Quum jam ad solis occassum esset, et non totos c passus in horam IV esset progressus, equitatu suo, propter equorum interitum, extremo agmine remoto, legiones invicem ad extremum agmen evocabat. Ita vim hostium, placidè leniterque procedens, per legionarium militem commodiùs sustinebat. Interim equitum Numidarum copiæ dextrà sinistraque per colles præcurrere, coronæque in modum cingere multitudine sua Cæsaris copias, pars agmen extremum insequi. Cæsaris autem non ampliùs tres, aut quatuor milites veterani, si se convertissent, et pila viribus contorta in Numidas infestos conjecissent, ampliùs II millium numero ad unum terga vertebant; ac

rursus ad aciem passim, conversis equis, se colligebant, atque in spatio consequebantur, et jacula in legionarios conjiciebant. Ita Cæsar, modò procedendo, modò resistendo, tardiùs itinere confecto, noctis horâ primâ omnes suos ad unum in castris incolumes, sauciis x factis, reduxit. Labienus, circiter ccc amissis, multis vulneratis, ac defessis instando omnibus, ad suos se recepit. Scipio interim legiones productas cum elephantis, quos ante castra in acie, terroris gratiâ, in

conspectu Cæsaris collocaverat, reducit in castra.

LXXI. Cæsar contra ejusmodi hostium genera copias suas, non ut Imperator exercitum veteranum, victoremque maximis rebus gestis sed ut lanista tirones gladiatores condocefacere: quo pede sese reciperent ab hoste, et quemadmodum obversi adversariis, et in quantulo spatio resisterent, modò procurrerent, modò recederent, comminarenturque impetum, ac propè quo loco et quemadmodum tela mitterent, præcipit. Mirificè enim hostium levis armatura anxium exercitum nostrum atque sollicitum habebat; quia et equites deterrebat prælium inire, propter equorum interitum; quòd eos jaculis interficiebat; et legionarium militem defatigabat, propter velocitatem. Gravis enim armaturæ miles simul atque ab his insectatus constiterat, in eosque

impetum fecerat, illi veloci cursu facilè periculum vitabant.

LXXII. Quibus ex rebus Cæsar vehementer commovebatur: quia quodcunque prœlium, quoties erat commissum, equitatu suo, sine legionario milite, hostium equitatui, levique armaturæ eorum, nullo modo par esse poterat. Sollicitabatur autem his rebus, quod nondum hostium legiones cognoverat, et quonam modo sustinere se posset ab eorum equitatu, levique armatura, quæ erat mirifica, si legiones quoque accessissent. Accedebat itiam hæc caussa, quod elephantorum magnitudo multitudoque militum animos detinebat in terrore. Cui uni rei tamen invenerat remedium. Namque elephantos ex Italiâ transportari jusserat, quò et miles noster speciemque et virtutem bestiæ cognosceret, et cui parti corporis ejus telum facilè adjici posset: ornatusque ac loricatus elephantus quum esset, quæ pars ejus corporis nuda sine tegmine relinqueretur, ut eò tela conjicerentur: præterea, ut jumenta bestiarum odorem, stridorem, speciem consuetudine captarum non reformidarent. [Quibus ex rebus] largiter erat consecutus. Nam et milites bestias manibus pertractabant, earumque tarditatem cognoscebant: equitesque in eos pila præpilata conjiciebant, atque in consuetudinem equos patientia bestiarum adduxerat.

LXXIII. Ob eas caussas, quas suprà commemoravi, sollicitabatur Cæsar, tardiorque et consideratior erat factus, et ex pristina bellandi consuetudine celeritateque excesserat. Nec mirum. Copias enim habebat in Gallia bellare consuetas locis campestribus, et contra Gallos homines apertos minimèque insidiosos; qui per virtutem, non per dolum, dimicare consueverunt. Tum autem erat ei laborandum, ut consuefaceret milites, hostium dolos, insidias, artificia cognoscere, et quid sequi, quid vitare conveniret. Itaque quo hæc celeriùs conciperent,

dabat operam, ut legiones non in uno loco contineret, sed per caussam frumentandi, huc atque illuc raptaret: ideò quòd hostium copias ab se, suoque vestigio non discessuras existimabat. Atque post diem 111 productas accuratiùs suas copias, sicut instruxerat, propter hostium castra prætergressus, æquo loco invitat ad dimicandum. Postquam eos abhorrere videt, reducit sub vesperum legiones in castra.

LXXIV. Legati interim ex oppido <sup>1</sup>Vaccâ, quod finitimum fuit Zetæ, cujus Cæsarem potitum esse demonstravimus, veniunt. Petunt et obsocrant, ut "sibi præsidium mittat. Se res complures, quæ utiles bello sint, administraturos." <sup>2</sup>Per id tempus Deorum voluntate studioque erga Cæsarem transfuga suos cives facit certiores: "Jubam regem celeriter cum copiis suis, antequam Cæsaris præsidium eò perveniret, ad oppidum adcucurrisse, atque adveniente multitudine circumdatâ, eo potitum; omnibusque ejus oppidi incolis ad unum interfectis, dedisse oppidum diripiendum delendumque militibus."

LXXV. Cæsar interim, lustrato exercitu a. d. x11 Kalend. Apr. postero die productis universis copiis, processus à suis castris millia passuum v, à Scipionis circiter 11 millium interjecto spatio, in acie constitit. Postquam satis diuque adversarios à se ad dimicandum invitatos supersedere pugnæ animadvertit, reducit copias. Postero die castra movet, atque iter ad oppidum Sarsuram, ubi Scipio Numidarum habuerat præsidium, frumentumque comportaverat, ire contendit. Quod ubi Labienus animadvertit, cum equitatu armatura agmen ejus extremum carpere cœpit; atque ita lixarum mercatorumque, qui plaustris merces portabant, interceptis sarcinis, addito animo, propiùs audaciùsque accedit ad legiones, quòd existimabat, milites sub onere ac sub sarcinis defatigatos pugnare non posse. Quæ res Cæsarem non fefellerat. Namque expeditos ex singulis legionibus tricenos milites esse jusserat. Itaque eos in equitatum Labieni immissos turmis suorum suppetias mittit. Tum Labienus, conversis equis, signorum conspectu perterritus, turpissimè contendit fugere; multis ejus occisis, compluribus vulneratis. Milites legionarii ad sua se recipiunt signa, atque iter inceptum ire cæperunt. Labienus per jugum summum collis dextrorsus procul milites subsequi non desistit.

LXXVI. Postquam Čæsar ad oppidum <sup>3</sup> Sarsuram venit, inspectantibus adversariis, interfecto præsidio Scipionis, quum suis auxilium ferre non auderent, fortiter repugnante P. Cornelio Scipionis evocato, qui ibi præerat, atque à multitudine circumvento interfectoque, oppido poti-

<sup>1</sup> Vaccá.] A town of Africa, of which the situation is not known.

<sup>2</sup> Per id tempus Deorum voluntate.] In most editions, Per id tempus de eorum voluntate.

<sup>3</sup> Sarsuram.] The place where this town stood is not known.

tur; atque ibi frumento exercitui dato, postero die ad oppidum Tisdram pervenit, in quo Considius per id tempus fuerat cum grandi præsidio, cohorteque suâ gladiatorum. Cæsar oppidi naturâ perspectâ, atque inopiâ ab oppugnatione ejus deterritus, protinus profectus circiter millia passuum IV ad aquam fecit castra; atque, inde IV die egressus, redit rursus ad ea castra, quæ ad Agar habuerat. Idem fa-

cit Scipio, atque in antiqua castra copias reducit.

LXXVII. Thabenenses interim, qui sub ditione et potestate Jubæ esse consuêssent, in extremâ ejus regni regione maritimă locati, interfecto regio præsidio, legatos ad Cæsarem mittunt, rem à se gestam docent. Petunt orantque, ut suis fortunis, de populo Romano quòd benè meriti essent, auxilium ferret. Cæsar, eorum consilio probato, M. Crispum tribunum cum cohorte, et sagittariis, tormentisque compluribus præsidio Thabenam mittit. Eodem tempore ex legionibus omnibus milites, qui aut morbo impediti, aut commeatu dato, cum signis non potuerant antè transire in Africam, ad millia IV, equites cD, funditores sagittariique mille, uno commeatu Cæsari occurrerunt. Itaque tum his copiis, et omnibus legionibus eductis, sicut erat instructus, VIII millibus passuum à suis castris, ab Scipionis verò IV

millibus passuum longe constitit in campo.

LXXVIII. Erat oppidum infra castra Scipionis nomine <sup>1</sup> Tegea, ubi præsidium equestre circiter co habere consueverat. Eo equitatu dextrâ sinistrâque directo ab oppidi lateribus, ipse, legionibus ex castris eductis, atque in jugo inferiore instructis, non longiùs fere mille passus ab suis munitionibus progressus in acie constitit. Postquam diutius in uno loco Scipio commorabatur; et tempus diei in otio consumebatur; Cæsar equitum turmas suorum jubet in hostium equitatum, qui ad oppidum in statione erat, facere impressionem: levemque armaturam, sagittarios funditoresque eòdem submittit. Quod ubi captum est fieri, et equis concitatis Juliani impetum fecissent; Pacidius suos equites exporrigere capit in longitudinem, ut haberent facultatem turmas Julianas circumfundere, et nihilo minùs fortissimè acerrimèque pugnare. Quod ubi Cæsar animadvertit, ccc, quos ex legionibus habere expeditos consueverat, ex proximâ legione, quæ ei prælio in acie constiterat, jubet equitatui succurrere. Labienus interim suis equitibus auxilia equestria submittere, sauciisque ac defatigatis integros, recentioribusque viribus equites subministrare. Postquam equites Juliani CD vim hostium ad IV millia numero sustinere non poterant, et à levi armatura Numidarum vulnerabantur, minutatimque cedebant; Cæsar alteram alam mittit, qui satagentibus celeriter occurrerent. Quo facto sui sublati universi, in hostes impressione facta, in fugam adversarios dederunt, multis occisis, compluribus vulneratis. Insecuti per III millia passuum, usque in colles hostibus adactis, se ad suos recipiunt. Cæsar in horam x commoratus, sicut erat instructus, se ad sua castra recepit, omnibus incolumibus. In quo prælio Pacidius graviter pilo per cassidem caput ictus, compluresque duces, ac fortissimus quisque interfecti vulneratique sunt.

LXXIX. Postquam nullà conditione cogere adversarios poterat, ut in æquum locum descenderent, legionumque periculum facerent; neque ipse propiùs hostem castra ponere propter aquæ penuriam se posse animadverteret; adversarios non eorum virtute confidere, sed aquarum inopià fretos, despicere se intellexit: Pridie Non. Apr. tertià vigilià egressus, ab Agar xvi millia passuum nocte progressus, ad Thapsum, ubi Vergilius cum grandi præsidio præerat, castra ponit, oppidumque eo die circummunire cæpit, locaque idonea opportunaque complura præsidiis occupare; ne hostes intrare ad se, ac loca interiora capere possent. Scipio interim, cognitis Cæsaris consilis, ad necessitatem adductus dimicandi, ne per summum dedecus fidissimos suis rebus Thapsitanos et Vergilium amitteret; confestim Cæsarem per superiora loca consecutus, millia passuum viii à Thapso binis castris consedit.

LXXX. Erat stagnum salinarum, inter quod, et mare, angustiæ quædam non amplius mille et quingentos passus intererant: quas Scipio intrare, et Thapsitanis auxilium ferre conabatur: quod futurum Cæsarem non fefellerat. Namque pridie in eo loco castello munito, ibique trino præsidio relicto, ipse cum reliquis copiis lunatis castris Thapsum operibus circummunivit. Scipio interim exclusus ab incepto itinere, supra stagnum postero die et nocte confectâ, cœlo albente, non longe à castris, præsidioque, quod suprà commemoravimus, mille p passibus, ad mare versus consedit, et castra munire cœpit. Quod postquam Cæsari nunciatum est, 1 milite ab opere deducto, castris præsidio Asprenate proconsule cum legionibus II relicto, ipse cum expedità copià in eum locum citatim contendit; classisque parte ad Thapsum relictà, reliquas naves jubet post hostium tergum quàm maximè ad littus appelli, signumque suum observare; quo signo dato, subitò clamore facto, ex improviso hostibus aversis incuterent terrorem; ut perturbati ac perterriti respicere post terga cogerentur.

LXXXI. Quò postquam Cæsar pervenit, et animadvertit aciem provallo Scipionis, elephantosque dextro sinistroque cornu collocatos, et nihilominùs partem militum castra non ignaviter munire; ipse acie triplici collocatâ, legione x, secundâque dextro cornu, VIII et ix sinistro oppositis v legionibus in quartâ acie, ante ipsa cornuâ

quinis cohortibus contra bestias collocatis, sagittariis funditoribus in utrisque cornibus dispositis, levique armaturâ inter equites interjectâ, ipse pedibus circum milites concursans, virtutesque veteranorum, præliaque superiora commemorans, blandèque appellans, animos eorum excitabat. Tirones autem, qui nunquam in acie dimicâssent, hortabatur, ut "veteranorum virtutem æmularentur, eorumque famam,

nomen, locumque, victoria parta, cuperent possidere."

LXXXII. Itaque in circumeundo exercitum, animadvertit hostes circa vallum trepidare, atque ultro citroque pavidos concursare, et modò se intra portas recipere, modò inconstanter immoderatèque prodire. Quumque idem à pluribus animadverti cæptum esset; subitò legati evocatique obsecrare Cæsarem, "ne dubitaret, signum dare: victoriam sibi propriam à Diis immortalibus portendi." Dubitante Cæsare, atque eorum studio cupiditatique resistente, sibique eruptione pugnari non placere calamitante, et etiam atque etiam aciem sustentante, subitò dextro cornu, injussu Cæsaris, tubicen, à militibus coactus, canere cæpit. Quo facto, ab universis cohortibus signa in hostem cæpêre inferri, quum centuriones pectore adverso resisterent, vique continerent milites, ne injussu imperatoris concurrerent; nec quidquam proficerent.

LXXXIII. Quod postquam Cæsar intellexit, incitatis, militum animis resisti nullo modo posse, ¹signo Felicitatis dato, equo admisso in hostem contra principes ire contendit. A dextro interim cornu funditores, sagittariique concita tela in elephantos frequentes injiciunt. Quo facto bestiæ stridore fundarum lapidumque perterritæ sese convertere, et suos post se frequentes stipatosque proterere, et in portas valli semifactas ruere contendunt. Item Mauri equites qui in eodem cornu cum elephantis erant, præsidio deserti principes fugiunt. Ita celeriter bestiis circuitis, legiones vallo hostium sunt potitæ: et paucis acriter repugnantibus interfectis, reliqui concitati in castra,

unde pridie erant egressi, confugiunt.

LXXXIV. Non videtur esse prætermittendum de virtute militis veterani v legionis. Nam quum in sinistro cornu elephantus vulnere ictus et dolore concitatus in lixam inermem impetum fecisset, eumque sub pede subditum, deinde genu innixus pondere suo, proboscide erectà vibrantique, stridore maximo premeret atque enecaret, miles hic non potuit pati, quin se armatum bestiæ offerret: quem postquam elephantus ad se telo infesto venire animadvertit, relicto cadavere, militem proboscide circumdat, atque in sublime extollit armatum. Qui in ejusmodi periculo quum constanter agendum sibi videret, gladio proboscidem, quo erat circumdatus, cædere, quantum viribus poterat, non destitit; quo dolore adductus elephantus, milite abjecto,

<sup>1</sup> Signo Felicitatis dato.] Felicitas being given as the watch-word.

maximo cum stridore cursuque conversus ad reliquas bestias se

recepit.

LXXXV. Interim Thapso qui erant præsidio, ex oppido eruptionem portà maritima faciunt: et, sive ut suis subsidio occurrerent, sive ut, oppido deserto, fugâ salutem sibi pararent, egrediuntur, atque ita per mare umbilici sine ingressi, terram petebant: qui à servis puerisque, qui in castris erant, lapidibus pilisque prohibiti terram attingere, rursus se in oppidum receperunt. Interim Scipionis copiis prostratis, passimque toto campo fugientibus, confestim Cæsaris legiones consequi, spatiumque se non dare colligendi: qui postquam ad ea castra quæ petebant, perfugerunt, ut refectis castris rursus sese defenderent; ducem aliquem requirunt, quem respicerent, cujus auctoritate imperioque rem gererent: qui postquam adverterunt neminem ibi esse præsidio, protinus armis abjectis in regia castra fugere contendunt. Quò postquam pervenerunt, eaque ab Julianis teneri vident, desperatâ salute in quodam colle consistunt; atque armis demissis salutationem more militari faciunt. Quibus miseris ea res parvo præsidio fuit. Namque milites veterani irâ et dolore incensi, non modo ut parcerent hosti, non poterant adduci, sed etiam ex suo exercitu illustres urbanos, quos auctores appellabant, complures aut vulnerârunt, aut interfecerunt. In quo numero fuit Tullius Rufus quæstorius: qui pilo transjectus consultò à milite interiit. Item Pompeius Rufus brachium gladio percussus, nisi celeriter ad Cæsarem adcucurrisset, interfectus esset. Quo fasto complures equites Romani senatoresque perterriti ex prœlio se receperunt: ne à militibus, qui ex tantâ victoria licentiam sibi assumpsissent immoderate peccandi, impunitate propter maximas res gestas, ipsi quoque interficerentur. Itaque ii omnes Scipionis milites, quum fidem Cæsaris implorarent, inspectante ipso Cæsare, et à militibus deprecante eis uti parcerent, ad unum sunt interfecti.

LXXXVI. Cæsar trinis castris potitus, occisisque hostium x millibus fugatisque compluribus, se recepit, L militibus amissis, paucis sauciis, in castra: ac statim ex itinere ante oppidum Thapsum constitit; elephantosque LXIV ornatos armatosque cum turribus ornamatisque capit, captos ante oppidum instructos constituit: id hoc consilio, si posset Vergilius, quique cum eo obsidebantur, rei malè gestæ suorum indicio à pertinacia deduci. Deinde ipse Vergilium appellavit, invitavitque ad deditionem, suamque lenitatem et clementiam commemoravit. Quem postquam animadvertit responsum sibi non dare, ab oppido recessit. Postero die divina re facta, concione advocatâ, in conspectu oppidanorum milites collaudat: totumque exercitum veteranum donavit. Præmia fortissimo cuique, ac benè merenti, pro suggestu tribuit. Ac statim inde digressus, C. Rebello proconsule cum III ad Thapsum legionibus, et Cn. Domitio cum II Tisdræ, ubi Considius præerat, ad obsidendum relictis, M. Messalâ Uticam antè præmisso, cum equitatu ipse eodem itere facere con-

tendit.

LXXXVII. Equites interim Scipionis, qui ex prœlio fugerant, quum Uticam versus iter facerent, perveniunt ad oppidum <sup>1</sup> Paradam, ubi, quum ab incolis non reciperentur, ideo quòd fama de victoria Cæsaris præcucurrisset; vi oppido potiti, in medio foro lignis coacervatis, omnibusque rebus eorum congestis, ignem subjiciunt, atque ejus oppidi incolas cujusque generis, ætatisque, vivos, constrictosque in flammam conjiciunt, atque ita acerbissimo afficiunt supplicio. Deinde protinus Uticam perveniunt. Superiore tempore M. Cato, quòd Utičensibus propter beneficium legis Juliæ parum in suis partibus præsidii esse existimaverat, plebem inermem oppido ejecerat, et ante portam Bellicam castris fossâque parvulâ duntaxat munierat, ibique, custodiis circumdatis, habitare coëgerat; senatum autem oppidi custodiâ tenebat. Eorum castra ii equites adorti expugnare coperunt, ideo quòd eos partibus Cæsaris favisse sciebant, ut eis interfectis, eorum pernicie dolorem suum ulsciscerentur. Uticenses animo addito ex Cæsaris victoria, lapidibus fustibusque equites repulerunt. Itaque, postquam castra non potuerant potiri, Uticam se in oppidum conjecerunt; atque ibi multos Uticenses interfecerunt; domosque eorum expugnaverunt ac diripuerunt. Quibus quum Cato persuadere nulla ratione quiret, ut secum oppidum defenderent, et cæde rapinisque desisterent, et quid sibi vellent, sciret, sedandæ eorum importunitatis gratiâ, singulis HS c divisit. Idem Sylla Faustus fecit, ac de suâ pecuniâ largitus est: unaque cum iis ab Utica proficiscitur, atque in regnum ire contendit.

LXXXVIII. Complures interim ex fugâ Uticam perveniunt. Quos omnes Cato convocatos unà cum ccc, qui pecuniam Scipioni ad bellum faciendum contulerant, hortatur, ut servitia manumitterent, oppidumque defenderent. Quorum quum partem assentire, partem animum mentemque perterritam, atque in fugâ destinatam habere intellexisset, ampliùs de eâ re agere destitit, navesque iis attribuit, ut, in quas quisque partes vellet proficisceretur. Ipse omnibus rebus diligentissime constitutis, liberis suis L. Cæsari, qui tum ei pro quæstore fuerat, commendatis, et sine suspicione, vultu atque sermone, quo superiore tempore usus fuerat, quum dormitum îsset, ferrum intrò clam in cubiculum tulit, atque ita se transjecit. Qui dum animâ nondum expiratâ concidisset; et impetu facto in cubiculum ex suspicione medicus familiaresque continere atque vulnus obligare copissent, ipse suis manibus vulnus crudelissimè divellit, atque animo præsenti se interemit. Quem Uticenses quamquam oderant partium gratia, tamen propter ejus singularem integritatem, et quòd dissi-

<sup>1</sup> Paradam.] Some read Paradæ. This town was situated near Utica.

millimus reliquorum ducum fuerat, quòdque Uticam mirificis operibus munierat, turresque auxerat, sepultura afficiunt. Quo interfecto, L. Cæsar, ut aliquid sibi ex ea re auxilii pararet, convocato populo, concione habita, cohortatur omnes "ut portæ aperirentur: se in Cæsaris clementia, magnam spem habere." Itaque portis patefactis, Utica egressus, Cæsari Imperatori obviam proficiscitur. Messala, ut erat imperatum, Uticam pervenit, omnibusque portis custodias

ponit.

LXXXIX. Cæsar interim à Thapso progressus ¹Uscetam pervenit ubi Sclpio magnum frumenti numerum, armorum, telorum cæterarumque rerum cum parvo præsidio habuerat. Id adveniens potitur: deinde Adrumetum pervenit. Quò quum sine morâ introisset, armis, frumento pecuniâque consideratâ, Q. Ligario, C. Considio filio qui tum ibi fuerat, vitam concessit. Deinde eodem die Adrumeto egressus, Livineio Regulo ibi cum legione relicto, Uticam ire contendit: cui in itinere fit obvius L. Cæsar, subitoque se ad genua projecit, vitamque sibi, nec ampliùs quidquam, deprecatur. Cui Cæsar facilè, et pro suâ naturâ et instituto, concessit. Item Cæcinæ, C. Ateio, P. Atrio, L. Cellæ patri et filio, M. Eppio, M. Aquinio, Catonis filio Damasippique liberis, ex suâ consuetudine, tribuit; circiterque noctem luminibus accensis Uticam pervenit, atque extra oppidum eâ nocte mansit.

XC. Postero die manè oppidum introiit; concioneque advocatâ, Uticenses incolas cohortatus gratias pro eorum studio erga se agit; cives autem Romanos negotiatores, et eos, qui inter ccc pecunias contulerant Varro et Scipioni, multis verbis accusatos, et de eorum sceleribus longiori habità oratione, ad extremum, ut sine metu prodirent, edicit: "se eis duntaxat vitam concessurum: bona quidem eorum se venditurum, ita tamen, ut qui eorum bona sua redemisset, se bonorum venditionem inducturum, et pecuniam mulctæ nomine relaturum, ut incolumitatem retinere possent." Quibus metu exsanguibus, de vitâque ex suo promerito desperantibus, subitò oblatâ salute, libentes cupidique conditionem acceperunt: petieruntque à Cæsare, ut universis ccc uno nomine pecuniam imperaret. Itaque lis millies HS his imposito, ut per triennium sex pensionibus populo R. solverent, nullo eorum recusante, ac se eodem die demum natos prædicantes, læti gratias agunt Cæsari.

XCI. Rex interim Jubæ, ut ex prœlio fugerat, unà cum Petreio interdiu in villis latitando, tandem, nocturnis itineribus confectis, in regnum pervenit; atque ad oppidum <sup>2</sup> Zamam, ubi ipse domicilium, conjuges

<sup>1</sup> Uscetam.] The situation of this town is not known.

2 Zamam.] A town of Africa, now called Zamora.

liberosque habebat, quò ex cuncto regno omnem pecuniam, carissimasque res comportaverat, quodque inito bello operibus maximis munierat, accedit. Quem anteà oppidani, rumore exoptato de Cæsaris victoria audito, ob has caussas oppido prohibuerunt, quòd bello contra pop. R. suscepto, in oppido Zamâ lignis congestis, maximam in medio foro pyram construxerat; ut, si fortè bello foret superatus, omnibus rebus eò coacervatis, dehinc civibus cunctis interfectis, eodemque projectis, igne subjecto, tum demum se ipse insuper interficeret, atque unà cum liberis, conjugibus, civibus, cunctâque gazâ regià cremaretur. Postquam Juba ante portas diu multumque primo minis pro imperio egisset cum Zamensibus: deinde quum se parum proficere intellexisset, precibus quoque orâsset, utì se ad suos Deos penates admitterent: ubi eos in sententia perstare animadvertit, nec minis, nec precibus suis moveri, quò magis se reciperent; tertio petit ab eis, ut sibi conjuges liberosque redderent, ut secum eos asportaret. Postquam sibi nihil omnino oppidanos responsi reddere animadvertit, nullà re ab iis impetratà, ab Zamà discedit, atque ad villam suam cum M. Petreio, paucisque equitibus se confert.

XCII. Zamenses interim legatos de iis rebus ad Cæsarem Uticam mittunt, petuntque ab eo, utì, "antequàm rex manum colligeret, seseque oppugnaret, sibi auxilium mitteret: se tamen paratos esse, sibi quoad vita suppeteret, oppidum seseque ei reservare." Legatos collaudatos Cæsar domum jubet antecedere, ac suum adventum prænunciare. Ipse postero die Utica egressus cum equitatu ire in regnum contendit. Interim in itinere ex regiis copiis duces complures ad Cæsarem veniunt, orantque ut sibi ignoscat. Quibus supplicibus venia data, Zamam perveniunt. Rumore interim perlato de ejus lenitate clementiaque, propemodum omnes regni equites Zamam perveniunt ad Cæsarem; ab eoque sunt metu periculoque liberati.

XCIII. Dum hæc utrobique geruntur, Considius, qui Tisdræ cum familià sua, gladiatoria manu, Getulisque præerat, cognita cæde suorum, Domitiique et legionum adventu perterritus, desperata salute, oppidum deserit, seque clam cum paucis barbaris pecunia onustus subducit, atque in regnum fugere contendit. Quem Getuli sui comites in itinere, prædæ cupidi, concidunt; seque in quascumque potuere partes conferunt. C. interim Vergilius, postquam terra marique clausus se nihil proficere intellexit, suosque interfectos, aut fugatos, M. Catonem Uticæ sibi ipsum manus intulisse, regem vagum a suis desertum ab omnibus aspernari; Saburam, ejusque copias ab Sitio esse deletas; Uticæ Cæsarem sine mora receptum; de tanto exercitu reliquias esse nullas, quæ sibi suisque liberis prodessent; à Caninio proconsule, qui eum obsidebat, fide accepta, seque et sua omnia et oppidum proconsuli transdit.

XCIV. Rex interim Juba ab omnibus civitatibus exclusus, desperat

â salute, [1quum jam conatus esset] cum Petreio, ut per virtutem interfecti esse viderenter, ferro inter se depugnant: atque firmior imbecilliorem Juba Petreium facilè ferro consumpsit. Deinde ipse sibiquum conaretur gladio transjicere pectus, nec posset, precibus à ser-

vo suo impetravit, ut se interficeret; idque obtinuit.

XCV. P. interim Sitius, pulso exercitu Saburæ præfecti Jubæ ipsoque interfecto, quum iter cum paucis per Mauritaniam ad Cæsarem faceret, fortè incidit in Faustam, Afraniumque, qui eam manum habebant, quâ Uticam diripuerant, iterque in Hispaniam tendebant, et erant numero circiter mille p. Itaque celeriter nocturno tempore, insidiis dispositis, eos primâ luce adortus, præter paucos equites, qui ex primo agmine fugerant, reliquos aut interficit aut in deditionem accipit; Afranium et Faustum vivos capit cum conjuge et liberis. Paucis pòst diebus, dissensione in exercitu ortâ, Faustus et Afranius interficiuntur. Pompeiæ cum Fausti liberis Cæsar incolumitatem, suaque omnia concessit.

XCVI. Scipio interim cum Damasippo, et Torquato, et Plætorio Rustiano navibus longis diu multumque jactati, quum Hispaniam peterent, ad Hipponem regium deferuntur, ubi classis P. Sitii per id tempus erat. A quâ pauciora ab amplioribus circumventa navigia deprimuntur. Ibique Scipio cum iis, quos paullò antè nominavi,

interiit,

XCVII. Cæsar interim, Zamæ auctione regiá facta, bonisque eorum venditis, qui cives Romani contra populum Romanum arma tulerant, præmiisque Zamensibus, qui de rege excludendo consilium ceperant, tributis vectigalibusque regiis abrogatis, ex regnoque provincia facta, atque ibi Crispo Sallustio proconsule cum imperio relicto, ipse Zama egressus Uticam se recepit. Ibi bonis venditis eorum, qui sub Juba Petreioque ordines duxerant, item Thapsitanis HS xx millia conventui eorum HS xxx millia, Adrumetanis HS xxx, conventui eorum HS 1 millia, mulctæ nomine, imponit. Civitates bonaque eorum ab omni injurià rapinisque defendit. Leptitanos, quorum superioribus annis Juba bona diripuerat, et ad senatum questi per legatos, atque arbitris à senatu datis, sua receperant, tricies centenis millibus pondo olei in annos singulos multat, ideo quod initio per dissensionem principum societatem cum Juba inierant, eumque armis, militibus pecunia juverant. Tisdritanos, propter humilitatem civitatis, certo numero frumenti multat.

XCVIII. His rebus gestis, Idibus Jun. Uticæ classem conscendit.

<sup>1</sup> Quum jam conatus esset.] Some read, Quum jam cœnatus esset.

et post dium III ¹ Carales in Sardiniam pervenit. Ibi Sulcitanos quòd Nasidium ejusque classem receperant, copiisque juverant, HS c millibus multat: et pro decumis octavas pendere jubet: bonaque paucorum vendit: et ante diem III Kal. Quinct. naves conscendit; et à Caralibus secundum terram provectus, duodetrigesimo die, eò, quòd tempestatibus in portibus cohibebatur, ad urbem Romam venit.

NOTES.

1 Carales.] Now called Cagliari.

the state of the s

# 20100

12 12 - 1 - 11

# A HIRTII COMMENTARIORUM

DE BELLO HISPANIENSI LIBER.

# TEARLY OF

# HUSTORIATEREN

DESIGNATION OF BUILDING

# A. HIRTII

# COMMENTARIORUM

# DE BELLO HISPANIENSI LIBER,

# ARGUMENT.

This book contains the contests in Spain, between Casar, and Cneius and Sextus, sons of Pompey the Great. After various operations, they are entirely routed at Munda, which puts an end to the opposition of the partizans of Pompey, during the life of Casar.

I. PHARNACE superato, Africa recepta, qui ex eis prœliis cum adolescente Cn. Pompeio profugissent, quum et ulterioris Hispaniæ potitus esset, dum Cæsar muneribus dandis in Italia detinetur, quò facilius præsidia contrà compararet, Pompeius in fidem uniuscujusque civitatis confugere cœpit. Ita partim precibus, partim vi, bene magna comparata manu, provinciam vastare cœpit. Quibus in rebus nonnullæ civitates sua sponte auxilia mittebant. Item nonnullæ portas claude-

bant. Ex quibus si qua oppidi vi ceperat, quum aliquis ex ea civitate optime de Cn. Pompeio meritus civis esset, propter pecuniæ magnitudinem aliqua ei inferebatur caussa; ut, eo de medio sublato, ex ejus pecunia latronum largitio fieret. Ita paucis commodis hoste hortato, majores augebantur copiæ. Ideoque crebris nunciis in Italiam missis, civitates contrariæ Pompeio auxilia sibi depostulabant.

II. C. Cæsar dictator III, designatus IV, multis itineribus antè confectis, quum celeri festinatione ad bellum conficiendum in Hispaniam convenisset, legati Cordubenses, qui à Cn. Pompeio discesserant, Cæsari obviam veniunt: à quibus nunciabatur, "nocturno tempore oppidum Cordubam capi posse, quòd nec opinantibus adversariis ejus, provincià potitus esset, simulque quòd tabellarii à Cn. Pompeio dispositi omnibus locis essent, qui certiorem Cn. Pompeium de Cæsaris adventu facerent." Multa præterea verisimilia proponebant. Quibus rebus adductus, quos legatos antè exercitui præfecerat, Q. Pedium et Q. Fabium Maximum de suo adventu facit certiores, ut, quem sibi equitatum ex provincià fecissent, præsidio mitterent: ad quos celeriùs, quàm ipsi opinati sunt, appropinquavit, atque, ut ipse

volvit, equitatum sibi præsidio habuit.

III. Erat idem temporis Sex. Pompeius frater, qui cum præsidio Cordubam tenebat, quod ejus provinciæ caput esse existimabatur: ipse autem Cn. Pompeius adolescens Ullam oppidum oppugnabat, et ferrè jam aliquot mensibus ibi detinebatur. Quo ex oppido, cognito Cæsaris adventu, legati clam præsidia Cn. Pompeii, Cæsarem quum adissent, petere coperunt, ut sibi primo quoque tempore subsidium mitteret. Cæsar eam civitatem omni tempore optimè de populo Romano meritam esse sciens, x1 cohortes secundâ vigiliâ jubet proficisci, parique equites numero: quibus præfecit hominem ejus provinciæ notum, et non parum scientem, L. Julium Patiecum. Qui quum ad Cn. Pompeii præsidia venisset, incidit idem temporis, ut tempestate adversa vehementique vento afflictaretur. Qua vi tempestatis ita obscurabatur, ut vix proximum cognoscere posset. Cujus incommodum summam ultilitatem ipsis præbebat. Ita quum ad losum venerunt, jubet binos equites incedere, et rectà per adversariorum præsidia ad oppidum contendere: mediisque ex præsidiis quum quæreretur, qui essent; unus ex nostris respondit, ut sileat verbum facere: nam id temporis conari ad murum accedere, ut oppidum capiant; et partim tempestate impediti vigiles non poterant diligentiam præstare, partim illo responso deterrebantur. Quum ad portam appropinquâssent, signo dato, ab oppidanis sunt recepti; et pedites, equitesque, clamore facto, dispositis ibi partim, qui remansere, eruptionem in adversariorum castra fecerunt. Sic illud quum inscientibus accidisset, existimabat magna pars hominum, qui in iis castris fuissent, se prope captos esse.

IV. Hoc misso ad Ullam præsidio, Cæsar, ut Pompeium ab ea oppugnatione deduceret, ad Cordubam contendit: ex quo itinere loricatos viros fortes cum equitatu antè præmisit: qui simul in conspectum oppi-

di se dederunt, in equis recipiuntur. Hoc à Cordubensibus nequaquam poterat animadverti. Appropinquantibus, ex oppido bene magna multitudo ad equitatum concidendum quum exisset; loricati, ut suprà scripsimus, ex equis descenderunt, et magnum prælium fecerunt, sic ut ex infinità hominum multitudine pauci in oppidum se reciperent. Hoc timore adductus Sex. Pompeius litteras fratri misit, ut celeriter sibi subsidio veniret; ne priùs Cæsar Cordubam caperet, quàm ipse illò venisset. Ita Cn. Pompeius, Ullà prope captà, litteris fratris excitus,

cum copiis ad Cordubam iter facere cœpit.

V. Cæsar, quum ad flumen Bætim venisset, neque propter altitudinem fluminis transire posset, lapidibus corbes plenos dimisit. Ita, insuper ponte facto, copias ad castra tripartitò transduxit. Tenebant adversus oppidum è regione pontis trabes, ut suprà scripsimus, bipartitò. Huc quum Pompeius cum suis copiis venisset, ex adverso pari ratione castra ponit. Cæsar, ut eum ab oppido commeatuque excluderet, brachium ad pontem ducere copit. Pari idem conditione Pompeius. Hic inter duces duos fit contentio, uter priùs pontem occuparet. Ex quâ contentione quotidianâ minuta prœlia fiebant, ut modò hi, modò illi superiores discederent. Quæ res quum ad majorem contentionem venisset, ab utrisque cominus <sup>1</sup> pugna iniqua, dum cupidiùs locum student tenere, propter pontem coangustabantur: et fluminis ripis appropinquantes coangustati præcipitabantur. Hic alteri alteris non solum mortem morti exaggerabant, sed tumulos tumulis exæquabant. Ita diebus compluribus cupiebat Cæsar, si quâ conditione posset, adversarios in æquum locum deducere, et primo quoque tempore de bello decernere.

VI. Quum animadverteret adversarios minimè velle; quos ideò à viâ retraxerat, ut in æquum deduceret; copiis flumen transductis, noctu jubet ignes fieri magnos. Ita firmissimum ejus præsidium Ateguam proficiscitur. Id quum Pompeius ex perfugis rescisset, eâ die per viarum angustias, carra complura, multasque ballistas retraxit, et ad Cordubam se recepit. Cæsar munitionibus Ateguam oppugnare, et brachia circumducere cæpit. Cujus rei Pompeio quum nuncius esset allatus, eo die proficiscitur. Cujus in adventum, præsidii caussâ Cæsar complura castella occupavit, partim suo equitatu, partim ut pedestres copiæ in statione, et in excubitu castris præsidio esse possent. Hic in adventu Pompeii incidit, ut matutino tempore nebula esset crassissima. Itaque in illâ obscuratione cum aliquot cohortibus, et equitum turmis circumcludunt Cæsaris equites, et con-

cidunt, sic, ut vix in eâ cæde pauci effugerent.

VII. Insequenti nocte castra sua incendit Pompeius, et trans flumen Salsum per convalles castra inter duo oppida Ateguam et <sup>2</sup> Ucubim in monte constituit. Cæsar in munitionibus, cæterisque, quæ ad oppidum

<sup>1</sup> Pugna iniqua.] Understood, fiebat. 2 Ucubim.] Now called Lucubi.

oppugnandum opus fuerunt, aggerem, vineasque, agere instituit. Hæc loca sunt montuosa, et naturâ edita ad rem militarem, quæ planitie dividuntur Salso flumine; proximè tamen Ateguam, ut ad flumen sint circiter passuum 11 millia. Ex eâ regione oppidi in montibus castra habuit posita Pompeius in conspectu utrorumque oppidorum, neque suis ausus est subsidio venire. Aquilas habuit et signa x111 legionum. Sed ex quibus aliquid firmamenti se existimabat habere, duæ fuerunt vernaculæ, quæ à Trebonio transfugerant, et una facta ex coloniis, quæ fuerunt in his regionibus. Quarta fuit Afraniana ex Africâ, quam secum adduxerat. Reliquæ ex fugitivis auxiliares consistebant. Nam de levi armaturâ, et equitatu, longè et virtute et

numero nostri erant superiores.

VIII. Accedebat huc, ut longiùs bellum duceret Pompeius; quòd loca sunt edita, et ad castrorum munitiones non parum idonea. Nam ferè totius ulterioris Hispaniæ regio propter terræ fæcunditatem, inopem difficilemque habet oppugnationem, et non minus copiosam aquationem. Hic etiam propter barbarorum crebras excursiones, omnia loca, quæ sunt ab oppidis remota, turribus et munitionibus retinentur, sicut in Africa rudere non tegulis, teguntur. Simulque in his habent speculas, et propter altitudinem, longè latèque prospiciunt. Item oppidorum magna pars ejus provinciæ montibus ferè munita, et naturâ excellentibus locis est constituta, ut simul aditus adscensusque habeat difficiles. Ita ab oppugnationibus naturâ loci distinentur: ut civitates Hispaniæ non facilè ab hostibus capiantur. Quod in hoc contigit bello. Nam ubi inter Ateguam, et Ucubim, quæ oppida suprà sunt scripta, Pompeius habuit castra constituta, in conspectu duorum oppidorum, ab suis castris circiter millia passuum IV, grumus est excellens naturâ, qui appellatur Castra Posthumiana. Ibi præsidii caussâ castellum Cæsar habuit constitutum.

IX. Pompeius, qui eodem jugo tegebatur loci naturâ, et quòd remotum erat à castris Cæsaris, animadvertebat loci difficultatem, et, quod flumine Salso intercludebatur, non esse commissurum Cæsarem, ut in tantâ loci difficultate ad subsidium submittendum se mitteret. Istâ fretus opinione, tertiâ vigiliâ profectus castellum oppugnare cæpit, ut laborantibus succurreret. Nostri, quum appropinquâssent, clamore, repentino, telorumque multitudine jactus facere cæperunt, utì magnam partem hominum vulneribus efficerent. Quo peracto, quum ex castello repugnare cæpissent, et majoribus castris Cæsari nuncius esset illatus, cum 111 legionibus est profectus: et quum ad eos appropinquâsset, fugâ perterriti multi sunt interfecti, complures capti, in quibus multi præterea armis exuti fugerunt; quorum scuta sunt

relata LXXX.

X. Insequenti luce Arguetius ex Italià cum equitatu venit. Is signa <sup>1</sup> Saguntinorum retulit v, quæ ab oppidanis cepit. Suo loco præteritus

NOTE.

<sup>1</sup> Saguntinorum.] Morvedro now occupies the place of the ancient Saguntum.

est, quod equités ex Italià cum Asprenate ad Cæsarem venissent. Eà nocte Pompeius castra incendit, et ad Cordubam versus iter facere cæpit. Rex nomine Indo, qui cum equitatu suas copias adduxerat, dum cupidiùs agmen adversariorum insequitur, à vernaculis legiona-

riis exceptus est, et interfectus.

XI. Postero die equites nostri longiùs ad Cordubam versus persecuti sunt eos, qui commeatus ad castra Pompeii ex oppido portabant: ex iis capti L. cum jumentis ad nostra adducti sunt castra. Eodem die Q. Marcius, tribunus mil, qui fuisset Pompeii, ad nos transfugit. Et noctis tertia vigilia in oppido acerrime pugnatum est: ignemque multum miserunt: sicut et omne genus, quibus ignis per jactus solitus est mitti. Hoc præterito tempore, C. Fundanius eques Romanus

ex castris adversariorum ad nos transfugit.

XII. Postero die ex legione vernacula milites sunt capti ab equitibus nostris duo, qui dixerunt se servos esse. Quum venirent, cogniti sunt à militibus, qui antea cum Fabio et Pedio fuerant, et à Trebonio transfugerant. Eis ad ignoscendum nulla est data facultas, et à militibus nostris interfecti sunt. Eodem tempore capti tabellarii, qui à Corduba ad Pompeium missi erant, perperamque ad castra nostra pervenerant, præcisis manibus missi sunt facti. Pari consuetudine, vigilia secunda, ex oppido ignem multum, telorumque multitudinem jactando, bene magnum tempus consumpserunt; compluresque vulneribus affecerunt. Præterito noctis tempore, eruptionem in legionem vi fecerunt, quum in opere nostri distenti essent, acriterque pugnare cæperunt: quorum vis repressa à nostris, etsi oppidani superiore loco defendebantur. Ii, quum eruptionem facere cæpissent, tamen virtute militum nostrorum [qui] etsi inferiore loco premebantur, [tamen] repulsi [adversarii] benè multis vulneribus affecti in oppidum se contulerunt.

XIII. Postero die Pompeius ex castris suis brachium cæpit ad flumen Salsum facere: et quum nostri equites pauci in statione fuissent à pluribus reperti, de statione sunt dejecti, et occisi tres. Eo die A. Valgius senatoris filius, cujus frater in castris Pompeii fuisset, omnibus suis rebus relictis, equum conscendit, et fugit. Speculator de legione 11 Pompeianâ captus à militibus, et interfectus est. Idem temporis glans missa est inscripta; "quo die ad oppidum capiendum accederent, sese scutum esse positurum." Quâ spe nonnulli dum sine periculo murum adscendere, et oppidum potiri posse se sperarent, postero die ad murum opus facere cæperunt, et benè magna prioris muri pars dejecta est. Quo facto ab oppidanis, ac si suarum partium essent, conservati, missos facere loricatos, quique præsidii caussa præpositi oppido à Pompeio essent, orabant. Quibus respondit Cæsar, se conditiones dare, non accipere consuevisse. Qui quum in oppidum reversi essent, relato respon-

so, clamore sublato, omni genere telorum emisso, pugnare pro muro toto ceperunt. Propter quod ferè magna pars hominum, qui in castris nostris essent, non dubitarunt, quin eruptionem eo die essent facturi. Ita, corona circumdata, pugnatum est aliquandiu vehementissimè, simulque ballista missa à nostris turrem dejecit: qua adversariorum, qui in ea turre fuerant, v dejecti sunt, et puer, qui ballistam solitus erat observare.

XIV. Eo præterito tempore, Pompeius trans flumen Salsum castellum constituit: neque à nostris prohibitus, falsâque illâ opinione gloriatus est, quòd propè in nostris partibus, locum tenuisset. Item insequenti die eâdem consuetudine dum longiùs prosequitur, qui loco equites nostri stationem habuerant, aliquot turmæ cum levi armaturâ, impetu facto, loco sunt dejectæ, et propter paucitatem nostrorum equitum, simulque levi armaturâ inter turmas adversariorum protritæ. Hoc in conspectu utrorumque castrorum gerebatur: et majore Pompeiani exsultabant gloriâ, longiùs quod nostris cedentibus prosequi cæpissent. Qui quum aliquo loco à nostris recepti essent, ut consuessent, ex simili virtute clamore facto, aversati sunt prælium facere.

XV. Ferè apud exercitus hæc est equestris prælii consuetudo, quum eques ad dimicandum, dimisso equo, cum pedite progreditur, nequaquam par habetur. Id quod in hoc accidit certamine. Quum pedites ex levi armatura lecti ad pugnam, equitibus nostris nec opinantibus venissent; idque in prœlio animadversum esset: complures equites: descenderunt. Ita exiguo tempore eques pedestre; pedes equestre prælium facere cæpit: usque eò, ut cædem proximè à vallo fecerint. In quo prœlio adversariorum ceciderunt cxxIII, compluresque armis. exuti, multi vulneribus affecti in castra sunt redacti. Nostri ceciderunt III, saucii XII, pedites et equites v. Ejus diei insequenti tempore pristina consuetudine pro muro pugnari cæptum est. Quum benè magnam multitudinem telorum, ignemque nostris defendentibus injecissent; nefandum crudelissimumque facinus sunt aggressi, in conspectuque nostro hospites, qui in oppido erant jugulare, et de muro præcipites mittere coperunt, sicut apud barbaros: quod post hominum memoriam nunquam est factum.

XVI. Hujus die extremo tempore à Pompeianis clàm ad nostros tabellarius est missus, ut ea nocte, turres aggeremque incenderent, et 111 vigilia eruptionem facerent. Ita igne, telorumque multitudine jacta, quum benè magnam partem muri consumpsissent, portam, quæ è regione et in conspectu Pompeii castrorum fuerat, aperuerunt, copiæque totæ eruptionem fecerunt, secumque extulerunt calcatas ad fossas complendas, et harpagones ad casas, quæ stramentitiæ ab nostris hibernorum caussa ædificatæ erant, diruendas et incendendas; præterea argentum et vestimenta: ut, dum nostri in præda detinerentur, illi cæde facta ad præsidia Pompeii se reciperent. Nam, quod existimabat eos posse conatum efficere, nocte tota ultra ibat flumen Salsum in acie. Quod factum licet nec opinantibus nostris esse gestum; tamen virtute freti, repulsos, multisque vulneribus affectos oppido represserunt, prædaque et armis eorum

sunt potiti, vivosque aliquos ceperunt; qui postero sunt interfecti die. Eodemque tempore transfuga nunciavit ex oppido, Junium, qui in cuniculo fuisset, jugulatione oppidanorum factà, clamasse, "facinus se nefandum, et scelus fecisse. Nam eos nihil meruisse, quare tali pæna afficerentur, qui eos ad aras et focos suos recepissent; eosque hospitium scelere contaminasse;" multa præterea dixisse: qua oratione deterritos ampliùs jugulationem non fecisse.

XVII. Ita postero die Tullius legatus cum 'Catone Lusitano venit, et apud Cæsarem verba fecit: "Utinam quidem Dii immortales fecissent, ut tuus potiùs miles, quàm Cn. Pompeii, factus essem: et hanc virtutis constantiam in tuâ victoriâ, non in illius calamitate præstarem: cujus funestæ laudes quippe ad hanc fortunam reciderunt, ut cives Romani indigentes præsidii, et propter patriæ luctuosam perniciem dedamur hostium numero; qui neque in illius prosperâ acie primam fortunam, neque in adversâ secundam obtinuimus victoriam: qui legionum tot impetus sustentantes, nocturnis diurnisque operibus gladiorum ictus, telorumque missus exspectantes, victi, et deserti à Pompeio, tuâ virtute superati, salutem à tuâ clementia deposcimus; petimusque, ut, qualem te gentibus præstitisti, similem

in civium deditione præstes." XVIII. Remissis legatis quum ad portam venisset Tiberius Tullius, quum eum introëuntem C. Antonius insecutus non esset, reversus est ad portam, et hominem apprehendit. Quod Tiberius quum fieri animadvertit, simulque pugionem eduxisset, manum ejus incidit. Ita refugerunt ad Cæsarem. Eodemque tempore signifer de legione primâ transfugit; et nunciavit, quo die equestre prælium factum esset, suo signo perîsse homines xxxv: neque licere castris Cn. Pompeii nunciari, neque dici perisse quemquam. Servus, cujus dominus in Cæsaris castris fuisset, uxoremque et filium in oppido reliquerat, dominum jugulavit, et ita clam à Cæsaris præsidiis in Pompeii castra discessit, et indicium glande scriptum misit, per quod certior sieret Cæsar, quæin oppido ad defendendum compararentur. Ita, litteris acceptis quum in oppidum reversi essent, qui mittere glandem scriptam solebant, insequenti tempore quo Lusitani fratres transfugæ nunciârunt, quam Pompeius concionem habuisset: quoniam oppido subsidio non posset venire, noctu ex adversariorum conspectu se deducerent ad mare versum. Unum respondisse, ut potius ad dimicandum descenderent, quam signum fugæ ostenderent: tum, qui ita locutus esset, jugulatum. Eodem tempore tabellarii ejus deprehensi, qui ad oppidum veniebant, quorum litteras Cæsar oppidanis objecit, et qui vitam sibi peteret, jussit turrem ligneam oppidanorum incendere. Id si fecisset, ei se promisit omnia concessurum. Quod difficile erat factu, ut eam turrim sine periculo quis incenderet. Ita \* facturus de ligno quum propiùs accessisset, ab oppidanis est occisus. Eâdem nocte

transfuga nunciavit, Pompeium et Labienum, de jugulatione oppi-

danorum indignatos esse.

XIX. Vigilià secunda propter multitudinem telorum turris lignea, quæ nostra fuisset, ab imo vitium fecit, usqe ad tabulatum secundum, et tertium. Eodem tempore pro muro pugnatum acerrimè; et turrim nostram, ut superiorem incenderunt: idcirco, quòd ventum oppidani secundum habuerunt. Insequenti luce materfamilias de muro se dejecit, et ad nos transiliit, dixitque, "se cum familia constitutum habuisse, ut unà transfugerent ad Cæsarem; illam oppressam et jugulatam." Hoc præterea tempore tabellæ de muro sunt dejectæ, in quibus scriptum est inventum: "L. Minucius Cæsari: Si mihi vitam tribuis, quoniam à Cn. Pompeio sum desertus, qualem me illi præstiti, tali virtute et constantia futurum me in te esse præstabo." Eodem tempore oppidanorum legati, qui anteà, exierant, Cæsarem adierunt, "si sibi vitam concederet, sese insequenti die oppidum esse dedituros." Quibus respondit, "se Cæsarem esse, fidemque præstaturum." Ita ante diem x1 Kal. Martii oppido potitus, Imperator est appellatus.

XX. Et Pompeius, ex profugis quum deditionem oppidi factam esse scisset, castra movit Ucubim versus. Sed circum ea loca castella disposuit, et munitionibus se continere cæpit. Cæsar movit, et propiùs castra castris contulit. Eodem tempore manè loricatus unus ex legione vernaculà ad nos transfugit, et nunciavit "Pompeium oppidanos Ucubenses convocâsse, eisque imperavisse: ut, diligentia adhibità, perquirerent, qui essent suarum partium, itemque adversariorum victoriæ fautores." Hoc præterito tempore, in oppido, quod fuit captum, servus est prehensus in cuniculo, quem suprà demonstravimus dominum jugulasse. Is vivus est combustus. Eodemque tempore centuriones loricati viii ad Cæsarem transfugerunt, ex legione vernaculà, et equites nostri cum adversariorum equitibus congressi sunt, et saucii aliquot occiderunt ex levi armaturâ. Ea nocte speculatores prehensi servi III, et unus ex legione vernaculâ. Servi

sunt in crucem sublati militibus cervices abscissæ.

XXI. Postero die equites cum levi armaturâ ex adversariorum castris ad nos transfugerunt. Et eo tempore circiter x1 equites ad aquatores nostris exucurrerunt: nonnullos interfecerunt, item alios vivos abduxerunt. Ex equitibus capti sunt equites vIII. Insequenti die Pompeius securi percussit homines LXXIV, qui dicebantur esse fautores Cæsaris victoriæ. Reliquos in ¹oppidum jussit deduci; ex quibus effugerunt cxx, et ad Cæsarem venerunt.

XXII. Hoc præterito tempore, qui in oppido Ateguâ Bursavolenses capti sunt: legati profecti sunt cum nostris, uti rem gestam Bursavolensibus referrent, quid sperarent de Cn. Pompeio, quum viderent hospites jugulari: præterea multa scelera ab iis fieri, qui præsidii caussa ab

his reciperentur. Qui quum ad oppidum venissent, nostri, qui fuissent equites Romani et senatores, non sunt ausi introire in oppidum præterquam qui ejus civitatis fuissent. Quorum responsis ultrò citròque acceptis, et redditis, quum ad nostros se reciperent, qui extra oppidum fuissent, ille de præsidio insecuti, ex aversione legatos jugularunt. Duo reliqui, qui ex eis fugerunt, Cæsari rem gestam detulerunt, et speculatores ad oppidum Ateguam miserunt. quum certum comperissen: [legatorum responsa] ita esse gesta, quemadmodum illi retulissent, ab oppidanis concursu facto, eum qui legatos jugulâsset, lapidare, et ei manus intentare cœperunt : illius operâ se perîsse. Ita, vix periculo liberatus, petiit ab oppidanis, ut ei liceret legatum ad Cæsarem proficisci: illi se satisfacturum. Potestate datâ, quum inde esset profectus, præsidio comparato, quum benè magnam manum fecisset; et nocturno tempore per fallaciam in oppidum esset receptus, jugulationem magnam fecit. Principibus, qui sibi contrarii fuissent, interfectis, oppidum in suam potestatem recepit. Hoc præterito tempore, servi transfugæ nunciaverunt, oppidanorum bona vendere, ne cui extra vallum liceret exire, nisi discinctum. Idcirco quod ex quo die oppidum Ategua esset captum, metu conterritos complures profugere in Bethuriam, neque sibi ullam spem victoriæ propositam habere, ut si quis ex nostris transfugerit, in levem armaturam conjici, eumque non ampliùs xvi accipere.

XXIII. Insequenti tempore Cæsar castris castra contulit, et brachium ad flumen Salsum ducere cæpit. Hic dum in opere nostri distenti essent, complures ex superiore loco adversariorum decucurrerunt. Nec, detinentibus \* nostris, multis telis injectis, complures vulneribus affecere. Hic tamen, ut ait Eunius, nostri cessere parumper. Itaque, præter consuetudinem, quum à nostris animadversum esset cedere, centuriones ex legione v flumen transgressi duo restituerunt aciem; acriterque eximià virtute plures quum agerent, ex superiore loco multitudine telorum alter eorum concidit. Ita, quum is compar prælium facere copisset, et quum undique se circumveniri animadvertisset, parumper ingressus pedem offendit. Hujus concidentis viri casu passim audito, quum complures adversariorum concursum facerent, equites nostri transgressi interiore loco adversarios ad vallum agere cœperunt. Ita, dum cupidiùs intra præsidia illorum student cædem facere, à turmis ut levi armaturâ sunt interclusi. Quorum nisi summa virtus fuisset, vivi capti essent. Nam et munitione præsidii ita coangustabantur, ut equites spatio intercluso vix se defendere possent. Ex his utroque genere pugnæ complures sunt vulneribus affecti, in quibus etiam Clodius Aquitius. Inter quos ita cominus est pugnatum, ut ex nostris, præter 11 centuriones, sit nemo desideratus, gloriâ

se efferentes.

XXIV. Postero die ab <sup>1</sup>Soricaria utræque convenere copiæ. Nostri

brachia ducere cœperunt. Pompeius, quum animadverteret, castelle se excludi Aspavià, quod ab Ucubi millia passuum v distat, hæc res necessario vocabat, ut ad dimicandum descenderet. Neque tamen æquo loco sui potestatem faciebat, sed ex grumo excelsum tumulum capiebat, usque eo, ut necessario cogeretur iniquum locum subire. Quo facto, quum utrorumque copiæ tumulum excellentem petissent, prohibiti à nostris sunt, dejectique planitie. Quæ res secundum nostris efficiebat prælium. Undique autem cedentibus adversariis, nostri magnâ in cæde versabantur: quibus mons, non virtus, saluti fuit: quo subsidio tunc, nisi advesperasset, à paucioribus nostris omni auxilio privati essent. Nam ceciderunt ex levi armatura cccxxiv: et legionariis cxxxviii: præterquam quorum arma et spolia sunt allata. Ita pridie ii centurionum interitio hâc adversariorum pænâ est litata.

XXV. Insequenti die pari consuetudine, quum ad eundem locum ejus præsidium venisset, pristino illo suo utebantur instituto. Nam præter equites nullo loco æquo se committere audebant. Quum nostri in opere essent, equitum copiæ concursus facere cæperunt. Simulque vociferantibus legionariis, quum locum efflagitarent, ut, consueti insequi, existimare possent, se paratissimos esse ad dimicandum, nostri ex humili convalle benè longè sunt egressi, et planitie iniquiore loco constiterunt. Illi tamen procul dubio ad congrediendum in æquum locum non sunt ausi descendere, præter unum Antistium Turpionem, qui fidens viribus, ex adversariis sibi parem esse neminem cogitare copit. Hic, ut fertur, Achillis Memnonisque congressus. Q. Pompeius Niger eques Rom. Italicensis ex acie nostrà ad congrediendum progressus est. Quoniam ferocitas Antistii omnium mentes converterat ab opere ad spectandum, acies sunt dispositæ. Nam inter bellatores principes dubia erat posita victoria, ut propè videretur finem bellandi duorum, dirimere pugna. Ita avidi, cupidique suarum quisque partium, \* expertorum virorum, fautorumque voluntas habebatur. Quorum virtute alacri quum ad dimicandum in planitiem se contulissent, scutorumque laudis insignis præfulgens opus cælatum, quorum \* pugna esset propè profectò dirempta, nisi propter equitum \*concessum, ut suprà demonstravimus, levis armatura præsidii caussâ non longè ab opere castrorum constitisset. Ut nostros equites in receptu, dum ad castra redeunt, adversarii cupidiùs fuit insecuti, universi, clamore facto impetum dederunt. Ita metu perterriti, quum in fugâ essent, multis amissis, in castra se recipiunt.

XXVI. Cæsar ob virtutem, turmæ Cassianæ 1 donavit millia x111, et præfecto torques aureos 11, et levi armaturæ millia x. Hoc die A. Bæbius, et C. Flavius, et A. Trebellius, equites Romani Astenses, argento propè tecti equites, ad Cæsarem transfugerunt; qui nunciaverunt equites Rom. conjurasse omnes, qui in castris Pompeii essent, ut transitio-

nem facerent; servi indicio omnes in custodiam esse conjectos, è quibus, occasione captâ, se transfugisse. Item hoc die litteræ sunt deprehensæ, quas mittebat Ursaonem Cn. Pompeius: "1S. V. G. E. V. Etsi, prout nostra felicitas, ex sententià adversarios adhuc propulsos habemus; tamen, si æquo loco sui potestatem facerent, celeriùs, quàm vestra opinio est, bellum confecissem. Sed exercitum tironum non audent in campum deducere, nostrisque adhuc freti præsidiis bellum ducunt. Nam singulas civitates circumsident. Inde sibi commeatus capiunt. Quare et civitates nostrarum partium conservabo, et bellum primo quoque tempore conficiam. Cohortes animo habeo ad vos mittere. Profectò nostro commeatu privati, necessariò ad dimicandum descendent."

XXVII. Insequenti tempore, quum nostri temerè in opere distenti essent, equites in oliveto, dum lignantur, interfecti sunt aliquot. Servi transfugerunt, qui nunciaverunt, a. d. 111 Nonarum Martii prœlium ad Soritiam quod factum est, ex eo tempore metum esse magnum, et Attium Varum circum castella præesse. Eo die Pompeius castra movit; et circa Hispalim in oliveto constitit. Cæsar priùs quàm eodem est profectus, luna horâ circiter vi visa est. Ita castris motis Ucubim præsidium, quod Pompeius reliquit, jussit ut incenderent, et deusto oppido in castra majora se reciperent. Insequanti tempore Ventisponte oppidum quum oppugnare cæpisset, deditione factâ, iter fecit in Carrucam: contra Pompeium castra posuit. Pompeius oppidum, quod contra sua præsidia portas clausisset, incendit. Milesque, qui fratrem suum in castris jugulâsset, interceptus est à nostris, et fusti percussus. Hinc itinere facto, in campum Mundensem quum esset ventum, castra contra Pompeium constituit.

XXVIII. Sequenti die quum iter facere Cæsar cum copiis velet, renunciatum est ab speculatoribus, Pompeium de 111 vigilià in acie stetisse. Hoc nuncio allato, vexillum proposuit. Idcirco enim copias eduxerat, quod <sup>2</sup> Versaonensium civitati [fuissent fautores] antea litteras miserat, Cæsarem nolle in convallem descendere, quòd majorem partem exercitum tironum haberet. Hæ litteræ vehementer confirmabant mentes oppidanorum. Ita hâc opinione fretus totum se facere posse existimabat. Etenim et naturâ loci defendebatur, et ipsius oppidi munitione, ubi castra habuit constituta. Namque, ut superiùs demonstravimus, loca excellentia tumulis contineri; interim nulla planitia dividit. Sed ratione nullà placuit taceri id, quod eo incidit tempore.

XXIX. Planities inter utraque castra intercedebat, circiter millia passuum v, ut auxilia Pompeii duabus defenderentur rebus, oppidi excelsi, et loci natura. Hinc dirigens proxima planities æquabatur: cujus decursum antecedebat rivus, qui ad eorum accessum summam efficiebat

<sup>1</sup> S. V. G. E. V.] Si valetis gaudeo, ego 2 Versaonensium.] The same with Saovaleo.

loci iniquitatem. Nam palustri et voraginoso solo currebat ad dextram partem: et Cæsar, quum aciem directam vidisset, non habuit dubium, quin medià planitie in æquum ad dimicandum adversarii procederent. Hoc erat in omnium conspectu. Huc accedebat, ut locus illa planitie equitatum ornaret, et diei solisque serenitas: ut mirificum et optandum tempus propè ab Diis immortalibus illud tributum esset ad prælium committendum. Nostri lætari, nonnulli etiam timere, quod in eum locum res fortunæque omnium deducerentur, ut, quidquid post horam casus tribuisset, in dubio poneretur. Itaque nostri ad dimicandum procedunt: id quod adversarios existimabamus esse facturos: qui tamen à munitione oppidi mille passibus longiùs non audebant procedere; in quo sibi prope murum adversarii constitucbant. Itaque nostri procedunt. Interdum æquitas loci adversarios efflagitabat, ut tali conditione contenderent ad victoriam. Neque tamen illi à suâ consuetudine discedebant, ut aut ab excelso loco, aut ab oppido, discederent. Nostri pede presso propiùs rivum quum appropinquassent, adversarii patrocinari loco iniquo non desinunt.

XXX. Erat acies XIII aquilis constituta, quæ lateribus equitatu tegebatur, cum levi armatura millibus vi. Præterea auxiliares accedebant prope alterum tantum. Nostra præsidia LXXX cohortibus, et viii millibus equitum. Ita, quum in extrema planitie iniquum in locum nostri appropinquassent, paratus hostis erat superior, ut transeundi superius iter vehementer esset periculosum. Quod quum à Cæsare esset animadversum, ne quid temerè culpa sua sequius admitteretur, eum locum de finire cæpit. Quod quum hominum auribus esset objectum, molestè et acerbè accipiebant se impediri, quo minus prælium conficere possent. Hæc mora adversarios alacriores efficiebat, Cæsaris copias timore impediri ad committendum prælium. Ita se efferentes iniquo loco sui potestatem faciebant, ut magno tamen periculo accessus corum haberetur. Hic Decumani suum locum cornu dextrum tenebant, sinistrum III et v legio, itemque cætera auxilia, et equitatus.

XXXI. Prœlium clamore facto committitur. Hic etsi virtute nostri antecedebant, adversarii loco superiore defendebantur acerrimè, et vehemens fiebat ab utrisque clamor, relorumque missus, concursus, sic, ut propè nostri diffiderent victoriæ. Congressus enim et clamor, quibus rebus maximè hostes conterrentur, in collatu pari erant conditione. Itaque ex utroque genere pugnæ, quum parem virtutem ad bellandum contulissent, pilorum missu fixa cumulatur, et concidit adversariorum multitudo. Dextrum demonstravimus Decumanos cornu tenuisse: qui, etsi erant pauci, tamen, propter virtutem, magno adversarios timore eorum opera afficicbant, quod suo loco hostes vehementer premere cœperunt, ut ad subsidium, ne ab latere nostri occuparentur, ligio adversariorum transduci cœpta sit ad dextrum. Quæ simul est mota, equitatus Cæsaris sinistrum cornu premere cæpit. At ii eximia virtute prælium facere incipiunt, ut locus in acie ad subsidium veniendi non daretur. Ita, quum clamori esset intermistus gemitus, gladiorumque crepitus auribus oblatus, imperitorum mentes timore præpediebat. Hic, ut

uit Ennius, pes pede premitur, armis teruntur arma, adversariosque vehementissimè pugnantes nostri agere cœperunt; quibus oppidum fuit subsidio. Ita ipsis Liberalibus fusi fugatique non superfuissent, nisi in eum locum confugissent, ex quo erant egressi. In quo prœlio ceciderunt millia hominum circiter xxx, et si quid ampliùs; præterea Labienus, Attius Varus: quibus occisis utrisque funus est factum; itemque equites Romani partim ex urbe, partim ex provincià ad millia 111. Nostri desiderati ad hominum mille, partim peditum, partim equitum: saucii ad D: adversariorum aquilæ sunt ablatæ x111, et signa,

et fasces. Præterea duces belli xv11 capti sunt.

XXXII. Hos habuit res exitus. Ex fugâ hâc quum oppidum Mundam sibi constituissent præsidium, nostri cogebantur necessariò eos circumvallare. Ex hostium armis, pro cespite cadavera collocabantur: scuta et pila pro vallo, \*insuper occisi, et gladii, et mucrones, et capita hominum ordinata, ad oppidum conversa universa, hostium timorem, virtutisque insignia \*proposita viderent, et vallo circumcluderentur adversarii. \*Ita Gallia tragulis jaculisque oppidum ex hostium cadaveribus sunt circumplexi, oppugnare cæperunt. Ex hoc prælio Valerius adolescens, Cordubam cum paucis equitibus fugiens. Sex. Pompeio, qui Cordubæ fuisset, rem gestam refert. Cognito hoc negotio, quos equites, quod pecuniæ secum habuit, eis distribuit, et oppidanis dixit, se depace ad Cæsarem proficisci; et 11 vigilâ ab oppido discessit. Cn. Pompeius autem cum equitibus paucis, nonnullisque peditibus, ad navale præsidium parte alterâ contendit Carteiam, quod oppidum abest à Cordubâ milliâ passuum clxx. Quò quum ad octavum milliarium venisset, P. Calvitius, qui castris antea Pompeii præpositus esset, ejus verbis nuncium mittit, quum minùs bellè haberet, ut mitteret lecticam, quâ in oppidum deferri posset. Litteris, missis, Pompeius Carteiam defertur. Qui illarum partium fautores essent, conveniunt in domum, quò erat delatus: qui arbitrati sunt clanculum venisse, ut ab eo, quæ vellent, de bello requirent. Quum frequentia convenisset, de lecticâ Pompeius eorum in fidem confugit.

XXXIII. Cæsar ex prælio munitione circumdatâ, Cordubam venit: qui ex cæde eò refugerant, pontem occupaverunt. Quum eò esset ventum, convitiari cæperunt, nos ex prælio paucos superesse, quò confugeremus? Ita pugnare cæperunt de ponte. Cæsar flumen transjecit, et castra posuit. Scapula totius seditionis familiæ et libertinorum caput, ex prælio Cordubam quum venisset, familiam et libertos convocavit. Pyram sibi extruxit, cænam afferri quàm opimam imperavit, item optimis insternendam vestimentis. Pecuniam et argentum in præsentia familiæ donavit. Ipse de tempore cænavit; resinam et nardum identidem sibi infundit. Ita novissimo tempore servum jussit, et libertum, qui fuisset ejus concubinus, alterum se jugulare, al-

terum pyram incendere.

XXXIV. Oppidani autem, simul Cæsar castra contra oppidum posuit, discordare cæperunt usque eò, ut clamor in castra nostra perveniret fere, inter Cæsarianos, et inter Pompeianos. Erant hic legiones quæ ex perfugis conscriptæ, partim oppidanorum servi, qui erant à Sex. Pompeio manumissi, tunc in Cæsaris adventum descendere cæperunt. Legio XIII oppidum defendere cæpit; nam quum jam repugnarent, turres ex parte et murum occuparunt. Denuo legatos ad Cæsarem mittunt, ut sibi legiones subsidio intromitteret. Hoc quum animadverteret homines fugitivi, oppidum incendere cæperunt: qui superati à nostris, sunt interfecti hominum millia XXII, præterquam extra murum qui perierunt. Ita Cæsar oppido potitus. Dum hic detinetur ex prælio, quos circummunitos superiùs demonstravimus, eruptionem fecerunt, et benè multis interfectis, in oppidum sunt redacti.

XXXV. Cæsar Hispalim quum contendisset, legati deprecatum venerunt. Ita quum oppidum sese tueri dixisset: Caninium legatum cum præsidio intromittit. Ipse castra ad oppidum ponit. Erat benè magnum intra Pompeianas partes præsidium, quod Cæsaris præsidium receptum indignabatur; ¹ clam quendam Philonem, illum, qui Pompeianarum partium fuisset defensor acerrimus. Is totâ Lusitaniâ notissimus erat. Hic clam præsidio in Lusitaniam proficiscitur, et Cæcilium Nigrum nomine Barbarum ad Lenium convenit: qui benè magnam manum Lusitanorum haberet. Rursus in Hispalim oppidum denuo noctu per murum recipitur. Præsidium vigilesque

jugulant, portas præcludunt: de integro pugnare cæperunt.

XXXVI. Dum hæc geruntur, legati Carteienses renunciarunt, quòd Pompeium in potestate haberent, quòd ante Cæsari portas præclusissent, ilio beneficio suum maleficium existimabant se lucrifacere. Lusitani Hispali oppugnare nullo tempore desistebant. Quod Cæsar quum animadverteret, si oppidum capere contenderet, ut homines perditi incenderent, et mænia delerent. [Ita] consilio habito noctu, patitur Lusitanos eruptionem facere. Id quod consultò non existimabant fieri. Ita irrumpendo, naves, quæ ad Bætim flumen fuissent, incendunt. Nostri dum incendio detinentur, illi profugiunt, et ab equitibus conciduntur. Quo facto, oppido recuperato, Astam iter facere coperunt. Ex quâ civitate legati ad deditionem venerunt, Mundensesque, qui ex prœlio in oppidum confugerant, quum diutiùs circumsiderentur, benè multi deditionem faciunt, et, quum essent in legionem distributi, conjurant inter se, ut noctu signo dato, qui in oppido fuissent, eruptionem facerent, illi cædem in castris administrarent. Hâc re cognitâ, insequenti nocte, vigilià 111, tesserà datâ, extra vallum omnes sunt concisi Mundenses duces.

XXXVII. Cæsar in itinere reliqua oppida oppugnat; quæ propter Pompeium dissentire cæperant. Pars erat, quæ legatos ad Cæsarem miserat; pars, qui Pompeianarum partium essent fautores. Seditione concitatâ portas occupant. Cædes fit magna: saucius Pompeius naves xxx occupat longas, et profugit. Didius, qui Gadis classi præfuisset, ad quem simul nuncius allatus est, confestim sequi cæpit, partim pe-

ditatibus et equitatibus ad persequendum celeriter iter faciens. Item IV die navigatione confectà, insequuntur. Qui imparati à Carteià profecti sine aqua fuissent, ad terram applicant. Dum aquantur, Didius classe occurrit, naves incendit, nonnullas capit. Pompeius cum paucis profugit, et locum quendam munitium natura occupat.

XXXVIII. Équites et cohortes, quæ ad persequendum missæ essent, speculatoribus antè missis, certiores fiunt: diem et noctem iter faciunt. Pompeius humero et sinistro crure vehementer erat saucius. Huc accedebat, ut etiam talum intorsisset: quæ res maximè impediebat. Ita lectica à turre qua esset allatus, in ea ferebatur. Lusitanus more militari quum à Cæsaris præsidio fuisset conspectus, celeriter equitatu cohortibusque circumcluditur. Erat accessus loci difficultas. Nam idcirco, quod propter suos à nostro præsidio fuisset conspectus, celeriter munitum locum natura ceperat sibi Pompeius, quem vix magna multitudine deducti homines ex superiore loco defendere possent. Subeuntes in adventu nostri depelluntur telis: quibus cedentibus, cupidiùs insequebantur adversarii, et confestim tardabant ab accessu. Hoc sæpiùs facto, animadvertebatur nostro magno id fieri periculo. Opere circummunire instituit, pari autem et celeri festinatione circum munitiones in jugo dirigunt, ut æquo pede cum adversariis congredi possent. A quibus quum animadversum esset, fugâ sibi præsidium capiunt.

XXXIX. Pompeius, ut suprà demonstravimus, saucius, et intorte talo, idcirco tardabatur ad fugiendum: itemque propter loci difficultatem, neque equo, neque vehiculo saluti suæ præsidium parare poterat. Cædes à nostris undique administrabatur, exclusâ munitione, amissisque auxiliis. Ad convallem autem atque exesum locum in speluncam Pompeius se occultare cæpit, ut à nostris non facilè inveniretur, nisi captivorum indicio. Ita ibi interficitur. Quum Cæsar gradiebatur Hispalim, pridie Id. Apr. caput. allatum, et populo datum

est in conspectum.

XL. Interfecto Cn. Pompeio adolescente, Didius, quem suprà demonstravimus, illà affectus lætitià, proximo se recepit castello, nonnullasque naves ad reficiendum subduxit. Lusitani, qui ex pugna superfuerunt, ad signum se receperunt, et benè magna manu comparata, ad Didium se reportant. Huic etsi non aberat diligentia ad naves tuendas, tamen nonnunquam ex castello, propter eorum crebras excursiones, ejiciebatur: et sic propè quotidianis pugnis insidias ponunt, et tripartito signa distribuunt. Erant parati qui naves incenderent, incensisque qui subsidium repeterent. Îi sic dispositi erant, ut à nullo conspectu omnium ad pugnam contenderent. Ita, quum ex castello Didius ad propellendum processisset cum copiis, signum à Lusitanis tollitur, naves incenduntur: simulque qui in castello ad pugnam processerant, eodem signo fugientes latrones dum persequuntur, à tergo insidiæ clamore sublato circumvenient. Didius magnâ cum virtute cum compluribus interficitur. Nonnulli eâ pugnâ scaphas, quæ ad littus fuerant, occupant: Item complures nando, ad naves, quæ in salo fuerunt, se recipiunt. Anchoris sublatis, pelagus remis petere caperunt. Qua res eorum vita subsidio fuit. Lusitani præda poti-

untur. Cæsar Gadibus ad Hispalim recurrit.

XLI. Fabius Maximus, quem ipse ad Mundam præsidium oppugnandum reliquerat, operibus assiduis, hostesque circum sese interclusi, inter se decernere, factâ cæde benè magnâ, \*\*eruptionem faciunt. Nostri ad oppidum recuperandum occasionem non prætermittunt, et reliquos vivos capiunt, ac deinde Ursaonem proficiscuntur; quod oppidum magnâ munitione continebatur, sic, ut ipse locus non solum opere, sed etiam naturâ editus, ad oppugnandum hostem abverteret. Huc accedebat, quod aqua, præterquam in ipso oppido, non erat. Nam circumcirca rivus nusquam reperiebatur propiùs millia pasuum viii; quæ res magno crat adjumento oppidanis. Tum præterea accedebat, ut agger, materiesque unde solitæ sunt turres agi propiùs millia passuum vi non reperiebantur. Ac Pompeius, ut oppidi oppugnationem tutiorem efficeret, omnem materiem circum oppidum succisam intrò congessit. Ita necessariò dedecebantur nostri, ut à

Mundâ, quam proximè ceperant, materiem illò deportarent.

XLII. Dum hæc ad Mundam geruntur et Ursaonem, Cæsar, quum à Gadibus ad Hispalim se recepisset, insequenti die, concione advocatâ, commemorat; "Initio quæsturæ suæ eam provinciam ex omnibus provinciis peculiarem sibi constituisse, et, quæ potuisset, eo tempore beneficia largitum esse. Insequenti prætura ampliato honore, vectigalia, quæ Metellus imposuisset, à senatu petisse, et eis pecuniis provinciam liberasse: simulque patrocinio suscepto, multis legibus ab se in senatum inductis, simul publicas privatasque caussas, multorum inimicitiis susceptis, defendisse: suo item in consulatu absentem, quæ potuisset, commoda provinciæ tribuisse: eorum omnium commodorum esse et immemores et ingratos in se, et in populum Romanum hoc bello, et in præterito tempore cognôsse. Vos jure gentium," inquit, "et civium Romanorum institutis cognitis, more barbarorum, populi Romani magistratibus sacrosanctis manus sæpè et sæpiùs attulistis: luce clarâ Cassium in medio foro nefariè interficere voluistis. Vos ita pacem semper odistis, ut nullo tempore legiones desint populi Romani in hâc provincià haberi. Apud vos beneficia pro maleficiis, maleficia pro beneficiis habentur. Ita neque in otio concordiam, neque in bello virtutem ullo tempore retinere potuistis. Privatus ex fugâ Cn. Pompeius adolescens à vobis receptus, fasces imperiumque sibi arripuit: multis interfectis civibus, auxilia contra populum Rom. comparavit: agros, vestramque provinciam vestro impulsu depopulavit. In quos vos victores existimabatis? An me deleto, non animadvertebatis x habere legiones populum Romanum, quæ non solum vobis obsistere, sed etiam cælum diruere possent? quarum laudibus et virtute\*."

<sup>\*</sup> DESUNT RELIQUA.

## HISTORIÆ

## JULII CÆSARIS

FRAGMENTUM.

EX V. C.

De quo scias: reperta fuisse ista in Cujacii codice sine ullo nomine; in codice autem eadem Petaviano, sub nomine Petrarche. Quæ quia videbantur facere ad eum librum ultimum, addere nos hic voluisse.

NAM diuturnitas belli pacem, labor requiem, triumphum victoriæ flagitant: non civiles quidem istæ, sed hostiles illæ, de quibus antea dixeramus. Quo modo autem triumpharet, aut quâ ratione quiesceret, de quo scriptum sit, nil actum credens, cùm quid superesset. Pompeii magni filii Hispanias occupârant (sequebatur autem illos non quidem patris virtus, sed hominum favor ingens, et paternum nomen) Cneius et Sextus. Sic pro uno duos substituerat fortuna Pompeios. Egeratque Cneius, major natu, cui plus industriæ inerat atque consilii, confugiendo in fidem et clientelam omnium Hispaniæ civitatum, precandoque, fortunam suam miserando, patrisque memoriam renovando, ut sibi multum jam licentiæ partum esset. Nec precibus tantum, sed vi etiam congregato exercitu inciperet provin-

ciam vastare: ita, ut pedetentim, qui favorabiles ab initio fuerant, esse inciperent odiosi. Hunc sibi novissimum belli actum minime negligendum ratus Cæsar, eo raptim proficiscitur. Duo in hoc itinere vix auditu credibilia inciderunt. Nam etiam ab urbe Româ in Hispaniam ulteriorem immensum terræ spatium emensus IV et xx die pervenit: viatori, ne dicam exercitui, celeritas optanda. Magnum: hoc quod sequitur, majus. Horum siquidem tam paucorum spatio dierum, tam multas inter curas. Poënâ scripsit, quod inscripsit Iter, quod illud scilicet in itinere edidisset. Sic Pierides armis inserere, etiam nunquam otiosus esse dedicerat. Primo Cæsaris in Hispaniam adventu civitatum motus ingens fuit, undique legati ad eum, undique Jam enim Pompeiani juvenes sive in odium, sive in tædium verti cæperunt: etiam ut nulla esset in eis culpa. Mos est tamen antiquus populorum semper novos dominos, novas res optare; fama Cæsaris haud immeritò super omnes excreverat: ut universi homines, ejus splendore caperentur, coram cernere, quem usque adeo mirabilem audiebant. In hoc principio ipso maris in ostio, ubi Oceanus terris illabitur, etiam Mediterraneum hoc pelagus nostrum parit, inter legatos invicem partium hinc Didium, illinc Varum, et ambobus cum ipsâ tempestate creatum est. Nec minus à ventis et fluctibus, quam ab hostibus, periculi, atque horroris, dum et hinc hostes sævirent, et illinc sævitiam rabiemque hominum maria coërcerent, utrâque classe, bello simul et naufragio laborante, duæ partes, duo maria, duplex furor, duæ elementorum atque hominum procellæ. Per hos dies à Cæsarianis duo pedites capti sunt, qui se servos dicerent. Non licuit in his Cæsari suam consuetudinem servare. Antequam ad eum deducerentur, quòd à Cæsariano exercitu transfugissent, recogniti etiam à militibus interfecti sunt. Et tabelliones capti, qui ad Pompeium Cordubæ mittebantur, etiam præcisis illico manibus sunt remissi. Similiter speculator Pompeianus captus, atque occisus est. Credo ego iratos bello milites, et Imperatoris sui morum conscios atque clementiæ, hoc remedii genus excogitasse, ne quis faciem ejus videret, ut sic nullus evaderet. Cordubam Pompeii tenebant, Cæsar obsidebat. Illis tamen absentibus, multis ibi etiam magnis præliis decertatum est. Cùmque die quodam ferro et flammis solito etiam graviùs pugnaretur, oppidani irâ in furorem versâ, hospites qui securi secum jure veteris hospitii morabantur, inspectante Cæsaris exercitu, jugulatos è muris præcipitare, quasi crudelitate, non virtute victoria quæreretur, incæperant. Spectaculum miserum atque horrendum. Quâ re ex gemitu morientium auditâ: unus, qui ad tutelam muri sub terram in cuniculo erat, exclamavit: Tetrum scelus et immane flagitium, nullaque non barbarie detestandum commisistis absque ullà caussà. Nihil enim mali merebantur, qui nihil mali fecerant; qui ad vos vestrasque se aras et focos infaustâ fiducia contulissent. Jus hospitii sanctum gentibus soli vos sprevistis, atque utinam sprevisse sufficeret. Inhumano illud scelere violastis.

quoque in hanc sententiam dixit: quorum verecundia repressi cives ab hospitum cædibus se continuerant. Sic interdum unius boni viri multos inter malos valuit oratio, etiam inter hostes, etiam suum honorem virtus invenit. Ea res relatu transfugæ in exercitu primum Cæsaris innotuit. Die proximo Tullius quidem cum Catone quodam Lusitano legatus ex oppido ad Cæsarem venit. Hujus prima pars orationis fuit optare, ut suus potius felicitate, quam in illius miseria præstitisset. Finis autem fuit se à Pompeio desertos, victos à Cæsare, seque et oppidum dedere, atque orare, ut clementiam, quam victis gentibus præbuisset, suis civibus non negaret. Multa præter hæc locutus est, quæ scriptorum vitio confusa vix intelligi possunt. Unum illud intelligitur, quòd multis ultrò citròque dictis tunc deditio non processit. Crescebat, ut fit, in dies obsidio, nec Pompeius exspectatam opem aut ferebat, aut mittebat obsessis. Quin etiam pro concione dixisse ferebatur; aut quoniam eis auxilio adesse non posset, ipsi noctu etiam beneficio tenebrarum è conspectu hostium evaderent. Quod cum diceret, unum ex astantibus respondisse, ut pugnæ potiùs quàm fugæ signum daret: eumque qui id dixisset, quasi duci ignaviam exprobasset, neci datum. Hæc quoque res ex \* profugis agnita, intus quoque in oppido angustiæ \*ita necesse est, crescebant. Matrona è muro desiliens dixit se cum ancillà suà statuisse transfugere: illam, forte cognito proposito, jugulatum: se fuga præcipiti evasisse. Tabellæ quoque à muris projectæ, sunt inventæ; in quibus sic ad litteram scriptum erat, "Lucius Munatius Cæsari. Si mihi vitam tribuis, quoniam à Cn. Pompeio sum desertus, qualem me illi præstiti, tali virtute, etiam constantia futurum me in te præstabo." Simul et legati, qui prius venerant, ad Cæsarem redierunt. Eorum oratio simplex fuit et aperta, et brevis. Si eis vitam largiretur, se die proximo oppidum dedituros. Quibus Cæsar hoc unum breve respondit: Cæsar sum, fidem præstabo. Sic effectum est ut ante diem xi Kalend. Mart. oppido potiretur. Id cum Pompeio notum est, depositâ spe curâque Cordubæ defendendæ, castrisque motis, abscessit, ac Ucubim oppidum petiit. Ibique convocatis quos sibi fidos arbitrabatur, imperavit, ut summo studio perquirerent, qui ad eum, quive ad Cæsarem proni essent. Quod cum ad se relatum esset LXIV ex his qui faventes Cæsaris victoriæ dicebantur, quasi Cæsarem amare ingens crimen esset, securi ictos occidit. Reliquos intra oppidum inclusit. \*equitibus cxx reclusis custodiis ad Cæsarem transfugerunt. Multa præterea ab ipsis Pompeianis per eosdem dies crudeliter gesta sunt; ceu præsagientis fati diem sibi instare, et (qui mos ferus est quorundum) inferias sibi præmittere alienâ cæde quærentibus. Pompeius hoc tempore magnanimitatem suam, etiam metum Cæsaris simulabat. Inventæ sunt litteræ ejus continentes, Cæsarem non audere in campum copias educere, suis tyronibus diffidentem, qui si copiam æquis in locis aliquando faceret, se rem omnium opinione celerius confecturum, idque se exspectare, etiam sperare. Ibat præterea Hispanias ambiendo, ut ipse, dicebat, civitates suarum partium conservando

Itaque Hispalim venit, contraque urbem in oliveto castra posuit. Inde alias atque alias adiit. Ad extremum Mundæ substitit, quam supremis cladibus ejus fortuna delegerat. Eo et Cæsar venit, contraque Pompeium castra metatus est. Pompeius Fausto scripserat, qui quantum datur intelligi, intra oppidum erat; Cæsarem mediam in vallem nolle descendere, quod exercitus sui magna pars tironum esset. Quæ litteræ miris modis oppidanorum animos attollebant. Cupidè enim spes arripiunt omnes mortales, etiam ea sibi fingunt animis, quæ non esse, nec fieri posse cognoscunt. Tam dulce est non dicam sperare, sed cogitare quæ delectant. Quod enim impossibilia sperentur non intelligo. Cogitari autem possunt omnia. Dum se sic Pompeius, sic alios solaretur, et ingenti, quantum arbitror, sollicitudine agitatus, magna parte noctis structis instaret aciebus; Cæsar, nescio quonam iter acturus, castris egrediebatur. Cui cum status hostium nunciatus esset, constituit, constituitque aciem. Concursum est magnis hinc inde clamoribus; sed majoribus animis, ineffabilibus odiis atque immensis, pugnantumque acriter ac pertinaciter, et (quod penè pudendum dixeris humanæ fragilitatis indicium) nusquam Cæsari, aut cum hostibus, aut cum civibus tam anceps eventus, extremove periculo propriùs res fuit. Usque adeo ut (sicut elegantissimè ait Florus) planè videretur nescio quid deliberare fortuna: etiam quid aliud rear, nisi, an amicum suum usque in finemrarâ etiam sibi prorsùs insolitâ fide comitaretur, an eum extremo jam calle desereret, ad alium transiret. Tantaque hæc fortunæ deliberatio tam diuturna, ut inter moras prælii, neutram in partem inclinante victoria, cum jam veterana illa militum manus tot probata victoriis (Cæsareis oculis insuetum dedecus) sensim retro fugeret, nec quò minùs palam fugeret, tam virtute, quàm pudore teneretur. Quod nunquam ante illum diem fecerat, dubitare Cæsare cæperit atque diffidere, etiam solito mæstior ante aciem stare, ita tamen ut nihil idem de solità imperatorià virtute remitteret: imo equo desiliens, et furenti simillimus, primam peditum in aciem evolaret, clamans, in crepans, obsecrans atque exhortans. Nec tamen voce et oculis, sed manu et pectore fugam sistens, etiam fugere incipientes in prælium vi retorquens. Tanta denique trepidatio locis illius fuit, tamque diu ambiguus pugnæ finis, ut cogitasse Cæsarem de extremis, scriptorum plurimi tradiderint; et eo vultu fuisse, quasi jam mortem sibi consciscere cogitaret. Quanquam apud eos, qui prœlio interfuerunt, nulla penitus rei hujus est mentio. Et est sane difficile non tantum absentibus, sed præsentibus, diffinire, quid quisque secum cogitet. Ego haud difficile ad credendum ducar: quod, si de victorià Cæsar timuit, simul et de morte cogitavit. Quando enim, quove animo uni adolescenti terga vertisset is, qui patrem ejus talem virum, qui tot reges, qui tot duces, qui tot populos, non urbium modo, sed regnorum toties terga sibi vertere coëgisset? Utique igitur si vinci timuit, mori optavit, vincere solitus, non vinci. Sed an vinci timuerit, quis novit? Dicunt tamen etiam, quidam etiam pro com-

perto afferunt. Tamdiu hæc rerum ambiguitas duravit, donec quinque cohortes hostium à Labieno castris laborantibus directæ, mediamque per aciem properantes fugæspeciem prætenderunt. O fortuna in omni re, ut creditur, potens, sed in bello potentissima! Siquidem Cæsar sive illas vere fugere arbitratus, sive credulitatem simulans ducum sagacissimus: veluti in perfugas impetum fecit, animosque etiam suis addidit, ut fugere hostes rati sequerentur; etiam hostibus dempsit, ut dum suos fugere arbitrantur, fugerent. Ita Labienus Cæsaris desertor ac transfuga, suique pristini ducis hostis inexorabilis, cui parare perniciem quærebat, victoriam insperatam, sibi vero mortem peperit; eo enim prælio et ipse concidit, unaque secum Attius Varus, et cum eis xxx millia hominum cecidere. Cecidissent plures nisi tam proximum urbis profugium fuisset. De victoribus ad tria millia hominum cæsi, plures saucii equitum ac peditum. Itaque cum Cæsar muris obsidionem admovisset, agger stabilis, etiam horrendus de cadaveribus factus est, per quem ad oppugnationem urbis ascenderetur, quæ telis ac mucronibus velut calce compacta invicem cohærebant; murique cujuspiam officium ministrabant. Ite nunc miseri, et civilibus bellis incumbite, dumque aliis invidetis, vos ipsos opprimite. Ecce de vestris cadaveribus superstites oppugnantur. An aliud petitis, an quidquam furoribus etiam nunc vestris deest? An vult aliud Labienus, tam fervidus insultator? Et alii cecidere tuis instigantibus, Labiene, et tu miser cum aliis cadaver unicum jaces: quamvis et tibi etiam Varo sepulchra facta reperiam. Et quoniam tuis in eo statu vacasse non arbitror, æstimo illa Cæsareæ (tibi quod prorsus indebitæ) fuisse clementiæ: satisque auguror, si sic est, te obstinato, ut eras, animo inhumanum abiici maluisse. Cneius quidem Pompeius et humero et lævo crure saucio inter medias cædes prælio pulsus excessit. Hunc in lectica, quod nec equo, nec vehiculo uti posset, nemorosa avia penetrantem fugâ humili et occulta, atque in speluncis lætitantem, Cæsonius Cæsaris legatus resistentem adhuc, etiam miseræ spei reliquias refoventem, assequutus ad Lauronem (id est loco nomen) obtruncat; caput ad Cæsarum refertur, talibus assuetum muneribus, non gaudentem. Hujus germanum Sextum Pompeium in Celtiberia abscondisse fortunam tradunt, ne quando silicet deessent bellis civilibus alimenta. Munda post præljum expugnata quidem à Cæsare, sed ingenti priùs sanguinis perfusa diluvio. Per eosdem dies oppugnata rursus Corduba: quæ qualiter defecisset non invenio. Magna ibi motus, ingens in civitate dissensio, parte una ad Cæsarem, alteria in contrarium inclinante; cumque esset ad arma discursum, vicit pars quæ Cæsarem colebat, sibique oppidum cessit. De parta adversa duo et viginti millia cecidere, quamvis magnæ urbi civilibus insignis strages. Cæsar Hispali digressus Idibus Aprilis, Gades petiit. Inde rursum Hispalim rediit, ut Hispanas res, velut ultimâ voluntate, disponeret; quò reversurus ampliùs non erat. Ibi vero concione advocatâ, beneficia sua in eam urbem commemoravit et antiqua, etiam nova. In finem eos arguit, tanquam malo pro bonis omni tempore reddidissent, in pace seditiosi, in bello autem ignavi.

Quod Cn. Pompeius adolescens, eorum fotus auxilio, cæsis civibus, agros et viciniam vastasset; etiam illic contra se fasces, etiam imperium suscepisset; imo vero contra pop. Rom. cujus ipse regimen teneret. Quid enim? Crederentne forsitan Hispalenses, Romanos vincere, quod eorum provinciam populati essent? An extincto Cæsare, qui mortalis esset, non sentirent R. pop. immortalem, et in præsens decem habere legiones, quæ non tantum Hispalensibus resistere, sed cælum ipsum diruere sint potentes? Quo in verbo non solum illa inest altitudo, quæ omnibus patet; sed illa etiam occultior, quod in recensendis viribus Romanis, non omnes, sed suas tantum dinumerat legiones, quasi reliquas nullius pretii, et ne memoriâ quidem dignas censeat. Multa hic historiæ in loco scripta, scriptorum vitio confusa, prætereo ad finem properans. Hic ergo bellorum civilium fines.

Gerardus Joannes Vossius, in lib. de Latinis Historicis, hoc Fragmentum de bello Hispaniensi Julio Celso adjudicat, quod desumptum sit ex ejus commentariis de vitâ Julii Cæsaris.

## C. JULII CÆSARIS

## FRAGMENTA.

## EX LIBRIS EPISTOLARUM

AD M. T. CICERONEM.

Cæsar Imperator S. D. Ciceroni Imperatori.

QUUM Furnium nostrum tantùm videsse, neque loqui, neque audire me commodè potuisset, quum properarem, atque essem in itinere, præmissis, jam legionibus; præterire tamen non potui, quin et scriberem ad te, et illum mitterem, gratiasque agerem. Etsi hoc officium et feci sæpè et sæpiùs mihi facturus videor: ita de me mereris. Imprimis à te peto, quoniam confido me celeriter ad Urbem venturum, ut te ibi videam; ut tuo consilio, gratiâ, dignitate, ope omnium rerum uti possim. Ad propositum revertar: festinationi meæ brevitatique litterarum ignosces. Reliqua ex Purnio cognosces. Vale Ex Cic. lib. 1x. Epist. ad Attic. Epist. 5.

## CÆSAR IMP. CICERONI IMP. S. D.

Rectè auguraris de me (benè enim tibi cognitus sum) nihil à me abesse longiùs crudelitate. Atque ego quum ex ipsâ re magnam capio

voluptatem, tum meum factum probari abs te, triumpho et gaudeo. Neque illud me movet, quòd ii, qui à me dimissi sunt, discessisse dicuntur, ut mihi rursus bellum inferrent: nihil enim malo, quàm et me mei similem esse, et illos sui. Tu velim mihi ad Urbem præsto sis, ut tuis consiliis atque opibus, ut consuevi, in omnibus rebus utar. Dolabellà tuo nihil mihi scito esse jucundiùs. Hanc adeò habebo gratiam illi. Neque enim aliter facere potuit: tanta ejus humanitas, is sensus, ea in me benevolentia. Vale. Ex Cicerone liber x. Epist. ad Attic. Epist. ix.

## CÆSAR IMP. CICERONI IMP. S.

Etsi te nihil temerè, nihil imprudenter facturum judicarem, tamen permotus hominum famâ, scribendum ad te existimavi, et pro nostrâ benevolentia petendum, ne quo progredieris inclinata jam re, qua integrâ etiam progrediendum tibi non existimâsses. Namque et amicitiæ graviorem injuriam feceris, et tibi minus commodè consulueris, si non fortunæ obsecutus videbere (omni enim secundissima nobis, adversissima illis accidisse videntur,) nec caussam secutus (eadem enim tum fuit, quum ab eorum consiliis abesse judicâsti, sed meum aliquod factum condemnâsse: quo mihi graviùs abs te nihil accidere potest: quod ne facias, pro jure nostræ amicitiæ à te peto. Postremò, quid viro bono, et quieto, et bono civi magis convenit, quam abesse à civilibus controversiis? Quod nonnulli quum probarent, periculi caussa sequi non potuerunt. Tu, explorato et vitæ meæ testimonio, et amicitiæ judicio, neque tutiùs, neque honestiùs reperies quidquam, quàm ab omni contentione abesse. xv. Cal. Maii ex itinere. Vale. Ex Cic. lib. x. Epist. ad Attic. Epist. 9.

M. Furium, quem mihi commendas, vel regem Galliæ faciam, vel Leptæ legatum: si vis tu, ad me alium mitte, quem ornem. Ex Cic.

lib. VII. Epist. ad Famil. Epist. 5. ad. Cæs.

Neque pro cauto ac diligentè se castris continuit. Ex Charis, lib. 1. Quid quæris, quid Cæsar ad me scripserit? Quod sæpe; gratissimum sibi esse, quod quierim: oratque in eo ut perseverim. Ex Cic. lib. VIII. Epist. ad Attic. Epist. xI.

De tribunatu quod scribis, ego vero nominatim petivi Curtio, et mihi ipse Cæsar nominatim Curtio paratum esse rescripsit. Ex Cicer.

lib. 111. Epist. ad Quintum Fratrem, Epist. 1.

Quod quidem propemodum videor, ex Cæsaris litteris, ipsius voluntate facere posse: qui negat neque honestiùs, neque tutiùs mihi quidquam esse, quàm ab omni contentione abesse. Ex Cic. lib. x. ad Attic. Epist. 10.

Cæsar mihi ignoscit per litteras, quòd non venerim; seseque in optimam partem id accipere dicit. Facilè patior quod scribit, secum Tul-

lum et Servûm questos esse, quia non idem sibi, quod mihi remisisset, &c. sed tamen exemplum misi ad te Cæsaris litterarum. Ex Cicer. lib.

x. Epist. ad Attic. Epist. 3.

Sextius apud me fuit, et Theopompus pridie: venisse à Cæsare narrabat litteras: hoc scribere, sibi certum esse Romæ manere; caussamque eam abscribere, quæ erat in epistolâ nostrâ, ne se absente leges suæ negligerentur, sicut esset neglecta Sumptuaria. Ex Cic. lib. xIII. Epist. ad Attic. Epist. 7.

Sed heus tu, celari videor à te. Quomodonam, me Frater, de nostris versibus Cæsar? Nam primum librum se legisse scripsit ad me antè: et prima, sic, ut neget se ne Græca quidem meliora legisse. Reliqua ad quendam locum ραθυμωσερα. Hoc enim utitur verbo, &c. Ex

Cic. lib. 11. Epist. ad Quintum Fratrem, Epist. 16.

Ex Britannia Cæsar ad me Kal. Septemb. dedit litteras, quas ego accepi A. D. IV. Octob. Kal. satis commodas de Britannicis rebus: quibus, ne admirer, quòd à te nullas acceperim, scribit se sine te fuisse cum ad mare accesserit, &c. Ex Cic. lib. III. Epist. ad Quintum Fratrem, Epist. 1.

Quum hanc jam epistolam complicarem, tabelarii à vobis venerunt A. D. Kal. Septemb. vicesimo die. O me sollicitum! quantum ego dolui in Cæsaris suavissimis litteris. Sed quo erant suaviores, eo majorem dolorem illius ille casus afferrebat. Ex Cic. lib. 111. Epist. ad Quintum Fratrem, Epist. 1.

De tribunatu quod scriberis, ego verò petivi Curtio, et mihi ipse Cæsar nominatim Curtio, paratum esse rescripsit, meamque in rogando verecundiam objurgavit. Ex Ciceronis, lib. 111. ad Quintum Fra-

trem, Epist.

## CÆSARE OPPIO ET CORNELIO S.

Gaudeo mehercule vos significare litteris, quàm valdè probetis ea; quæ apud Corfinium sunt gesta. Consilio vestro utar libenter, et hoc libentiùs, quòd meâ sponte facere constitueram, ut quam lenissimum me præberem, et Pompeium darem operam ut reconciliarem. Tentemus hoc modo, si possumus, omnium voluntates recuperare, et diuternâ victoriâ uti: quoniam reliqui diuturnitate odium effugere non potuerunt, neque victoriam diutiùs tenere præter unum L. Syllam, quem imitaturus non sum. Hæc nova sit ratio vincendi; ut misericordiâ, et liberalitate nos muniamus. Id quemadmodum fieri possit, nonnulla mihi in mentem veniunt, et multa reperiri possunt. De his rebus, rogo vos, ut cogitationem suscipiatis, Cn. Magium, Pompeii præfectum, deprehendi: scilicet meo instituto usus sum, et eum statim missum feci. Jam duo præfecti Fabrûm Pompeii in meam potestatem venerunt, et à me missi sunt. Si volent grati esse, debebunt Pompeium

hortari, ut malit mihi esse amicus, quàm iis, qui et illi, et mihi semper fuerunt inimicissimi: quorum artificiis effectum est, ut Resp. in hunc statum perveniret. Ex Cic. lib. 1x. ad Att. Ep. 8.

#### CÆSAR OPPIO ET CORNELIO S.

A. D. VII Id. Mart. Brundisium veni: ad murum castra posui. Pompeius est Brundisii: misit ad me Cn. Magium de pace. Quæ visa sunt respondi. Hoc vos statim scire volui Quum in spem venero, de compositione aliquid me conficere, statim vos certiores faciam.

Valete. Ex Cic. lib. ix. Ep. ad Attic. Ep. 16.

De Cæsare fugerat me ad te scribere. Video enim quas tu litteras exspectâris. Sed ille scripsit ad Balbum, fasciculum illum epistolarum in quo fuerat et mea, et Balbi, totum sibi aquâ madidum redditum esse: ut ne illud quidem sciat, meam fuisse aliquam epistolam. Sed ex Balbi epistolâ pauca verba intellexerat, ad quæ rescripsit his verbis: "De Cicerone video te quiddam scripsisse, quod ego non intellexi: quantum autem conjecturâ consequebar, id erat hujusmodi, ut magìs optandum quàm sperandum putarem." Itaque postea misi ad Cæsarem eodem illo exemplo litteras. Jocum autem illius de suâ egestate ne sis aspernatus, &c. Ex Cic. lib. 11. ad Quintum Fratrem, Epist. 11.

Libri sunt epistolarum C. Cæsaris ad C. Oppium et Balbum Cornelium, qui res ejus absentis curabant. In his epistolis quibusdam in locis inveniuntur litteræ singulariæ, sine coagmentis syllabarum, quas tu putes positas inconditè. Nam verba ex his litteris confici nulla possunt. Erat autem conventum inter eos clandestinum, de commutando situ litterarum, ut in scripto quidem alia aliæ locum et nomen teneret: Sed in legendo locus cuique suus et potestas restitueretur, &c. Est adeò Probi Grammatici commentarius satìs curiosè factus, de occultâ litterarum significatione epistolarum C. Cæsaris scriptarum. Ex A. Gel. lib. xvii. cap. 9.

## CÆSAR Q. PEDIO S.

Pompeius se oppido tenet: nos ad portas castra habemus: conamur opus magnum, et multorum dierum, propter altitudinem maris: sed tamen nihil est, quod potiùs faciamus. Ab utroque portus cornu moles jacimus, ut aut illum quàm primum transjicere, quod habet Brundisii copiarum, cogamus, aut exitu prohibeamus. Ex Cic. lib. 1x. Ep. ad Attic. 17.

Locellum tibi signatum remisi. Ex Char. lib. 1.

Nam ad se misit Antonius exemplum Cæsaris ad se litterarum, in quibus erat se audivisse Catonem, et L. Metellum, in Italiam venisse,

Romæ ut essent palàm: id sibi non placere; ne qui motus ex eo fierent: prohiberique omnes Italiâ, nisi quorum ipse caussam cognovisset, deque eo vehementiùs erat scriptum. Ex Cic. ad Attic. lib. x1.

P. Servilius pater ex litteris, quas sibi à Cæsare missas esse dicebat, significat valdè te sibi gratum fecisse, quòd de sua voluntate erga Cæsarem humanissimè diligentissimèque locutus esses. Ex Cic. lib.

111. Epist. ad Quintum Fratrem, Epist. 1.

Non dubito quin tuis (Cæsarem alloquitur) litteris, quarum exemplum legi, quas ad eum (Deiotarum) Terracone huic Blesamio dedisti, se magis etiam erexerit, ab omnique sollicitudine abstraxerit. Jubes enim eum bene sperare et bono esse animo, quod scio te non frustrà scribere solere. Apud Ciceronem pro Deiotaro.

## D. JULIUS CÆSAR AMANTIO S. D.

Veni, vidi, vinci. Vale. Ex Ponto.

Quam (*Britanniam*) Cæsar ille auctor vestri nominis quum Romanorum primus intrâsset, alium se orbem terrarum scripsit reperisse; tantæ magnitudinis arbitratus ut non circumfusa oceano, sed complexa ipsum Oceanum videretur. Ex Eumenii Paneg. IV. CAP. XI. 2.

## DE C. JUL. CÆSARIS EPISTOLIS TESTIMONIA.

Epistolæ quoque ejus ad senatum extant: quas primus videtur ad paginas, et formam memorialis libelli convertisse: cùm antea consules et duces non nisi transversâ chartâ mitterent scriptas. Extant et ad Ciceronem; item ad familiares domesticis de rebus. In quibus si qua occultiùs perferenda erant, per notas scripsit, id est, sic structo litterarum ordine, ut nullum verbum effici posset. Quæ si quis investigare et persequi vellet, quartam elementorum litteram, id est, D pro A, et perinde reliquas commutet. Ex Suet. in Cæs. \* Harum mentio apud Cic. in Epist. 11. lib. xvi. ad Famil. Omnino et ipse Cæsar, amicus noster, minaces ad senatum et acerbas litteras miserat, &c.

Scribere, et legere simul, dictare et audire solitum accepimus. Epistolas verò tantarum rerum quaternas pariter labrariis dictare, aut si

nihil ageret, septenas. Ex Plin. lib. v11. cap. 25.

Έν εχείνη δη τη ςροσατεια προσεξησχησεν ίππαζομενος τας επιζολας υπαγορευειν. χαὶ δυσίν όμα γραφασιν εξαρχειν ως δε Όππιος φησι, χαὶ πλειοσιν λεγεται δὲ χαὶ το, δια γραμματων τοις φιλοις όμιλειν, Καισαρα πρωτον μηχανησασθαι. Εχ Plut. in Cæs.

At illo in bello insuper meditatus fuerat epistolas inter equitandum dictare, duobusque simul scribentibus sufficere: ut vero ait Oppius, etiam pluribus. Memorant eum præterea rationem cum amicis per litteras agendi principem exstitisse.

Quæstor Juliam amitam, uxoremque Corneliam, defunctas laudavit è more pro rostris. Sed in amitæ quidem laudatione, de ejus ac patris sui utraque origine sic refert. "Amitæ meæ Juliæ maternum genus ab regibus ortum, paternum cum Diis immortalibus conjunctum est. Nam ab Anco Martio sunt Martii reges: quo nomine fuit mater. A Venere Julii, cujus gentis familia est nostra. Est ergo in genere et sanctitas regum, qui plurimum inter homines pollent, et cærimonia Deorum quorum ipsi in potestate sunt reges. Ex Suet. in Cæsare.

Οτε της Μαςιε γιναιχος αποθανεσης, αδελφιδες ων αυτης εγχωμιον τε λαμπζον ευ αγοςα διηλθεν, και πεςὶ την εκφοςαν επολμησεν εικονας Μαςιε πςοθεσθαι. Ex Plut. in Cæsare.

Quum Marii uxorem Juliam amitam suam defunctam eximie laudavit

in foro, atque in funere usus est Marii imagines præferre.

C. Cæsar Pont. Max. in oratione, quàm pro Bithynis dixit, hoc principio usus est. Vel pro hospitio regis Nicomedis, vel pro horum necessitate, quorum res agitur, refugere hoc munus M. \*Vinici, non potui. Nam neque hominum morte memoria deleri debet, quin à proximis retineatur; neque clientes sine summâ infamiâ deseri possunt, quibus etiam à propinquis nostris opem ferre instituimus. Ex A. Gel. lib. v. cap. 13. \*Ita Fulvius Ursinus ex libri manuscripti corrupta scriptura.

Quid ergo? syngraphæ non sunt, sed res aliena est. Ex Julio Ru-

finiano de Figuris.

Repperi tamen in oratione C. Cæsaris, quâ Plautiam rogationem suasit; necessitatem dictam pro necessitudine, id est jure adfinitatis. Verba hæc sunt: Equidem mihi videor pro nostra necessitate, non labore, non operâ, non industriâ defuisse. Ex A. Gel. lib. xIII. cap. 3. et Nonio in voce Necessitas.

Cæsar in Dolabellam Actionis III. Ibi isti, quorum in ædibus fanisque posita, et honori erant, et ornatu. In libris quoque Analogicis omnia istiusmodi sine I littera dicenda censet. Ex. A. Gell. lib.

IV. cap. 16.

Nono decimo ætatis anno L. Crassus C. Carbonem, uno et vicesimo Cæsar Dolabellam, altero et trigesimo Asinius Pollio Catonem, non multò ætate antecedens Calvus Vatinium, iis orationibus insecuti sunt, quas hodie cum admiratione legimus. Ex Autore Dialogi de oratoribus. cap. XXXIV.

Cæterum composità seditione civili, Cornelium Dolabellam consularem et triumphalem virum repetundarum postulavit, absolutoque

Rhodum secedere statuit. Ex Suet. in Casare.

Divus quoque Julius, quàm cœlestis, numinis, tam etiam humani ingenii perfectissimum columen vim facundiæ propriæ expressit, dicendo in accusatione Cn. Dolabellæ, quem reum egit, extorqueri sibi caussam optimam L. Cottæ patrocinio. Ex Valerio Maximo liber vIII. cap. 9.

C. Cæsar Cn. Dolabellam accusavit, nec damnavit. Ex Pediano

in orat. pro Marco Scauro.

Significat et Cæsarem, item adolescentem in Dolabella reo ex Sicilia, qui quidem damnatus est quantum oportuit per Hontensium, &c. Ex Pediano in Divin.

Έπανελθως δ΄ εὶς 'Ρωμην, 'Δολαβέγγαν έπεινε παπωσεως έπαεχίας, παι πολλαι απο της Ελλαδος των πολεων μαετυγίας αυτώ παεσχου. ὁ μεν εν Δολαβελλας απεφυγε τὴν

διχην. Ex Plut. in Cæsare.

Ad urbem vero reversus postulavit Dolabellam repetundarum, civitatesque Gracia frequentes ei testimonium dixere, virum absolutus Dolabella est.

Famâ vero hostilium copiarum peterritos, non negando minuendove, sed insuper amplificando; ementiendoque confirmabat. Itaque cum exspectatio adventûs Jubæ terribilis esset, convocatis ad concionem militibus, "Scitote," inquit, "paucissimis his diebus regem affuturum cum x legionibus, equitum xxx, levis armaturæ c millibus, elephantisque ccc. Proinde desinant quidam quærere ultra, aut opinari; mihique, qui compertum habeo, credant; aut quidem vetustissima nave impositos quocumque vento in quascumque terras jubebo avehi. Ex. Suet. in Cæsare.

C. Cæsar apud milites de \*incommodis eorum: "Non frustrabo

vos, milites." Ex Diomede lib. 1. \*Alios commodis.

Nisi forte quisquam aut Cæsaris pro Decio Samnite, aut Bruti pro Deiotaro rege, cæterosque cujusdam lentitudinis ac temporis libros legit, &c. Ex auctore Dialogi de oratoribus.

Catonem primum putat de animadversione dixisse, qu'am omnes antè dixerant præter Cæsarem. Et cùm ipsius Cæsaris tam severa fuerit, qui tum prætorio loco dixerit, &c. Ex. Cic. ad Attic. lib. XII.

Sed Cæsar ubi ad eum perventum est, rogatus sententiam à consule, hujuscemodi verba locutus est: Omnes homines, &c. Ex Sallust. in

Conjur.

Ο δὲ Καΐσας αναςας λόγον διῆλθεν πεφροντισμένον, ως απολτείναι μὲν αχείτες ανδςας αξιωματι καὶ γένει λαμπςες, ε δοκει πατςιον εδε δικαιὸν ειναι μὴ μετα τῆς εσχατης αναχκης εἰ δὲ φεεροιντο δεθέντες ἐν πόλεσι τῆν Ἰταλίας, ας αν αυτὸς εληται Κικέςων, μέχρι ε καταπολεμηθῆ Κατιλίνας, ὕςερον εν ειρήνῆ και καθ ἡσυχίαν περι έκαςε τῆ βελῆ γνωναι παρέξει. Ουτω δὲ της γνωμης, φιλανθρωπε φανείσης, και τε λόγε δυνατως επ' αυτῆ ἡηθέντος, ε μονον οὶ μετα τετον ανιςαμενοι προσετιθεντο, πολλοι δε και των τας ειρημενας γνωμας απειπαμενοι πρὸς τἦν εκείνε κατεςησαν, εως επι Κατω-

να το πεαγμα καί Κατελον πεειηλθεν. Ex Plut. in Cæsare.

At Čæsar surgens orationem habuit accurate meditatam, retulitque viros dignitate et genere illustres indictà caussà necare, non videri sibi nec usitatum nec legitimum, nisi ultimà urgente necessitate. Quod si vincti in municipiis per Italiam, quæ ipse eligeret Cicero, quoad debellatus foret Catilina, custodirentur, tunc parta pace otiose sensatum de unoquoque cognitarum. Ita sententia levis quum esset visa, et magna cum contentione oratio dicta, non solum qui post illum dicturi surrexerunt, assensi sunt; sed multi eorum, qui ante eum dixerant, discedentes à sua sententia, in illius transire sententiam, donce ad Catonem et Catulum ventum est.

Sic fac existimes: post has miserias, id est postquam armis disceptari cœptum est de jure publico, nihil esse actum aliud cum dignitate. Nam et ipse Cæsar, accusatâ acerbitate Marcelli (sic enim appellabat) laudatâque honorificentissimè et æquitate tuâ et prudentia, repentè

præter spem dixit, "se senatui roganti de Marcello, ne \*hominis (L. omnis) quidem causa negaturum." Ex Cic. lib. 1v. ad Fam. Epist. 4 ad Ser. Sulpic.

Quæstor Juliam amitam, uxoremque Corneliam defunctas laudavit

è more pro rostris. Ex Suet. in Cæsare.

Το μεν 8ν επι γυναιξι πρεσθυτεραις λογους επιταφίους διεξίεναι πατριον ην 'Ρωμαίοις, νεαις δε 8x ον εν ενείν πρώτος είπεν Καίσας επι της εαυτ8 γυναιχος αποθανβσης. Ex Plut. in Cæsare.

In honorem quidem magnarum natu fæminarum orationes funebres habere, id moris erat Romani: in adolescentiorum vero funeribus cum moris non esset, Cæsar frimus uxorem suam defunctam laudavit.

## DE C. JULII CÆSARIS ORATIONIBUS TESTIMONIA.

Tum Brutus: Orationes quidem ejus mihi vehementer probantur,

complures autem legi, &c. Ex Cic. in Bruto.

Orationes aliquas reliquit, inter quas temerè quædam feruntur. Pro Q. Metello, quàm non immeritò Augustus existimat magìs ab actuariis exceptam, malè subsequentibus verba dicentis, quàm ab ipso editam. Nam in quibusdam exemplaribus invenio ne inscriptam quidem pro Metello, sed quàm scripsit Metello, cùm ex persona Cæsaris sermo sit, Metellum seque adversus communium obtrectatorum criminationes, purgantis. Apud milites quoque in Hispania idem Augustus orationem esse vix ejus putat. Quæ tamen duplex fertur, una quasi priore habita prælio, altera posteriore, quo Asinius Pollio ne tempus quidem concionandi habuisse eum dicit, subita hostium incursione. Ex Suet. in Cæsare.

Reliquit et de Analogià duos libros, et Anticatones totidem. Suet.

in Cæsare.

Cæsar in Anticatone priore: "Uno enim excepto, quem aliusmodi atque omnes natura finxit, suos quisque habet caros." *Priscianus bis lib.* v1. et lib. v11. et lib. x111.

Erunt officia antelucana, in quæ incidere impunè nè Catoni quidem licuit. Quem tamen Caius Cæsar ità reprehendit, ut laudet. Describit enim eos, quibus obvius fuerit, cùm caput ebrii retexissent, erebuisse. Deinde adjicit: Putares non ab illis Catonem, sed illos à Catone deprehensos. Potuitne plus autoritatis tribui Catoni, quàm si ebrius tam venerabilis erat? Nostræ tamen cænæ ut apparatus et impendii, sic temporis modus constet. Neque enim hi sumus, quos vituperare ne inimici quidem possunt, nisi ut simul laudent. Ex Plin. lib. 111. Epist. ad Attic. Sever.

C. etiam Cæsar, gravis autor linguæ, in Anticatone: "Unius," inquit, "arrogantiæ, superbiæque, dominatuque." Ex A. Gell. lib. 1v. cap. 16.

# DE C. JULII CÆSARIS IN CATONEM SCRIPTIS TESTIMONIÁ.

Qualis futura sit Cæsaris vituperatio contra laudationem meam, per-

spexi ex eo libro, quem Hirtius ad me misit, in quo colligit vitia Catonis, sed cum maximis laudibus meis: itaque misi librum ad Muscam, ut tuis librariis daret. Volo enim eum divulgari. Ex Cicer. ad Att. lib. XII.

Hirtii epistolam si legeris, quæ mihi quasi σεοπλασμα videtur ejus vituperationis, quàm Cæsar scripsit de Catone. Ex lib. x11. ad Attic.

Cum mihi Balbus nuper in Lanuvino dixisset, se et Oppium scripsisse ad Cæsarem, me legisse libros contra Catonem, et vehementer probasse. Ex lib. XIII. ad Attic.

Quibus omnibus generibus usus est nimis impudenter Cæsar con-

tra Catonem meum. Ex Cic. in Topic.

M. Ciceronis libro, quo Catonem cœlo æquavit, quid aliud dictator Cæsar, quam rescriptâ oratione velut apud judices respondit? Ex Tacit. lib. 1v.

Hisque usum C. Cæsarem in vituperando Catone notaverit \* Cicero.

Ex Quintil. lib. 111. (in Topicis.)

Ut Catonem Tullius laudans: et duobus voluminibus Cæsar accusans. Ex Mart. Capell. lib. v.

Atque utinam ritus veteres, et publica saltem His intacta malis agerentur sacra. Sed omnes Noverunt Mauri, atque Indi, quæ psaltria penem Majorem, quam sint duo Cæsaris Anticatones, Illuc, &c. Ex Juven. Sat. vr. ver. 334.

Πυθόμενος δε ως εαντον ο άνης διειςγάσατο, δήλος μεν ή δηχθεις, εφ ω δε αδηλου εξπε δ' εν ω Κάτων. φθονω σοι τε θανατε, και γας σύ μοι της σωτηςίας εφθόνητας ο μέν εν μετα ταῦτα γςαφεις ὑπ' αὐτε πρὸς Κάτωνα τεθνεωτα λόγος, ε δοχει πράως έχοντος εδε ευδιαλλάχτως σημειον ειναι πως γας εφείσατο ζωντος. είς ἀναίσθητον εγχέας δργην τοσαυτην Paulo post: Και τὸν λόγον εκεινον εκ έξ απεχθείας, αλλα φιλοτιμιας πολιτικης συντεταχθαι δια τοιτύτεν αιτίαν εχεαψε Κικέρων εγκωμιον Κατωνος, ὄνομα τωλόγω θέμενος Κασωνα' και πολλοις ὁ λὸγος ῆν δια σπεδής, ως εικὸς ὑπὸ τε δεινοτατε των εητορων εις τὴν καλλίςην πεποιημένος ὑποθεσιν' τετο ἡνία Καίσαςα. κατηγορίαν αὐτε νομιζοντα τὸν τοῦ τεθνεωτος δὶ αυτὸν επαινον εγχαψεν εν πολλας τινας κατα τε Κατωνος αιτίας συναγαγον, το δὲ βιβλιον 'Αντικατων επιγέγραππαι' και σπεδαςας εχει των λόγων έκατερος δια Καισαρα και Κατωνα πολλες. Εχ Plut. in Cæsare.

Ubi vero ad eum allatum est manus sibi Catonem violentas attulisse, os tendit ea re se morderi Cæsar. Qua vero de causa obscurum est. Ait autem: invidio tibi, Cato, hoc lethum, siquidem mihi tuam salutem invidisti. Enimvero quam fiostea in Catonem defunctum orationem scrifisit, non afifaret benigni vel filacabilis in eum animi habere significationem. Qui eum fierhercisset vivo, in quem exanimem tantam bilem effuderit? Paulo post: Nec conjectant hunc librum odio, sed civili adductum ambitione commentatum fuisse ex ejusmodi causa. Scrifisit Cicero Catonis laudationem cui libro Catonem nomen indidit, is nimirum omnium manibus terrebatur, ut ab Oratore eloquentissimo in argumento factus firestantissimo. Pufugit id Cæsarem suum esse crimen arbitratum ejus qui sui causa mortuus esset, laudationem. Scrifisit igitur ejus criminationem, multis in eum collectis criminibus, librum Anticatonem inscrifisit. Habet autem uterque liber æmulos Cæsaris et Catonis causa multos.

Αυτός δ΄ εν υς εξου, εν τη πρός Κικές ωνα περι Κατωνος αντιγραφη, παραιτείται, μή ερατιωτικε λογον ανδρος αντεξεταζειν προς δεινοτητα ρήτορος ευφυες, και σχολην εκι τετο πολλήν αγοντος. Εκ Plut. in Cæsare.

At postmodum in oratione, qua Ciceronis Catoni respondit, deprecatur, ne quis hominis militaris dictionem, cum oratoris solertis, quique multum in ea re otii posuerit, eloquentia conferat.

Έχ δὲ τετε διετέλει τιμων και φιλοφουεμενος, ως ε και γραφαντι λογον έγκωμιον Κατωνος αντιγραφον τον τε λογον αυτε και τον βιον, ως μαλιςα τφ Περικλευς εοικοτα και Θησαμενες επαινειν ὁ μεν εν Κικέρωνος λογος Κατων ὁ δὲ Καισαρος, Αντικατων επιγέγραπται. Ex Plut. in Cæsare.

Ex eo autem eum et perpetuo coluit et humanitate sua complexus est, ut quum scripsit in laudem Catonis Cicero orationem, ipse ex adverso scribens, dictionem ejus et vitam sicut maxime germanam Periclis Theramenisque extolleret.

### EX LIBRIS DE ANALOGIA AD M. T. CICERONEM.

Reliquit et de Analogia duos libros, &c. Ex Suet. in Cæsare.

#### EX LIBRO I.

Quin etiam ex maximis occupantibus cum ad te ipsum, inquit, in me intuens, de ratione Latine loquendi accuratissimè scripserit, primoque in libro dixerit verborum delectum originem esse eloquentiæ; tribueritque, mi Brute, huic nostro, qui me de illo maluit quam se dicere, laudem singularem (nam scripsit his verbis cum hunc nomine esset affatus:) ac si cogitata præclarè eloqui possent, nonnulli studio et usu laboraverunt (cujus te pene principem copiæ, atque inventorem bene de nomine ac dignitate populi Romani meritum esse existimare debemus.) Hunc facilem et quotidianum novisse sermonem, nunc pro relicto est habendum. Tum Brutus, amice hercule, inquit, et magnifice te laudatum puto, quem non solum principem atque inventorem copiæ dixerit, quæ erat magna laus, sed etiam bene meritum de populi Rom. nomine et dignitate. Ex Cic. in Bruto.

C. Cæsar ille perpetuus dictator, C. Pompeii socer, à quo familia et appellatio Cæsarum deinceps propagata est, viringenii præcellentis, sermonis præter alios suæ ætatis castissimi, in libris quos ad M. Ciceronem de Analogiâ scripsit, arenas vitiose dici existimabat, quod arena nunquam multitudinis numero appellanda sit, sicuti neque cælum, neque triticum. Contra autem quadrigas, etiamsi currus unus equorum, quatuor junctorum unum sit, plurativo semper numero dicendas putat, sicut arma, et mænia, et comitia, et inimicitias, &c. Paulo Post, Tunc prolato libro de Analogia prima verba hæc ex eo pauca memoriæ mandavi: nam quod prædixisset, neque cælum, triticumve, neque arenam multitudine significationem pati: Nam tu, inquit, harum rerum natura accidere arbitraris, quod unam terram, et plures terras, et urbem, et urbes, et

imperium, et imperia dicamus? Neque quadrigas in unam nominis figuram redigere, neque arenam in multitudinis appellationem con-

vertere possimus? Ex A. Gell. lib. xix. cap. 8.

Atque id quod a Cn. Cæsare excellentis ingenii ac prudentiæ (ita A. Gellius, Macrobius providentiæ) viro in primo de Analogia libro scriptum est, habe semper in memoriâ atque in pectore, ut tanquam scopulum sic fugias inauditum atque insolens verbum. Ex A. Gel. lib. 1. cap. 10. et Macrob. lib. 1. Saturn. cap. 5.

#### -EX LIBRO II.

C. Cæsar in libro de Analogiâ secundo, hujus die, et hujus specie

dicendum putat. Ex A. Gel. lib. 1x. cap. 14.

Panium Cæsar de libro Analogiâ secundo dici debere ait, sed Verrius contra. Nam i detractâ panum ait dici debere. Ex Charis. lib. 1.

Cæsar de Analogia secundo, fagos, populos, ulmos. Ex Charis. lib. 1. Cæsar de Analogia secundo, turbonem non turbinem etiam in tempestate dici debere ait, ut Cato, Catonis, non ut homo hominis. Ex Charis. lib. 1.

Lacer an Laceris, &c. Cæsar de Analogia secundo, nec non Valgius

de rebus per epistolam quæsitis. Ex Charis. lib. 1.

Is homo, idem compositum facit, nisi quia Cæsar libro secundo, (de Analogià videlicet) singulariter, idem, pluraliter iidem dicendum affirmat, Sed consuetudo hoc non servat. Ex Charis. lib. 1.

## EX IISDEM, NON DISTINCTO LIBRO.

C. Cæsar, gravis autor linguæ Latinæ, in libris Analogicis omnia istiusmodi (puta senatu, victu, aspectu, &c.) sine i litterâ dicenda censet. Ex A. Gell. lib. 1v. cap. 16.

Hic et hæc Samnis, hujus Samnitis. Sic Cæsar de Analogià. Ex

Prisc. lib. VI.

Partum. Cæsar de Analogicis, harum partum. Ex Charis. lib. 1.

# EX IISDEM, UTI VEROSIMILE EST, NON ADSCRIPTO TAMEN UBI LAUDANTUR LIBRO.

Mihi autem placet Latinam rationem sequi quousque patitur decor. Neque enim jam *Calypsonem* dixerim, ut *Junonem:* quanquam secutus antiquos C. Cæsar utitur hâc ratione declinandi. *Quintil. lib.* v. cap. 5.

M. Tullius et C. Cæsar, mordeo memordi; pungo pepugi; spondeo

spepondi dixerunt. A. Gell. lib. VII.

C. Cæsar, ait, i litterà nominativo singulari neutro finita nomina eandem definitionem capere, quam capiant e litterà terminata; huic animali, et ab hoc animali: huic puteali, et ab hoc puteali. Charis. lib. 1.

Aplustre. Omnium nominum quæ sunt neutri generis et in e terminantur, ait Plinius, Cæsarem scisse eosdem esse ablativos, quales sunt

dativi singulares. Charis. lib. 1.

A. R. litteris nomina neutralia terminata, ait Cæsar, quod dativo et ablativo pari jure funguntur, ut idem Plinius scribit. Charis. lib. 1.

Jubar. Plinius ait inter cætera etiam istud Cæsarem dedisse præceptum quod neutra nomina ar nominativo clausa, per i dativum ablativumq. singulares ostendant: jubar tamen et far ab hac regula dissidere. Nam huic jubari dicimus; ab hoc jubare; et huic farri; ab hoc farre. Charis. lib. 1.

Ac ne illa ratio recepta est, quam Cæsar ponit in fæmininis, ut, puppim, restim, pulvim. Hoc enim modo et ab hoc cani, et ab hoc cane.

Charis. lib. 1.

Tribus iii junctis qualis posset syllaba pronunciari? nam postremum i pro vocali est accipiendum, quod Cæsari artis Grammaticæ doctissimo placitum fuisse, à Victore quoque in arte Grammatica de syllabis comprobatur. *Prisc. lib.* 1.

V. loco consonantis posita, eandem prorsus in omnibus vim habuit apud Latinos, quam apud Æoles digamma F, pro quo Cæsar hanc figuram A scribere voluit. Quod quamvis illi rectè visum est, tamen

consuetudo antiqua superavit. Prisc. lib. 1.

Hæc pollis, pollinis. Sic Charisius. Probus autem et Cæsar, hoc pol-

len pollinis declinaverunt. Prisc. lib. v1.

Præterea Cæsar declinat, pubis puberis: Probus, pubes puberis: quidam, puber puberis. Prisc. lib. vi.

Quamvis Cæsar non incongrue protulit ens à verbo sum, es, est.

Prisc. lib. XVIII.

Hoc lutum atque macellum singulariter exire memento, licet Ennius,

ista macella, dicatque et Cæsar, luta. Ex Capro.

Lacrumæ an Lacrimæ, maxumus an maximus, et si quæ similia sunt, scribi debeant, quæsitum. Terentius Varro tradidit Cæsarem per i ejusmodi verba solitum esse enunciare et scribere: inde propter autoritatem tanti viri consuetudinem factam. Sed ego in antiquiorum, &c. Cassiodorus ex Annæo Cornutu de Orthographia.

Varie etiam scriptitatum est, mancupium, aucupium, manubiæ. Siquidem C. Cæsar per i scripsit, ut apparet eb titulis ipsius. Ex Vel-

leio De Orthographia.

An ideo minor est M. Tullius orator, quod idem artis hujus (Grammaticæ) diligentissimus fuit, et in filio, ut in Epistolis apparet, rectè loquendi usquequaque asper quoque exactor? Aut vim G. Cæsaris fregerent editi de Analogià libri? Quintil. lib. 1. cap. 7.

#### APOPHTHEGMATA.

Sed tamen ipse Cæsar habet peracre judicium; et, ut Servius frater tuus, quem litteratissimum fuisse judico, facilè diceret, hic versus Plauti non est, hic est, quod tritas haberet aures notandis generibus Poëtarum et consuetudine legendi: sic audio Cæsarem quum volumina jam confecerit Αποφθεγμάτων, si quid afferatur ad eum pro meo, quod meum non sit, rejicere solere. Quod eo nunc magis facit, quia vivunt mecum ferè quotidie illius familiares. Incidunt autem in sermone vario multa, quæ fortasse, illis quum dixi, nec illiterata, nec infulsa esse videantur. Hæc ad illum cum reliquis actis perferuntur. Ita enim ipse mandavit. Sic fit ut, si quid præterea de me audiat, non audiendum putet. Gic.lib. Ix. Epist. ad Famil. Epist. 16 ad Pap. Pætim.

#### DICTA COLLECTANEA.

Feruntur et à puero et ab adolescentulo quædam scripta, &c. Item dicta collectanea. Quos omnes libellos vetuit Augustus publicari. Suet. in Cæsare.

#### EPHEMERIDES.

C. Julius Cæsar quum dimicaret in Gallia, et ab hoste raptus equo ejus portaretur armatus, occurrit quidam ex hostibus qui eum nosset; et insultans ait \*Cecos Cæsar, quod Gallorum linguâ, Dimitte, significat: et ita factum est, ut dimitteretur. Hoc autem ipse Cæsar in Ephemeride sua dicit, ubi propriam commemorat felicitatem. Servius in lib. 11. Æneid. Virgil.

\* Alias, Cetos, Cæsar. Servius P. Danielis, Cæsar Cæsar. Quod

quid velit, docti examinent.

### LIBRA AUSPICIORUM.

Sed Contra Julius Cæsar xvi Auspiciorum libro negat nundinis concionem advocari posse, id est, cum populo agi, adeoque nundinis Romanorum haberi comitia non posse. *Macrob. lib.* 1. *Saturn. cap.* 16.

#### AUGURALIA.

Cæsar in Auguralibus: Si sincera pecus erat. Priscianus. lib. v1.

#### DE DIVINATIONE.

Genus eloquentiæ duntaxat adolescens adhuc Strabonis Cæsar secutus videtur: cujus etiam ex Oratione, quæ inscribitur Pro Sardis, ad verbum nonnulla transtulit in divinationem suam. Suetonius in Cæsare. Erunt forte qui hoc ad Orationum Fragmenta pertinere existimabunt, me non multum repugnante.

#### ASTRONOMICA.

Nam Julius Cæsar ut siderum motus, de quibus non indoctos libros reliquit ab Ægyptiis disciplinis hausit: ita hoc quoque ex eadem institutione mutuatus est, ut ad solis cursum finiendi anni tempus extenderet. *Macrob. lib.* 1. *Saturn. cap.* 16.

Tres autem fuere sectæ, Chaldea, Ægyptia, Græca: his addidit apud nos quartum Cæsar dictator, annos ad solis cursum redigens singulos,

qui prius antecedebat. Ex Plin. lib. x1. cap. 15.

A Bruma in Favonium Cæsari nobilia sidera significant: 111 kal. Januarii matutino Canis occidens. Paulo post: Pridie Nonas Januarii Cæsari Delphinus matutino exoritur, et postero die Fidicula, quo Ægypto Sagitta vesperi occidit. Paulo post: A. Favonio in æquinoctium vernum Cæsar significant xv11 kal. Martii triduum variè, et v111 kal. Hirundinis visu, et postero die Arcturi exortu vespertino. Item 111 Nonas Martii Cæsar Cancri exortu id fieri observavit. Paulo post: Cæsar et idus Martias ferales sibi annotavit, Scorpionis occasu. Paulo post: 111 Nonas Aprilis in Attica Vergiliæe vesperi occultantur. Eædem postridie in Bæotia; Cæsari autem et Chaldæis Nonis. Paulo post: Cæsari v1 Idus significatur imber, Libræ occasu. x1v kal. Maii Ægypto Suculæ occidunt vesperi, sidus vehemens, et terra marique turbidum, xv1 Atticæ, xv Cæsari, continuoque triduo significat. Paulo post: v1 Nonas Maii Cæsari Suculæ matutino exoriuntur, et v111 Idus Capella pluvialis. Ex Plin. lib. xv111. cap. 26.

A. Vergiliarum exortu significant Cæsari postridie Arcturi occasus matutini. *Paulo post:* xi kal. Cæsari Orionis gladius occidere incipit. 111 Nonas Junii Cæsari, et Assyriæ Aquila vesperi oritur, &c. xi kal. ejusdem Orionis gladius Cæsari occidere incipit. *Ex Plin. lib.* xv111.

сар. 27.

A. Solstitio ad Fidiculæ occasum vi kal. Junii (alias Julii) Cæsari Orion exoritur. Paulo post: xviii kal. Augusti, Ægypto, Aquila occidit matutino, Etesiarumque prodromi flatus incipiunt, quod Cæsar x kal. sentire Italiam existimavit. Paulo post: Aquila Atticæ matutino occidit: 111 kal. regia in pectore Leonis stella matutino Cæsari immergitur. Ex Plin. lib. xviii. cap. 28.

#### DE SIDERIBUS.

Etiam aliquid Poeticum edidit.

Sed nec aliquis pene Latinorum de hac arte Institutionis libros scripsit, nisi paucos versus Julius Cæsar, et ipsos tamen de alieno

opere mutuatus. Jul. Firmicus Mathes. lib. 11. initio.

Executus est etiam horum Siderum numerum Græce Aratus, Poëta disertissimus: Latine vero Cæsar, et decus eloquentiæ Tullus. Sed hi tantum nomina ipsorum et ortus, non autem apotelesmatum autoritatem ediderunt: ita ut mihi videantur non aliqua Astrologiæ scientia, sed Poëtica potius elati licentiâ, docilis sermonis studia protulisse. Jul. Firmicus Mathes. lib. viii. cap. 5.

#### POEMATA.

Reliquit et de Analogiâ libros duos, et Anticatones totidem, ac præterea Poëma quod inscribitur Iter. Quorum librorum primos, in transitu Alpium, quum ex citeriore Gallia, conventibus peractis, ad exercitum rediret: sequentes, sub tempus Mundensis prælii fecit: novissimum, dum ab Urbe in Hispaniam ulteriorem \*IV et XX die pervenit. Suet. in Cæsare.

\*vi et xx legit ex Strabone Appiano Casaubonus.

Feruntur et à puero et ab adolescentulo quædam scripta: ut laudes Herculis, tragædia Œdipus, &c. quos omnes libellos vetuit Augus-

tus publicari. Suetonius in Cæsare.

Olus quoque silvestre est trium foliorum, D. Julii carminibus præcipue jocisque militaribus celebratum. Alternis quippe versibus exprobravere lapsana se vixisse apud Dyrrhachium, præmiorum parsimoniam cavillantes. Est autem id cyma silvestris. Plin. lib. x1x. cap. 8.

Donatus, seu potius Suetonius, in vita Terentii, hos sub C. Julii Cæsaris nomine versus producit.

Tu quoque tu in summis, o dimidiate Menander, Poneris, et meritò, puri sermonis amator. Lenibus atque utinam scrifitis adjuncta foret vis Comica, ut æquato virtus folleret honore Cum Græcis neque in hac despectu; parte jaceres. Unum hoc maceror, et doleo tibi decssc, Terenti.

Sequens etiam Epigramma C. Julio Cæsari quidam adscribunt, alii Germanico.

Thrax puer astricto glacie dum ludit in Hebro.
Pondere concretas frigore rupit aquas.
Dumque imæ partes rapido traherentur ab amne,
Abscidit tenerum lubrica testa caput.
Orba quod inventum mater dum conderet urna,
Hoe peperi flammis, cætera, dixit, aquis.

#### INCERTA.

Unguenta dicuntur à locis, ut Telinum, cujus Julius Cæsar meminit, dicens: Corpusque suavi Telino unguimur, Hoc conficiebatur in insula Telo, quæ est una ex Cycladibus, &c. Isiodorus, lib. IV. Origin, cap. 12.

Apud Cæsarem et Catulum et Calvum lectum est: Quum jam ful-

va cinis fueris. Nonius in voce Cinis.

Salve primus omnium parens Patriæ appellate, primus in toga triumphum linguæque lauream merite, et facundiæ, Latinarumque litterarum parens: Atque (ut dictator Cæsar hostis quondam tuus de te scripsit) omnium triumphorum lauream adepte majorem, quanto plus est ingenii Romanii terminos in tantum promovisse, quam Imperii. Plin. lib. vii. cap. 30. in fine, ubi de Cic.

Cicero causarum XIII: Re vendità iterum emptà. Unde manifestum sit venita non dici, sed aut venundata, aut vendita, ut Cicero. C. Cæsar: Possessiones redimi, eas postea pluris venditas. Diomedes,

lib. 1.

Esseda, vehiculi vel currûs genus, quo soliti sunt pugnare Galli. Cæsar testis est libro ad Ciceronem 111. Multa millia equitum atque essedariorum habet. Hinc et gladiatores essedarii dicuntur, qui curru certant. Junius Philargyrius in 3 Georgic. Virgil.

Augustus quoque in Epistolis ad C. Cæsarem emendat, quod is calidum dicere quam caldum (in libris forte de Analogiá) malit: non quia illud non sit Latinum, sed quia sit odiosum, et, ut ipse Græco

verbo significavit, αεξιεργον. Quintil. lib. 1.

## C. JULII CÆSARIS DICTA.

Tu, quæso, quidquid novi (multa autem exspecto) scribere ne pigrere. In his, de Sexto satisne certum; maxime autem de Bruto nostro: de quo quidem ille, ad quem diverti, Cæsarem solitum dicere; Magni refert, hic quid velit: sed quidquid vult, valde vult. (V. C.) quidquid volet, (valde volet) idque eum animadvertisse quum pro Dejotaro Niceæ dixerit, valde vehementer eum visum et libere dicere. Gicero, lib. xiv. Ep. ad. Atticum, Epist. 1.

Proxime quum Sextii rogatu apud eum fuissem, exspectaremque sedens, quoad vocarer, dixisse eum: Ego dubitem, quin summo in odio sim quum M. Cicero sedeat, nec suo commodo me convenire possit? Atqui si quisquam est facilis, hic est. Tamen non dubito, quin me malè oderit. Cicero, lib. xiv. Epist. ad Attic. Epist. 1.

Aiebat, Cæsarem secum, quo tempore Sextii rogatu veni ad eum, quum exspectarem sedens, dixisse. Ego nunc tam sim stultus, ut hunc ipsum facilem hominem, putem mihi esse amicum, quum tamdiu sedens, meum commodum expectet? Cic. lib. xiv. Epist. ad Attic. Epist.

2. Idem cum eo quod supra ex Epistola 1. attulimus.

Quo gaudio elatus, non temperavit quin paucos post dies frequenti curia jactaret, invitis et gementibus adversariis adeptum se quæ concupisset: proinde ex eo insultaturum omnium capitibus: ac, negante quodam per contumeliam, Facile hoc ulli fæminæ fore, responderit, quasi alludens: In Assyria quoque regnâsse Semiramin: magnamque Asiæ partem Amazonas tenuisse quondam. Suet. in Cæsare.

Pharsalica acie cæsos profligatosque adversarios prospicientem, hæc eum ad verbum dixisse refert Asinius Pollio: Hoc voluerunt. Tantis rebus gestis C. Cæsar condemnatus essem, nisi ab exercitu auxilium

petiissem. Suetonius in Cæsare.

Consecutusque cohortes ad Rubiconem flumen, qui provincæ ejus finis erat paululum constitit, ac reputans quantum moliretur, conversus ad proximus. Et etiam nunc, inquit, regredi possimus. Quod si ponticulum transierimus, omnia armis agenda erunt. Suet. in Cæsare.

Cunctani ostentum tale factum est. Quidam eximiâ magnitudine et formâ, &c. Tunc Cæsar, Eatur, inquit, quo Deorum ostenta, et inimicorum iniquitas vocat. Jacta alea est, inquit. Suet. in Cæsare.

Romam inter convertit: appellatisque de republ. Patribus, validissimas Pompeii copias, quæ sub tribus legatis, M. Petreio, et L. Afranio, et M. Varrone in Hispania erant, invasit: professus ante inter suos, Ire se ad exercitum sine duce, et inde reversurum ad ducem sine exercitu. Suet. in Cæsare.

Prolapsus in egressu navis, verso ad melius omine, Teneo te, inquit,

Africa, Suet. in Gæsare.

Quum exspectatio adventûs Jubæ terribilis esset, convocatis ad concionem militibus, Scitote, inquit, paucissimis his diebus regem affuturum cum x legionibus, equitum xxx, levis armaturæ c millibus, elephantis ccc. Proinde desinant quidam quærere ultrâ, aut opinari; mihique qui compertum habeo, credant: aut quidem vetustissima nave impositos quocunque vento in quascunque terras jubebo avehi. Suet. in Cæsare.

Jactare solitus, Milites suos etiam uguentatos benè pugnare posse: Nec Milites eos pro concione, sed blandiori nomine commilito-

nes appellabat (etiam Quirites). Suet. in Casare.

Famem et cæteras necessitates, &c. tantopere tolerabant, ut Dyrrhachina munitione Pompeius viso genere panis ex herba, quo sustinebantur, cum feris sibi rem esse dixerat, &c. Suet. in Cæsare.

Quosdam infimi generis ad amplissimos honores provexit. Quum ob id culparetur, professus est palam. Si grassatorum et sicariorum ope in tuendâ suâ dignitate usus esset, talibus quoque se parem gratiam relaturum. Suet. in Cæsare.

Interrogatus cur repudiasset uxorem, Quoniam, inquit, meos tam suspicione, quam crimine judico carere oportere. Suet. in Cæsare.

Acie Pharsalica proclamavit, Ut, civibus parceretur. Suetonius in

Cæsare.

Nec minoris impotentiæ voces propalam edebat, ut T. Ampius scribit: Nihil esse rempublicam. Appellationem modo, sine corpore ac specie. Syllam nescisse litteras, qui dictaturam deposuerit. Debere homines consideratiùs jam loqui secum, ac pro legibus habere quæ dicat. Suetonius in Cæsare.

Eoque arrogatiæ progressus est, ut, haruspice tristia, et sine corde exta sacro quodam nunciante. Futura diceret lætiora quum vellet: Nec pro ostento ducendum si pecudi cor defuisset. Suet. in Cæsare.

Triumphanti et subsellia tribunitia prætervehenti sibi unum è collegio Pontium Aquilam non assurrexisse, adeo indignatus, ut proclamaverit: Repete ergo à me, Aquila, rempublicam tribunus. Nec destiterit per continuos dies quidquam cuiquam, nisi sub exceptione, polliceri. Si tamen per Pontium Aquilam licuerit. Suctonius in Cæsare.

Plebi regem se salutanti, Cæsarem se non regem esse respondit.

Suetonius in Cæsare.

De quo genere optimè C. Cæsarem prætextatum adhuc accepimus dixisse, Si cantas, male cantas; si legis, cantas. Quintil. lib. 1.

Elevandi ratio est duplex, ut aut veniam quis, aut jactantiam minuat: Quemadmodum C. Cæsar Pomponio ostendenti vulnus ore exceptum in seditione Sulpitiana, quod ipse se passum pro Cæsare pugnantem gloriabatur, Nunquam fugiens respexeris, inquit. Aut crimem objectum ut Cicero, &c. Quintil. lib. vi.

Est et illa ex ironia fictio, qua usus est C. Cæsar. Nam cum testis diceret, à reo fæmina sua ferro petita, et esset facilis reprehensio, cur illam potissimum partem corporis vulnerare voluisset: Quid enim faceret, inquit, quum tu galeam et loricam haberes? Quintil. lib. v1.

Sic fac existimes, post has miserias, id est, postquam armis disceptari cœptum est de jure publico, nihil esse actum aliud cum dignitate. Nam et ipse Cæsar, accusatâ acerbitate Marcelli (sic enim appellabat) laudataque honorificentissime et æquitate tuâ, et prudentiâ, repentè præter spem dixit, se senatui roganti de Marcello, \*hominis quidem caussa negaturum. (\*Sic Victorius edidit, eumque secutus Lambinus, cui tamen ominis legendum videtur. Ipsum vide.) Cic. lib. 1v, Epist. ad Famil. Epist. 4. ad Ser. Sulpicium.

Demetrio Megæ Siculo Dolabella rogatu meo civitatem à Cæsare impetravit: quâ in re ego interfui. Itaque nunc P. Cornelius vocatur. Quumque propter quosdam sordidos, qui Cæsaris beneficia vendebant, tabulam, in quâ nomina civitate donatorum incisa essent, revelli jussisset, eidem Dolabellæ, me audiente, Cæsar dixit, "Nihil esse, quod de Megâ vereretur; beneficium suum in eo manere." Gic.

lib. XIII. ad Famil. Epist. 36. ad Acilium.

## DE C. JULIO CÆSARE.

Sed tamen, Brute, inquit Atticus, de Cæsare et ipse ita judico, et de hoc hujus generis acerrimo æstimatore sæpissime audio, illum fere omnium Oratorum Latine loqui elegantissimè, nec id solum domestica consuetudine, ut dudum de Læliorum et Domitiorum familiis audiebamus, sed, quamquam id quoque credo fuisse, tamen ut esset perfecta illa benè loquendi laus, multis litteris, et iis quidem recon-

ditis et exquisitis, est consecutus, &c. Ex Cic. in Bruto.

Sed perge, Pomponi, de Cæsare, et redde quæ restant. Solum quidem, inquit ille, et quasi fundamentum Oratoris, &c. Cæsar autem rationem adhibens, consuetudinem vitiosam et corruptam, purâ et incorruptà consuetudine emendat. Itaque quum ad hanc elegantiam verborum Latinorum, quæ etiamsi Orator non sis, et sis ingenuus civis Romanus, tamen necessaria est, adjungit ille oratoria ornamenta dicendi: tum videtur tanquam tabulas benè pictas collocare in bono lumine. Hanc quum habeat præcipuam laudem in communibus, non video cui debeat cedere: splendidam quamdam minimèque veteratoriam rationem dicendi tenet, voce, motu, formâ etiam magnificâ, et generosa quodammodo. Tum Brutus: Orationes quidam ejus, &c. Atque etiam Commentarios quosdam scripsit rerum suarum, valde quidem, inquam, probandos: nudi enim sunt, recti, et venusti, omni ornatu orationis tanquam veste detracto. Sed dum voluit alios habere parata unde sumerent, qui vellent scribere historiam; ineptis gratum fortasse fecit qui volunt illa calamistris inurere; sanos quidem homines à scribendo deterruit, &c. Ex Cic. in Bruto.

Quid Oratorum? Quum huic antepones eorum, qui nihil aliud egerunt? Quis sententiis aut acutior, aut crebrior? Quis verbis aut ornatior, aut elegantior? Ex Cicer. ad Cornelium Nepot. apud Sueton. in Cas.

Sed bene loquendi de Catulis opinio non minor; sale verò (mero)

conditus, et facetiis Cæsar. Ex Cic. lib. 1 de Offic.

Reliquit et rerum suarum Commentarios, Gallici, Civilisque belli Pompeiani. Nam Alexandrini, Africique et Hispaniensis incertus autor est. Alii enim Oppium putant, alii Hirtium: qui etiam Gallici belli novissimum, imperfectumque librum suppleverit. Paulo post: Pollio Asinius parum diligenter, parumque integrà veritate compositos putat; quum Cæsar pleraque et quæ per alios erant gesta, temerè crediderit: et quæ per se, vel consulto, vel etiam memorià lapsus perperam èdiderit: existimatque rescripturum, et correcturum fuisse. Ex Suet. in Cæs.

C. vero Cæsar si tantum foro vacâsset, non alius ex nostris contra Ciceronem nominaretur; tanta in eo vis est, id acumen, ea concitatio, ut illum eodem animo dixisse, quo bellavit, appareat: exornat tamen hæc omnia mira sermonis, cujus propriè studiosus fuit, elegantia. Ex Quintil. lib. x.

Quid tantum noceret vim Cæsaris, Asperitatem Cælii, diligentiam Pollionis, judicium Calvi, quibusdam in locis assumere? Ex Quintil.

lib. x.

Hinc vim Cæsaris, indolem Cælii, subtilitatem Calidii, gravitatem Brutii, acumen Sulpicii, acerbitate Cassii, diligentiam Pollionis, dignitatem Messalæ, sanctitatem Calvi reperiemus. Ex Quintil. lib. XII.

At tristior Calvus, numerosior Asinius, splendidior Cæsar, amarior Cœlius, gravior Brutus, vehementior et plenior et valentior Cicero.

Ex Autore Dialogi de Oratoribus.

Λεγεται δε καὶ φυναι προς λογες πολιτικες ὁ Καΐσας αριςα. και διαπονησαι φιλοτιμωτατα την φύσιν, ως πα δευτερεία μεν αδηρίτως έχειν. Εχ Plut. in Cæsare.

Dicitur autem et ad urbanam facundiam a naturo maxime fuisse comparatus, ingeniumque suum sedulo exercuisse, secundas ut citra controversiam ferret.

Έν δε 'Ρωμη πολλη μεν επι τω λογω πεζι τας συνηγοχίας αυτε χαζις εξελαμπεν.

Ex Plut. in Cæsare.

Romæ vero multa ejus orationis in defensionibus effulsit venustas.

Ac mihi ex Græcis orationes Lysiæ ostendat; ex nostris Gracchorum, Catonisque: quorum sane plurimæ sunt circumcisæ et breves. Ego Lysiæ, Demosthenem, Æschinem, Hyperidem, multosque præterea; Gracchis, et Catoni, Pollionem, Cæsarem, Cælium, imprimis M. Tullium oppono, cujus oratio optima fertur esse, quæ maxima. Ex Plin. lib. 1 Epist.

Sed ego vereor ne me non satis deceat, quod decuit M. Tullium, C. Calvum, Asinium Pollionem, M. Messalam, &c. Divum Julium, Divum Augustum, Divum Nervam, Tib. Cæsarem, &c. Ex Plin. lib.

v. Epist.

## INDEX.

G refers to the Gallic war; C to the Civil; AL to the Alexandrian; AF to the African, and H to the Spanish. I denotes the book, and c the chapter.

A

Acarnania, (Carnia) C, 1. 3, c. 55. Acco, G, 1. 6, c. 4. Achaia, C. l. 3, c. 4, 55. Achillas, C, l. 3, c. 104. Actuaria navis, G, l. 5, c. 1. Acilla, AF, c. 33. Adcantuannus, sive Adiatomus, G, 1. 3, c. Adrumetum, (Toulba) C, 1. 2, c. 23, AF, c. 21, et 33. Ædui, (Autunois) G. 1. 1, c. 9, 17, 18, &c. 1. 7, c. 32, &c. Ægimurus, (Galetta) AF, c. 44. Æginium, C, l. 3. c. 79. Egi et Roscilli, C. l. 3, c. 59 et 79. Egyptus, C. l. 2, c. 3, l. 3, c. 104. Etolia, (Artinia) C, l. 3, c. 34. Afranius, C. l. 1, c. 28. Africa, AF, c. 2, 3, &c. Agar, AF, c. 67. Agar, AF, c. 07.
Agendicum, (Sens) G. l. 6, c. 44.
Agger, G. l. 3, c. 12.
Ahenobarbum, C, l. 1, c. 15.
Alari, G, l. 1, c. 51.
Alba, (Albano) C, l. 1, c. 15.
Albici, (Viviers) C, l. 1, c. 34.
Alces, G, l. 6, c. 27.
Alesia, sve, Alexia, (Alise) G, l. 7, c. 68.
Alexandria, C, l. 3, c. 103, &c. et AL, c. 5, &c. 5, &c.
Allienus, AF, l. 26 et 27.
Allobroges, (Sabaudi) G, l. 1, c. 6.
Alpes, G, l. 1, c. 10, l. 3, c. 1.
Amagetobria, G, l. 1, c. 31.
Amantia, (Porto Raguseo) C, l. 3, c. 12.
Amanus, (Scanderona) C, l. 3, c. 31.
Ambarri, G, l. 1, c. 11.
Ambialites, G, l. 3, c. 9.
Ambianum, (Amiens) G, l. 2, c. 4.
Ambibarri, (Ambie) G, l. 7, c. 5.
Ambiorix, C, l. 5, c. 25, &c.
Ambivareti, (Vivarais) G, l. 7, c. 75.
Ambivareti, (Intervals) G, l. 7, c. 75.
Ambivareti, (Intervals) G, l. 7, c. 75. Ambracia, (Arta) C, 1. 3, c. 36. Amphilochi, (Ansiloca) C, 1. 3, c. 54. Amphipolis, (Emboli) C, 1. 3, c. 102. Ampius, C, 1. 3, c. 105. Anartes, G, l. 6, c. 25.

Anas, (Guadiana) C, 1. 1, c. 38.

Ancalites, (Henley) G, l. 5, c. 21. Ancona, (Ancona) C, l. 1, c. 11. Andes, (Anjou) G, l. 2, c. 35. Androsthenes, C, l. 3, c. 80. Antebrogius, G, l. 2, c. 3. Antiochia, C, l. 3, c. 102. Antistius, G, l. 6, c. 1. Antonius, G, l. 7, c. 81. Apollo, G, l. 6, c. 17. Apollonia, C, l. 3, c. 12. Aponiana, AF, c. 2. Apsus, (Aspro) C, l. 3, c. 13. Apulia, (Puglia) C, l. 1, c. 14. Aquileia, (Aquilegia) G, l. 1, c. 10. Aquilifer, G, l. 5, c. 36. Aquinius, AF, c. 57. Aquitania, (Guienne) G, l. 1, c. 1. Arar, (Saone) G, l. 1, c. 12.

Arx, G, l. 1, c. 38.

Arduenna, (Ardenne) G, l. 5, c. 3.

Arecomici, G, l. 7, c. 7.

Arelate, (Arles) C, l. 1, c. 36. Arguetius, H, c. 9. Aries, G, l. 1, c. 32. Aries, G, l. 1, c. 32.

Arimini, (Rimni) C, l. 1, c. 8.

Ariobarzanes, C, l. 3, c. 4.

Ariovistus, G, l. 1, c. 31.

Aristius, G, l. 7, c. 42.

Armenia, (Aladuli) AL, c. 34.

Armorica, (Bretagne) G, l. 5, c. 52.

Arpinius, G, l. 5, c. 28.

Arretium, (Arezo) C, l. 1, c. 11.

Arsinoë, AL, c. 4.

Arverni, (Auvergne) G, l. 1, c. 31.

Asculum, (Ascoli.)

Ascurum, C, l. 1, c. 15.

Asia, C, l. 1, c. 4.

Asparagium, C, l. 3, c. 30.

Aspavia, (Espejo) H, c. 26.

Asparna, AF, c. 80.

Asta, H, c. 26.

Ategua, (Tebala Veja) H, c. 22.

Athenæ, C, l. 1, c. 3.

Atrebates, (Arlois) G, l. 2, c. 4. Atrebates, (Artois) G, l. 2, c. 4. Atrius, G, l. 5, c. 9. Attius, G, l. 8, c. 28. Atuatici, G, l. 2, c. 4. Avaricum, (*Bourges*) G, l. 7, c. 13. Avienus, AF, c. 54. Aulerci, G, l. 3, c. 17. Ausci, (Auchs) G, 1, 3, c. 28.

Auximiares, G, l. 3, c. 24. Auximum, (Aumo) C. l. 1, e. 12. Auxona, (Aisne) G, l. 2, c. 5.

В

Bacenis, G, l. 6, c. 10. Baculus, G, l. 2, c. 25. Bæbius, H, c. 26. Bætis, (Guadalquiver) AL, c. 59.
Bagrada, C, l. 2, c. 24.
Balbus, G, l. 3, c. 19.
Baleares, G, l. 2, c. 7. Balista, C, 1. 2, c. 2. Basilus, G, l. 6, c. 30. Batavi, (Betuwe) G, l. 4, c. 10. Belgæ, (Netherlands) G, l. 1, c. 1. Bellocassi, l. 7, c. 75. Bellovaci, (Beauvais) G, l. 2, c. 4. Berones, AL, c. 53. Bessi, C, l. 3, c. 4. Bethuria, (Estremadura) H, c. 22. Bibrax, (Bray) G, l. 2, c. 6. Bribulus, C, l. 3, c. 5. Bribulus, C, l. 3, c. 5.
Bigerriones, (Bigorre) G, l. 3, c. 27.
Bithynia, C, l. 3, c. 4.
Bituriges, (Berri) G, l. 1, c. 18.
Boduognatus, G, l. 2, c. 23.
Bœotia, C, l. 3, c. 4.
Bogud, AL, c. 59.
Bos. G. l. 6, c. 26. Bos, G, l. 6, c. 26. Bosphorus, AL, c. 78. Braunovices, G, l. 7, c. 75. Bratuspantium, (*Beauvais*) G, 1. 2, c. 13. Britannia, G, 1. 2, c. 14. Brundisium, (*Brindisi*) C, l. 1, c. 24. Brutii, (*Calabri*) C, l. 1, c. 30. Bruts, G, l. 3, c. 14. Bullidenses, C, l. 3, c. 23. Bursavolenses, H, c. 22. Burthrotum, (Bulhrinto) C, l. 3, c. 16.

C

Cabillonum, (Chalons sur Saone) G, 1. 3, c. 42.
Caburius, G, l. 1, c. 47.
Cadurci, (Quercy) G, l. 7, c. 4.
Cadius, C, l. 1, c. 46.
Caresi, G, l. 2, c. 4.
Casar, G, l. 1, c. 7, &c.
Calagurritani, (Calahorra) C, l. 1, c. 40.
Calenus, G, l. 8, c. 39.
Caletes, (Caula) G, l. 2, c. 4.
Calidius, C, l. 1, c. 2.
Calones, G. 1. 2, c. 25.
Calpurnius, AL, c. 53.
Calvisius, C, l. 3, c. 34.
Calydon, (Ayton) C, l. 3, c. 36.

Camerinum, (Camerino) C, l. 1, c. 15 Campania, C, l. 1, c. 14. Camulogenus, G, l. 7, c. 57. Candavia, (Carnovia) C, l. 3, c. 11. Caninius, G, l. 8, c. 44. Canopus, (Rosetta) AL, c. 25. Cantabria, (Biscay) G, l. 3. c. 26. Cantium, (Kent) G, l. 5, c. 13. Canuleius, C, l. 3, c. 43. Canuleius, C, l. 3, c. 4. Cappadocia, C, l. 3, c. 4. Cappadocia, C, l. 3, c. 4. Capua, (Copoa) C, l. 1, c. 14. Carales, (Cagliuri) AF, c. 97. Carcaso, (Carcassone) G, l. 3, c. 20. Carmona, (Carnone) C, l. 2, c. 19. Carnutes, (Chartrain) G, l. 32, c. 6. Carsulenus, AL, c. 30. Camerinum, (Camerino) C, l. 1, c. 15. Carsulenus, AL, c. 30. Carteia, H, c. 32. Cassi, G, l. 5, c. 21. Cassilinum, (Casteluzzo) C, l. 3, c. 21. Cassilnum, (Casteluzzo) C, 1. 3, c. 21.
Cassivellaunus, G, 1. 5, c. 11.
Cassivellaunus, G, 1. 5, c. 11.
Cassius, G, 1. 1, c. 7.
Castellum, G, 1. 2, c. 9.
Castror, G, 1. 2, c. 5.
Catamantaledis, G, 1. 1, c. 3.
Cativulcus, G, 1. 5, c. 26.
Cato, C, 1. 1, c. 4.
Caturiges, G, 1. 1, c. 11.
Cavarillus, C, 1. 7, c. 68.
Cabenna, (Cevennes) G, 1. 7, c. 8.
Celtae, G, 1. 1, c. 1.
Celtiberia, C, 1. 1, c. 38.
Cenimagni, (Suffolk, Norfolk, and Cambridge,) G, 1. 5, c. 21.
Cenomani, (Mans) G, 1. 7, c. 75.
Centrones, (Tarantaise) G, 1. 1, c. 10.
Cerauni, (Chimera) C, 1. 3, c. 6.
Cercina, (Chercara) AF, c. 7.
Cherchones, (Lugenbarg) C, 1. 6, c. 10. Cherchonesus, AL, c. 10. Cherusci, (*Lunenberg*) G, l. 6, c. 10. Cicero, G, l. 5, c. 26. Cilicia, (*Caramanie*) C, l. 3, c. 3. Cimbri, (Julland) G, l. 1, c. 33. Cingetorix, G, l. 5, c. 3. Cingulum, (Cingoli) C, l. 1, c. 15. Cirta, (Constantia) AF, c. 25. Cirta, (Constantia) AF, c. 25. Cisalpina, G, l. 6, c. 1. Cispius, AF, c. 62. Classis, G, l. 3, c. 13. Cleopatra, C, l. 3, c. 108. Clodius, G, l. 7, c. 1. Clupea, (Quipia) C, l. 3, c. 23. Cocosates, G, l. 3, c. 27. Cohors, G, l. 2, c. 5. Coloniæ, G, l. 8, c. 50. Comagenus, C, l. 3, c. 4. Comana. AL. c. 34. Comana, AL, c. 34. Comius, G, l. 4, c. 27. Condrusi, (*Condrotz*) G, l. 2, c. 4.

Conetodunus, G, l. 7, c. 3.
Collegium pontificum, C, l. 1, c. 22.
Conventus, G, l. 5, c. 2.
Corcyra, (Corfu) C, l. 3, c. 3.
Corduba, (Cordova) C, l. 2, c. 19.
Corfinium, (St. Pelino) C, l. 1, c. 15.
Cornificius, AL, c. 42.
Corus, G, l. 5, c. 7.
Cosa, G, l. 3, c. 22.
Cosanum, (Cassano)
Cotta, G, l. 2, c. 11.
Cotus, C, l. 3, c. 4.
Crassus, C, l. 2, c. 34.
Cremona, C, l. 1, c. 24.
Creta, (Candia) G, l. 2, c. 7.
Critognatus, G, l. 3, c. 21.
Curio, G, l. 8, c. 52.
Curiosolitæ, G, l. 2, c. 34.
Cyclades, C, l. 1, c. 24.
Cyclades, C, l. 1, c. 24.
Cyclades, C, l. 3, c. 3.
Cyprus, (Cipro) C, l. 3, c. 102.

D

Cyreni, C, I. 3, c. 5.

Daci, G, l. 6, c. 25. Dalmati, C, 1. 3, c. 9. Damasippus, AF, c. 89. Danubius, (Danube) G, 1. 6, c. 25. Dardani, C, 1. 3, c. 4. Decetia, (Decise) G, 1. 7, c. 33. Decurio, G, l. 1, c. 23. Deiotarus, AL, c. 34. Delphi, C, 1. 3, c. 55. Delta, AL, c. 27. Diablintes, G, 1. 3. c. 9. Dictator, C, 1. 3, c. 1. Didius, H, c. 37. Dis, G, l. 6, c. 17. Divicus, G, l. 1, c. 13. Divitiacus, G, l. 1, c. 3. Domitius, C, l. 1, c. 15. Donilaus, C, 1. 3, c. 4. Drapes, G, l. 8, c. 30. Druides, G, l. 6, c. 13. Dubis, (Doux) G. l. 1, c. 38. Dumnacus, G, l. 8, c. 26. Dumnorix, C, l. 1, c. 3. Duracius, G, l. 8, c. 26. Durocortorum, (Rheims) G, l. 6, c. 44. Dyrrhachium, (Durazzo) C, l. 1, c. 25.

E

Eburones, G, l. 2, c. 4. Elaver, (*Allier*) G, l. 7, c. 34. Eleutheri, G, l. 7, c. 75. Elis, C, l. 3, c. 105. Elusates, G, l. 3, c. 26. Ephesus, C, l. 3, c. 32. Epirus, C, l. 3, c. 4. Eporedorix, G, l. 7, c. 38. Equites, G, l. 6, c. 15. Essedarri, G, l. 4, c. 24. Essui, (Seez) G, l. 5, c. 24. Evocati, G, l. 7, c. 65.

F

Fabius, G, l. 5, c. 45. Fanum, (Fano) C, l. 1, c. 11. Favonus, C, l. 3, c. 34. Feriæ, C, l. 3, c. 2. Funditores, G, l. 2, c. 7.

6

Gabali, (Givaudan) G, l. 7, c. 7.
Gabinus, G, l. 1, c. 6.
Gades, (Cadiz) C, l. 2, c. 18.
Galba, G, l. 3, c. 1.
Gallia, G, l. 1, c. 1.
Gallogræcia, AL, c. 67.
Ganymedes, AL, c. 4.
Garites, G, l. 3, c. 27.
Garumna, (Garonne) G, l. 1, c. 1.
Garumni, G, l. 3, c. 27.
Genabum, (Orleans) G, l. 7, c. 3.
Geneva, G, l. 1, c. 6.
Genusus, C, l. 3, c. 75.
Gergovia, G, l. 7, c. 4.
Germani, G, l. 6, c. 5.
Gomphensis, C, l. 3, c. 81.
Gracchi, C, l. 1, c. 7.
Graiocelli, (Maurienne) G, l. 1, c. 10.
Gubernator, G, l. 3, c. 9.

H

Hadriaticum mare, C, l. 1, c. 25.
Harpagones, G, l. 7, c. 81.
Harudes, G, l. 1, c. 31.
Helvetia, (Switzerland,) G, l. 1, c. 1.
Helvii, (Ardeche) G, l. 7, c. 7.
Heraclea, (Larizza) C, l. 3, c. 80.
Hercynia, G, l. 6, c. 25.
Herminius, AL, c. 47.
Hibernia, (Ireland) G, l. 5, c. 13.
Hiempsalis, AF, c. 56.
Hippo, AF, c. 96.
Hispalis, (Swille) C, l. 2, c. 18.
Hispania, G. l. 3, c. 23.
Hospitium, G, l. 1, c. 47.

J

Jacetani, C, l. 1, c. 60. Jadera, (*Zaza*) AL, c. 42. Iberus, (*Ebro*) C, l. 1, c. 60. Iccius, G, l. 2, c. 7.
Igilium, (Giglio) C, l. 1, c. 34.
Iguvium, C, l. 1, c. 12.
Ilerda, (Lerida) C, l. 1, c. 38.
Illurgavonenses, C, l. 1, c. 61.
Illyricum, G, l. 2, c. 35.
Illurgis, AL, c. 57.
Idutiomarus, G, l. 5, c. 3.
Ingurium, (Gubio) G, l. 1, c. 12.
Issa, (Lissa) C, l. 3, c. 55.
Itius, G, l. 5, c. 2.
Juba, C, l. 1, c. 6.
Jugum, G, l. 1, c. 6.
Jupiter, G, l. 6, c. 17.
Jura, G, l. 1, c. 2.

L

Labienus, G, l. 1, c. 22. Lacedæmon, C, l. 3, c. 4. Lælius, C, l. 3, c. 5. Larinates, (Larino) C, l. 1, c. 23. Larissa, (*Larrizza*) C, l. 3, c. 80. Latobrigi, G, l. 1, c. 5. Legatus, G, l. 1, c. 10. Legio, G, l. 1, c. 7. Lemanus, G, l. 1, c. 2. Lemovices, G, l. 7, c. 4. Lentulus, C, l. 1, c. 1. Lepidus, AL, c. 63. Lepontii, (Grissons) G, l. 4, c. 10. Leptis, AF, c. 6. Leptitani, (Lebeda) C, l. 2, c. 38. Levaci, (Lorrain) G, l. 1, c. 40. Leuci, G, l. 1, c. 40. Lexobii, (*Lisieux*) G, l. 3, c. 9. Libo, C, l. 1, c. 26. Liger, (Loire) G, 1. 3. c. 9. Lilybæum, AF, c. 1. Limonum, G, l. 8, c. 23. Lingones, (Champagne) G, l. 1, c. 26. Lissus, (Alesio) C, 1. 3, c. 26. Lucani, Basilicato) C, 1. 1, c. 30. Luceria, C, l. 1, c. 24. Lusitania, (*Portugal*) C, l. 1. c. 38. Luterius, G, l. 8, c. 30. Lycia, AL, c. 13.

M

Macedonia, C, l. 3, c. 4. Malaca, AL, c. 46. Mandubii, G, l. 7, c. 46. Manipuli, G, l. 2, c. 25. Marcellus, AL, c. 57. Marcomani, G, l. 1, c. 51. Marucini, G, l. 1, c. 23. Mars, G, l. 6, c. 17.

Marsi, C, l. 1, c. 15. Massilia, C, l. 1, c. 34. Matres familias, G, l. 1, c. 50. Matrona, (Marne) G, l. 1, c. 1. Mauritania, C, l. 1, c. 6. Mediomatrici, G, l. 4, c. 10. Medobrega, AL, c. 47. Meldæ, (*Meaux*) G, l. 5, c. 5. Memnon, H, c. 25. Menapii, (Artois) G, l. 2, c. 4. Mercurius, G, l. 6, c. 17. Messana, (Messina) C, l. 2, c. 3. Metiosedum, (Corbeil) G, l. 7, c. 58. Metropolis, C, l. 3, c. 80. Minerva, G, l. 6, c. 17. Mithridates, AL, c. 26. Mitylena, C, l. 3, c. 102. Mona, (Man) G, l. 5, c. 18. Morini, G, l. 2, c. 4. Mosa, (Meuse) G, l. 4, c. 9. Munda, H, c. 27. Musculus, G, l. 7, c. 84.

N

Nabathæi, AL, c. 1. Nannetes, (Nantes) G, l. 3, c. 9. Nantuates, G, l. 4, c. 10. Narbo, (Narbonne) G, l. 3, c. 20. Nasidius, C, l. 2, c. 2. Navis, G, l. 3, c. 8. Naupactus, (*Lepanto*) C, 1. 3, c. 35. Nautæ, G, l. 3, c. 5. Neapolis, (Naples) C, 1. 3, c. 21. Necessari, G, l. 1, c. 11. Nemetes, G, l. 1, c. 51. Nemetocenna, G, l. 8, c. 42. Nervii, (Cambray) G, l. 2, c. 4. Nicopolis, AL, c. 36. Nilus, AL, c. 5. Nitobriges, G, l. 7, c. 7. Noricum, G, l. 1, c. 6. Noviodunum, (Soissons) G, l. 2, c. 12. Numidæ, AL, c. 51. Nympæum, C, l. 3, c. 26.

0

Obucula, AL, c. 57. Ocelum, (Oux) G, l. 1, c. 10. Octavius, C, l. 3, c. 9. Octodorus, (Martigny) G, l. 3, c. 1. Octogesa, C, l. 1, c. 40. Orgetorix, G, l. 1, c. 2. Orchomenus, C, l. 3, c. 55. Oricum, (Orco) C, l. 3, c. 11. Oscenses, C, l. 1, c. 40. Osisimii, (Landerneau) G, l. 2, c. 34.

Pacidius, AF, c. 13.
Padum, (Po) G, l. 5, c. 24.
Pæmani, G, l. 2, c. 4.
Pagus, G, l. 4, c. 1. Parada, AF, c. 87. Parada, AF, c. 87.

Parætonium, AL, c. 8.

Parisii, G, l. 6, c. 3.

Parthi, C, l. 3, c. 31.

Parthini, C, l. 3, c. 11.

Pedius, G, l. 2, c. 1.

Peligni, (Abruzzo) C, l. 1, c. 15.

Pelusium, C, l. 3, c. 103.

Pergamus, (Pergamo) C, l. 3, c. 31.

Petteius, C, l. 1, c. 38.

Phalanx, G, l. 1, c. 24.

Pharnaces, Al, c. 34. Phalanx, G, l. 1, c. 24.
Pharnaces, Al, c. 34.
Pharsalus, (*Pharsa*) C, l. 3, c. 6.
Pharus, C, l. 3, c. 11.
Picenum, (*Ancona*) C, l. 1, c. 12.
Pictones, (*Poitou*) G, l. 3, c. 9.
Pilum, G, l. 1, c. 25.
Pirustæ, G, l. 5, c. 1.
Pisaurum, (*Pezara*) C, l. 1, c. 11.
Piso, G, l. 1, c. 6.
Plancus, AF, c. 4.
Pompeius, G. l. 6, c. 1.
Pluteus, G, l. 7, c. 41.
Pons, G, l. 4, c. 17.
Pontifices, C, l. 1, c. 22. Pontifices, C, l. 1, c. 22. Pontus, G, l. 3, c. 3. Posthumus, AF, c. 8.
Præfectus, G, l. 1, c. 39, l. 3, c. 7.
Prætor, G, l. 1, c. 21.
Preciani, G, l. 3, c. 28.
Ptolemæus, C, l. 3, c. 103. Ptolemais, (Acre) C, 1.3, c. 105. Puteolis, C, 1.3, c. 71. Pyræni, G, l. 1, c. 1.

Q

Quæstor, G, l. 1, c. 52.

 $\mathbf{R}$ 

Rauraci, (Basil) G, l. 1, c. 5. Ravenna, C, l. 1, c. 5. Rebilus, G, l. 7, c. 82. Remiges, G, l. 3, c. 9. Rhedones, (Rhennes) G, 1. 2, c. 34. Rhemi, (Rheims) G, 1. 2, c. 3. Rhenus, (Rhine) G, 1. 1, c. 1. Rhodanus, (Rhone) G, I. 1, c. 1. Raspina, AF, c. 6. Rutheni, G, l. 1, c. 45.

Sabis, (Sambre) G, l. 2, c. 16. Saguntia, H, c. 10. Salonæ, C, l. 3, c. 8. Samarobriva, G, l. 5, c. 24. Santones, (Saintogne) G, l. 1, c. 40.
Sardinia, AF, c. 8.
Sarsura, AF, c. 76.
Saturninus, C, l. 1, c. 7.
Scaldis, G, l. 6, c. 33.
Scapula, H, c. 38.
Scipio, C, l. 3, c. 31.
Seduni, (Upper Vallais) G, l. 3, c. 1.
Sedusii, G, l. 1, c. 51.
Segonax, AL, c. 57.
Segontiaci, G, l. 5, c. 21.
Segovia, AL, c. 56.
Segusiani, (Lyonois) G, l. 1, c. 10.
Senatus, G, l. 7, c. 1.
Senones, (Seine) G, l. 2, c. 2.
Sentica, C, l. 3, c. 79.
Sepultura, G, l. 1, c. 26.
Sequana, (Seine) G, l. 1, c. 1.
Sertorius, G, l. 3, c. 23.
Sesuvii, G, l. 2, c. 34.
Sibuzates, G, l. 3, c. 28.
Sicilia, C, l. 1, c. 30.
Sicoris, (Segre) G, l. 1, c. 40.
Signum, G, l. 2, c. 20.
Sigambri, (Westphalia) G, l. 4, c. 16.
Sociates, (Aire) G, l. 3, c. 20.
Speculatores, G, l. 2, c. 35.
Suesiones, (Soissons) G, l. 2, c. 3.
Suevi, G, l. 1, c. 51, l. 4, c. 1.
Sulcitani, AF, c. 98.
Sulmoneses, (Sulmona) C, l. 1, c. 71.
Supplicatio, G, l. 2, c. 35. Santones, (Saintogne) G, l. 1, c. 40. Sardinia, AF, c. 8.

Tamesis, (Thames) G, l. 5, c. 11.
Tarbelli, (Dax) G, l. 3, c. 27.
Tarracina, C, l. 1, c. 24.
Tarraco, (Tarragona) G, l. 1, c. 40.
Tarsus, (Tarso) AL, c. 66.
Tarusates, G, l. 3, c. 23.
Tauris, AL, c. 45.
Tauroenta, C, l. 2, c. 4.
Tagea, AF, c. 78.
Taxus, G, l. 6, c. 31.
Tenchtheri, G, l. 4, c. 1.
Tergestini, (Trieste) G, l. 8, c. 24.
Testudo, G, l. 2, c. 5.
Teutoni, G, l. 1, c. 33.
Thabena, AF, c. 77.
Trapsus, AF, c. 28.

Thebæ, C, 1. 3, c. 55.
Thessalia, C, 1. 3, c. 4.
Thracia, C, 1. 3, c. 4.
Tigurinus, (Zurich) G, 1. 1, c. 12.
Tisdra, AF, 76.
Tolosates, (Toulouse) G, 1. 1, c. 10.
Tormentum, G, 1. 4, c. 26.
Tralles, C, 1. 3, c. 105.
Transpadani, C, 1. 3, c. 87.
Trebonius, G, 1. 5, c. 17.
Treviri, (Triers) G, 1. 1, c. 37.
Tribocci, G, 1. 1, c. 51.
Tribunus, G, 1. 1, c. 39, et 1. 8, c. 52.
Tulingi, (Stulingen) G, 1. 1, c. 4.
Turinus, C, 1. 3, c. 21.
Turones, (Touraine) G, 1. 2, c. 35.
Turris, G, 1. 2, c. 12.

V

Vacca, AF, c. 74.
Vallum, G, l. 2, c. 30
Vangiones, G, l. 1, c. 51.
Varus, (Var) C, l. 1, c. 38.
Ubii, (Cologne) G, l. 1, c. 54.
Ucubis, H, c. 7.
Vellaunodunum, G, l. 7, c. 11.
Veneti, (Vannes) G, l. 2, c. 34.
Velocasses, (Rouen) G, l. 1, c. 4.

Ventisponte, H, c. 27.
Veragri, (St. Maurice) G, l. 3, c. 1.
Veromandui, (St. Quintin) G, l. 2, c. 4.
Vescontio, (Bezancon) G, l. 1, c. 38.
Vettones, C, l. 1, c. 36.
Vexillum, G, l. 6, c. 36.
Vhalis, (Wahal) G, l. 4, c. 10.
Viz, l. 5, c. 68.
Vienna, G, l. 7, c. 9.
Vigilia, G, l. 1, c. 12.
Ulla, AL, c. 61.
Unelli, G, l. 2, c. 34.
Vocates, G, l. 3, c. 28.
Vocontii, (Provence) G. l. 1, c. 10.
Vogesus, (Vauge) G, l. 4, c. 10.
Volca Teotosages, G, l. 6, c. 24.
Urbigenus, G, l. 1, c. 27.
Uri, G. l. 6, c. 28.
Usipetes, G, l. 4, c. 1.
Utica, AF, c. 7.
Vulcanus, G, l. 6, c. 24.
Uxellodunum, C, l. 8, c. 32.
Uzita, AF, c. 41.

 $\mathbf{Z}$ 

Zama, AF, c. 91. Zeta, AF, c. 48. Ziela, AL, c. 72.

FINIS.

S.W. Briggs.

Dec 10th 1868

Property Captured
at Huntersville
Greenbrier G.
W. V.a.

The prince of the state of the

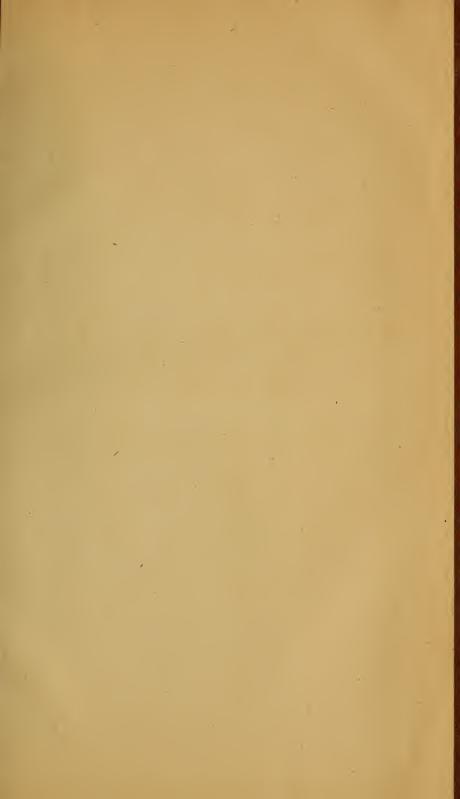





